## NUOVA BIBLIOTECA POPOLARE

OSSIA

RACCOLTA

DI OPERE CLASSICHE ANTICHE E MODERNE

DI OGNI LETTERATURA

**STORIA** 

# D'ITALIA

dal 1534 al 1789

DI

CARLO BOTTA

VOLUME OTTAVO

Seconda edizione della Nuova Biblioteca Popolare

TORINO

UNIONE TIPOGRAFICO-EDITRICE

- Corso Raffaello - 28

Facoltà di Economia Sapienza Università di Roma

## 52-225 1 (32) VIII

| 1.                                 | UNIVERSITÀ DI ROMA |                                                    |
|------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|
|                                    | F.A.               | e                                                  |
| Biblioteca Generale<br>"E. Barone" | Mon.               | Facoltà di Economia<br>Sapienza Università di Roma |
|                                    | 02                 |                                                    |
|                                    | 120                | Its di<br>Univ                                     |
|                                    | 8                  | Faco                                               |
|                                    | Inv. 20 20620      | Sa                                                 |

Fx 2 120

206201

### NUOVA BIBLIOTECA POPOLARE

Classe II
S T O R I A

STORIA

### D'ITALIA

DI

CARLO BOTTA

. . . .

#### STORIA

### D'ITALIA

CONTINUATA

DA QUELLA DEL GUICCIARDINI

SINO AL 1789

CARLO BOTTA

Tomo ottavo

2242

TORINO
PRESSO L'UNIONE TIPOGRAFICO-EDITRICE
1871

#### LIBRO QUARANTESIMOSETTIMO

#### SOMMARIO

Le tre epoche nelle correlazioni tra il principato ed il sacerdozio. - I gesuiti, principale sostegno di Roma ecclesiastica. - Controversie acerbissime tra Roma e Parma: Clemente XIII dichiara incorsi nelle censure ecclesiastiche tutti coloro che nel ducato di Parma e Piacenza avevano partecipato in certi atti dell'autorità sovrana intorno alle mani morte: il duca prolbisce il monitorio del papa. - Accidenti che ne seguitano. - Il duca non cessa da certe riforme circa la disciplina ecclesiastica. - Scritti pubblicati per una parte c per l'altra. - Le tre corti horboniche di Francia, Spagna e Napoli danno favore al duca, - Adilomandano la soppressione del gesuiti, slecome quelli che erano stimati cagione della ilurezza del pontefice verso Parma; Clemente XIII si va peritando alla soppressione. - Finalmente si compongono le differenze tra Roma e Parma, e come. - Trattato tra la Santa Sede e il re di Sardegna, circa gli asiti - Differenze della medesini Santa Sede con Venezia. - Anche la Baviera striuge le leggi verso Roma, il cul credito va appoco apporo declinando. - Nuova tempesta surge contro di lei da un paese vicino, e questo è la Toscana. - Ganganelli, pervenuto, sotto nome di Clemente XIV, al pontificato dopo la morte di Clemente XIII, con la sua prudenza, o per initazione di Benedetto XIV. accomoda molte differenze coi principi, e rimette la Sede apostolica in onore ed autorità.

Tre diverse epoche si osservano, dapnoichè la religione cristiana si sparae nel mondo, nelle correlazioni fra il sacerdozio e il principato: la prima si è quella in cui, essendo ancora il numero dei fedeli scarso, nel avendo fra di loro altro vincelo che quello della fede, i suoi ministri mostravano molta conliscendenara verso coloro che reggevano le cosse temporali,

e della santità contenti, poco si curavano dei beni di questo mondo, nè altra ambizione avevano se non quella di vivere virtuosamente, e di convertire chiamando nuove anime all'ovile di Cristo. I convertiti poi lasciavano intieramente al governo del principe, nè mai venne loro in pensiero, o di turbare, o di usurpare le operazioni e le ragioni del principato. Ciò si osservò sotto gl'imperatori pagani, ciò ancora sotto i primi imperatori cristiani. Nel medesimo tempo non era lecito ai chierici di possedere beni stabili od altre rendite se non coll'appruovazione o consenso del principe, a quel modo stesso in cui gli antichi collegi nella religione dei gentili in Roma possedere non potevano se non coll'assenso dell'autorità sovrana. Quest'epoca fu la prima, e consentiva nella libertà del principato rispetto al sacerdozio; liberi gli uni, santi e disinteressati gli

Crescendo poscia dall'un dei lati il numero dei fedeli e l'ambizione e la cupidità dei cherici, dall'altra l'ignoranza dei popoli e dei principi, il sacerdozio insorse, e tra per le lusinghe che faceva ed i terrori che inspirava, divenne così potente, che ne restò offesa la libertà del principato Dalla soggezione del principe nacque necessariamente anche quella dei popoli. In questi miseri tempi le promesse o le minacce della vita futura regolavano la macchina sociale, promesse e minacce, non già fatte sempre per la osservanza o per la trasgressione dei precetti religiosi, ma troppo spesso per domitare ed arricchirsi. Il sacerdozio tirava le cose sacre a propria utilità; la crassa ignoranza, che regnava nel mondo, i suoi fini interessati favoriva. Era perduta negli spiriti la cognizione di ciò che alla religione ed allo Stato veramente si appartenesse, nè alcuna distinzione in ciò fare sapevano: e siccome un tempo fu in cui certi settari non si curavano di cercare nelle materie filosofiche qual fosse la verltà, ma sì solamente se Aristotile lo aveva detto, così tempo eziandio fu in cui non si cercava di sapere se alcuna cosa od atto di ragione fosse della Chiesa o dello Stato, ma solamente se il prete o il frate l'aveva detto. Questa seconda epoca fu quella dell'impero supremo del sacerdozio, e della servitù de' principi e dei popoli. Si videro allora i comandamanti superbi da una parte, le vili abiezioni dall'altra imperatori in atto di supplicanti a piè de' sacerdoti, popoli ribelli ai principi, per hè i cherici a ribellione gli stimolavano. Si videro guerre civili per discussioni di punti astrusi, e nemmeno compresi da coloro che gli trattavano. Si videro ricchezze esorbitanti accumulate in mano di coloro che facevano professione di povertà, un fasto superbo nel procedere di coloro che face. vano professione di umiltà; non mai tanta contraddizione tra le parole e gli atti scandalizzò il mondo.

A tanto poscia di corruzione in ciò si venne che non sola-

mente i testamenti e le donazioni si captavano dagli ecclesiastici, ma ancora falsamente si supponevano, ed erano in certi conventi frati falsari ammaestrati a posta nell'arte perversa, il cui istituto altro non era che quello di far carte false per lasciti e donazioni, annestandovi minacce terribili d'ira di Dio e di fuoco eterno per gli eredi naturali, se non le avessero per rate e ferme, e se le ricusassero. E siccome i donatori non sapevano nè leggere nè scrivere, e con una croce solamente sottoscrivevano, così era impossibile verificare se fosse verità o falsita. Conseguentemente i poveri eredi, che inalfabeti erano come i padri, si restavano, e le pingui eredità passavano negli uomini di Chiesa. Pericoloso anche fora stato in tanta potenza di cherici il dubitare che ciò che falso era, veramente falso fosse.

Da tali fonti per lo più derivarono le ricchezze del clero, massime del regolare, e crebbero in tanta vastità, che in certe provincie la metà, od anche i due terzi delle terre erano in sua proprietà venute. Egli è vero che sorgevano di quando in quando principi che s'ingegnavano di frenare con leggi opportune una così enorme cupidigia, ed a tutela prendevano gl'interessi delle famiglie. ma il più delle volte ancora a principi prudenti c forti succedevano principi sciocchi e deboli, e che gli anteriori ordinamenti trasandavano, ed i retaggi lasciavano in preda di chi non abborriva dal procurargli con arti fraudolenti, e coll'abuso di quanto havvi di più sacro al mondo.

Cresceva vieniu l'ignoranza dei popoli e la debolezza dei principi. La potenza degli ecclesiastici andava con la medesima proporzione prendendo augumento. Non contenti al possedere vollero anche possedere con immunità ed esenzioni dai carichi pubblici come se ancor essi della protezione della potestà civile, e di tutti i beneficii delle leggi e del vivere sociale non godessero. Mescolavansi nella società, la tutela ed il braccio del principe nei bisogni loro invocavano; eppure quando si trattava di sovvenire il pubblico con sottentrare alle gravezze comuni, si ritraevano, e i tributi negavano; ond'era che ribelli si mostravano al precetto del divino maestro, negando di dare a Cesare ciò che di Cesare era. Peccaminosa era la resistenza verso Dio, ingrata, dura e crudele verso gli uomini, imperciocchè i padri di famiglia, e chi in benefizio della società, o col senno, o con la mano si affaticava, o chi per le città si travagliava, e chi per le campagne, erano obbligati di supplire a ciò che gli uomini di chiesa ricusavano. Non so veramente che carità fosse quella.

Ottenuta la cosa, si volle anche avere la sanzione, e questa fu terribile. Vidersi allora comparire al mondo le bolle pontificie, che minacciavano scomunica a chiunque offendesse l'immunità ecclesiastica, e guai a quel principe che per l'interesse dello Stato, per la tutcla delle famiglie, per la felicità dei popoli si ardisse impor gravezze sui beni della Chiesa, o toccar le decime, o frenare le cupidigie degli ecclesiastici con dar regola agli atti fra vivi o di ultima volontà. L'anatematisma era incontanente pronunziato contro di lui, e gran fortuna era, se i sudditi non gli si ribellavano, o se i fanatici non l'ammazzavano. Temendo poi che i principi non lasciassero pubblicare gli anatemi nei loro Stati, trovarono quel solenne appicco, o riplego, che le sentenze pubblicate in Roma dovessero aversi per valide, come se pubblicate fossero in tutto il mondo, e specialmente nel luogo di cui si trattava; cosa di tanta enormità, che non si può restar capace come in una mente che del tutto disgiunta non fosse dalla ragione, sia caduta, se però si dee credere che chi la fece, per ragione si muovesse, Questa fu l'epoca della compita servitù del principato verso la Chiesa, ed assai tempo durò.

Gli studi intanto cominciaveno a sorgere in Europa, e gli spiriti ad erudirsi Gli nomini principiarono ad accorgersi che col buon grano si era mescolato molto loglio, e che uopo era scernergli. Le cupidigie del dominare e dell'avere che negli ecclesiastici avevano posto la loro sede, non tard rono ad essere conosciute, ed imparossi a distinguere l'uso dall'abuso, la religione di Cristo da quella di alcuni chierici, il pane spirituale dal temporale, il fondo vero e santo dalle arbitrarie aggiunte. I tre gran lumi dell'Italia, anzi del mondo, dico Dante, il Petrarca, ed il Boccaccio ne serviranno d'esempio. A chi non sono note in ciò le loro querele? A chi non noti i loro santi avvertimenti? Da loro ebbe incominciamento la libertà dei principi, da loro la libertà dei ponoli, da loro la quiete delle coscienze, da loro il miglioramento dei costami.

I trascorsi costumi, le trascorse regole già si conoscevano. Ma il contrastare e ridurre le cose a sanità, si vedeva difficile. La rettitudine delle opinioni non era ancor passata dagli scrittori nei principi e nei popoli. Tardo è sempre questo passaggio, come i buoni semi tardi pervengono a maturità. Onde gli scrittori primieramente gridarono nel deserto, poi le loro voci cominciarono ad essere udite volontieri, quindi fecero colpo in coloro a cui le sorti umane erano specialmente per l'altezza del grado raccomandate; il lume infine rischiarò anche la mente dei popoli. Questa fu la novella epoca che nel luogo di terza si dee collocare.

A questo tempo nacque una ostinata contesa. Chi aveva usurpato, voleva conservare le usurpazioni; chi aveva perduto il suo, voleva ricuperare. I papi si fecero avanti coi monitorii, con le scomuniche, con gl'interdetti; i principi coi Placet e con gli Exequatur. Abbiamo veduto nel corso delle presenti storie i casi accaduti per queste controversie tra le due potestà ecclesiastica e secolare. Il finale esito si andava voltando a fa

vore dei principi. La religione stessa ne profittava, perchè più pura e casta ne diveniva, siccome quella che dagl'interessi mondani si andava purgando, e con maggiore sincerità al bene delle anime intendeva.

Le eresie di Lutero diedero maggiore velocità alle acque che già correvano per questo verso. Sfortunatamente, siccome Martino frate caparbio, insofferente e sofistico era, così passò dalle materie giurisdizionali alle dottrinali, ed a questo modo allontanò molti uomini di coscienza timore ta dal seguitarlo. Forse per questa parte ei recò non minore vantaggio che

danno alla romana curia

Tuttavia Roma s'accorgeva che andava declinando. Pensò al rimedio Essendo svanita l'ignoranza dei popoli, i frati rozzi ed ignoranti non erano più opportuno sussidio. Con fine lusinghe, con allattamenti benigni, con parole civili doveansi uomini civili indirizzare. Particolarmente i teneri rampolli era mestiere informare, acciocchè consenziente piega prendessero; durabili e quasi indelebili sono le impressioni ricevute nella tenera età. I melliflui e dotti gesuiti parvero fondamento adatto per sostenere l'edifizio cadente: essi ammaestravano ed educavano la gioventù: essi con dolce veleno s'insinuavano nelle anime, era quasi impossibile il dire che avessero torto; tanto mele spandevano, e si melodiosi concenti alzavano. E siccome principii fissi non avevano, nè altro motivo fuor quello dell'interesse, così andavansi astutamente volteggiando per impadronirsi delle coscienze, a quella guisa che un capit mo d'armi si volteggia per sorprendere l'inimico, o per farsi pa irone di una fortezza. Facevansi avanti, tornavano indietro, per la via dritta o poi tragetti andavano, insistevano, piegavano, cedevano, secondo che il bisogno di espugnare l'uomo richiedeva. Quando poi espugnato l'avevano, tiranni divenivano, e il misero espugnato sotto i piè così umile e domo tenevano, che nissun movimento che da loro comandato o consentito non fosse, fare poteva Circi e sirene erano, ma delle più fine e pericolose che siano mai state. Così arrivarono ai loro fini.

Per tale modo si vedeva che, mentre gli altri ordini religiosi colle antiche ricchezze se ne vivevano, nè più alcun nnovo acquisto facevano, i gesuiti continuamente arricchivauo per nuovi retaggi o donazioni così per iscritti patenti, come per rimesse secrete. Si vedeva ancora che se agli ordini religiosi furono necessarii molti secoli per arrivare a possedere quanto possedevano, pochi anni bastarono ai gesuiti per acquistare molto più. Incredibili e quasi mostruose erano le loro capta-

zioni.

Il pontificato gli sosteneva, ed essi sostenevano il pontificato. Clemente XIII pur troppo da a ascolto alle loro insinuazioni. Ei non aveva bene, come il suo precessore, imparato il secolo. Ne nacquero perturbazioni, che diedero maggior crollo alla potenza pontificia, ed a lei tolsero quel grado di venerazione, che con altro modo di procedere le aveva Benedetto couciliato. Gli uomini prudenti si stupivano e si lamentavano, che la rigidezza di Rezzonico desse di nuovo origine alle controversie dalle quali erano stati affiitti i secoli anteriori; nè nei gesuiti, suoi priucipali consigliatori, riconoscevano la solita ed inveterata astuzia del bene conoscere gli uomini e i tempi.

Male i gesuiti consigliarono Clemente nelle faccende di Parma, di cui ora siamo per favellare. Filippo, duca di Parma, Piacenza e Guastalla, a cui sempre buone ed utili cose consigliava Guglielmo Dutillot, sendosi accorto che per gli acquisti fatti delle mani morte, per quelli che ogni giorno andavano facendo e per quelli finalmente che, quantunque ancora pendenti, fossero in possessione altrui, dovevano col tempo necessariamente in loro ricadere, una prodigiosa quantità dei migliori e più fertili terreni de suoi Stati era, e sarebbe sempre più venuta in potestà di simili persone di mano morta, aveva pubblicato ai venticinque d'ottobre del 1764, per provvedere a così grave sconcerto, una prammatica.

Che fosse proibito, statul a qualunque persona di qualsivoglia stato, grado e condizione, il vendere, donare, cedere, o in qualsivoglia altro modo trasferire o alienare nè in proprietà nè in usufrutto, sia per atto tra vivi, o per disposizioni di ultima volontà, compresa altresì la successione intestata, in mani morte beni si mobili che stabili, luoghi di monte, censi attivi, azioni è

ragioni di qualunque somma o valore :

Che dal superiore decreto fossero però eccettuati i lasciti limitati alla sola vigesima parte del patrimonio di chi donasse o testasse; con ciò però che il lascito per una sola volta si facesse, e sorpassare non dovesse il valore di scudi 300 di Parma,

e fosse in denaro contante e non altrin enti;

Che i crediti appartenenti alle mani morte, ed ipotecati su stabili in nissun'altra maniera soddisfare si potessero, che collobbligare il creditore alla vendita degli effetti ipotecati, ed il ritratto per la somma del credito, se il creditore impiegare lo volesse, in luoghi di monte delle comunità suddite del ducato investire si dovesse;

Che fossero vietate le locazioni perpetue od a lungo tempo a

favore delle mani morte;

Che parimenti fossero vietati alle mani morte tutti gli acquisti che ad esse si devolvessero in virtù di livelli, enfiteusi, reversioni e simili altre cause, e quando ad essi devoluti fosero per antiche disposizioni, si fossero obbligate ad investirgli in persona laica con giusto prezzo di vendita, ed il prezzo investir si potesse in luoghi di monte, restando il possesso del

fondo totalmente devoluto presso l'erede dell'ultimo investito, col solo obbligo di corrispondere l'antico canone;

Che tale legge reggesse non solo le disposizioni da farsi ma eziandio le già fatte e non ancora veriticate;

Che mani morte non fossero riputati gli ospedali degli infermi e degli esposti;

che le rinnazie da farsi da qualunque persona che volesse professare in qualunque religione, convento monastero, conservatorio, ritiro o congregazione, o fossero esplicitamente, o

quando no, s'intendessero per legge abdicative ed estintive, cosicchè la successione, come se la persona rinnuziante non esistesse più fra viventi, potesse e dovesse passare in chi di ragione si doveva; Che, oltre a ciò, i residui dei livelli o vitaiizi 'riservatisi

Che, oltre a ciò, i residui dei livelli o vitalizi 'riservatisi dai professi non si potessero esigere, e per virtù della legge condonati si riputassero;

Che ogni qu'unque atto contrario alle disposizioni precedenti fosse irrito nullo eli nium modo da attendersi dis tribunali e giudici, e probitto fosse ai notai di rogarlo; riservata però alla suprema autorità del principe la facoltà di concedere esenzioni a chi ricorresse, quando per circostanze particolari conveniente il giudicasse.

La raccontata legge dispincque grandemente alle comunità religiose; sorse un grave bisbiglio nei conventi. Mandarono le loro lagnanze e ricorsi a Roma. Anche gli ecclesiatici se-colari se ne ramuaricavano, parendo loro che, siccome nel se-cola e fra i parenti vircano, e fra di loro ed i lairi altra difactori di la consensa del c

Il duca Ferdinando, che a Filippo era succeduto, rispetto a questi ultimi, cioè gli ecclesiastici secolari, pubblicò ai 13 di gennaio del 1767 una sua volontà, per cui essi furon abilitati a succedere alle eredità dei loro ascendenti e collaterali sino al quarto grado, ed a fare acquisti di beni stabi'i, di censi, di fitti perpetni e di altri annni redditi, si veramente che si obbligassero pei beni di nnovo acquisto, di soddisfare a tutti i carichi pubblici, di non farne alienazione a favore di alcuna mano morta e di non declinare per detti beni il foro laicale. Il principe volle altresì che le successioni devolute a detti ecclesiastici per disposizione di qualche persona estranea, o ad essi conginuta oltre il quarto grado, fossero irrite, e si avessero per nulle e di niun effetto. La quale irritazione e nullità s'intendesse anche estesa agli atti meramente Incrativi, ed alle cessioni e donazioni, ancorchè rimuneratorie e corrispettive.

Un grave abuso si era introdotto nell'assetto delle contribuzioni di certi beni ecclesiastici nel ducato di Parma. Certi beni, i quali al tempo del catasto, cominciato nel 1561, e terminato nel 1588, per appartenersi allora a persone laiche, erano stati allibrati e gravati, essendo in progresso di tempo passati in mano di persone e corpi che pretendevano esenzione od immunità, avevano la detta esenzione od immunità ottenuta o col levamento intiero del carico pubblico, o col diffalco della massima parte di esso, od almeno colla sospensione. I nuovi possessori pretendevano che il privilegio della immunità od esenzione si estendesse a tali beni di nuovo acquisto; e che colla mutazione della persona del possessore si mutasse anche la loro qualità tributaria. Dal che, fra gli altri inconvenienti, era succeduto quello che la rata delle pubbliche gravezze spettante a tali beni, era andata tutta a cadere sopra i restanti beni accatastati con doppio od intollerabile aggravio dei possessori, e contro ogni principio di giustizia e di naturale equità, per cui è richiesto che nella civile società uno non debba portare i pesi dell'altro, ma ciascuno il suo egualmente a proporzione delle sue sostanze. Il quale abuso non solamente era lesivo della equità e giustizia naturale, ma anche contrario alle leggi fondamentali del ducato, secondo le quali trovavasi espressamente prescritto che i beni, una volta accatastati, passar dovessero col loro carico e colla qualità di tributari in qualunque persona o corpo, ancorchè immune od esente per qualsivoglia causa o titolo fosse; la quale legge era stata ezian lio riconosciuta e confermata dai sommi pontefici Adriano VI. Clemente VII e Paolo III, quando furono signoridi Parma e Piacenza.

Per ovviare ad un disordine tanto contrario alle leggi quanto pregudiziale ai particolari ed allo Stato, il duce Filippo a toi muovendolo sempre il generoso Dutillot, già aveva ordinato per legge, promulgata espressamente ai tredici di gennaio del 1765, che quei beni che nei catasti, per essere descritti ed allibrati in testa di laici, o di persone o corpi sottoposti alla ginrisdizione laicale, eran» stati obbligati ai carichi pubblict e che per passaggi di successione, di donazione o d'altro titolo si ritrovavano allora o per l'avvenire si troverebbero in mano di persone o corpi che pretendessero privilegi, immonità cel esenzioni, dovessero aversi e si avessero per tributari, ed alle gravezze pubbliche così ordinarie, como estroordinarie sottoposti, come se ai rispettivi loro autori, in testa dei quali stati erano descritti ed allibrati, tattora si appartenessero.

Nel medesimo tempo però il principe volle che restassero immuni ed esenti i beni che negli ultimi catasti erano stati de scritti ed allibrati con privilegio d'esenzione od immunità in favore delle chiese e di altre opere pie ecclesiastiche. Dichiarò inoltre immuni ed esenti tutti i patrimoni semplici, non solo già cosituiti, ma anche da constituirsi in avvenire a favore degli ecclesiastici secolari promossi o da promuoversi agli ordini sacri, purchè uon eccedessero i limiti della tassa sinodale da verificarsi innanzi si tribunali.

Perchè poi quanto aveva ordinato, con maggiore esattezza sortisse il suo effetto, il duca creò una intendenza sovrana sopra i luoghi piì o sopra tutti i corpi cadenti sotto il nome di mani morte. L'ufficio di questo magistrato era di sopravedere e provvedere che la volontà del principe fosse rata e ferma nella una esecuzione.

Nè alle narrate deliberazioni si rimasero i pensieri del Duittole del duca di Parma per rivendicare i diritti della potesta sovrana del principato, e tagliare gli abusi che in preziudizioni dei sudditi erano invalsi per l'everessiva extensione dell'autorità erclesiastica. Avevano i popoli supplicato al duca, e pregatolo di far considerazione quanto restassero offesi della soverchia libertà, per cui si traevano fuor del dominio e specialmente nelle curie di Roma i littigi così dei secolari, come degli ecclesiastici, con gravissimo incomodo delle familio especialmente delle delle diritti some delle de

L'unentavansi i popoli parimente, e al duca supplicarono, perchè vi rimediasse, che i benefiri el pensioni occlesiastiche dai diplomi romani si dessero a persone straniere con esclasione degli indigeni. Del quale abuso segnatamente venivano a sentri danno moltissime chiese parrocchiali, anche quelle che, rendite suficienti per a benecisime non avendo pel decente eservizio del culto divino, erano sovrenute dalle liberalità dell'eraro pubblico. Non ignorava nemmeno il duca che per conseguire nella curia romana simili factori si usavanocontrari alla purità della religione, invoncibiabili cel hono servigio della Chiesa, opposti alla innocenza e santità della vita ecclesiastica.

Le quali cose e supplicazioni hene considerate dal duca Ferdinando, ed avutovi riguardo, pubblich ai tredici di genanio nel 1768 un editto, per cui comandò che, senza averne prima ottenuto il sovrano beneplacio, insiuno noi suddito, o mediato o immediato, o secolare o ecclesiasirio, o collegio di università, compresi i conventi e famiglie religiose dell'uno e dell'altro sesso, senza la menoma eccettuazione, s'ardisse di trarre o di esser tratto a contestare e sostenere in qualunque grado d'istanza, liti giudiziali in alenn tribunale estero, compresi anche quelli di Roma, per qual si fosse causa, ancore ecclesiastica e relativa a beni, ragioni, diritti e preminenze

di qualunque sorte;

Che nissuno nemmeno s'ardisse, senza il mentovato beneplacito, di ricorrere a principi, governi e tribunali esteri nè per ragione di beni, azioni, preminenze e diritti di qualunque sorte, nè per conseguire ne snoi Stati benefizi, pensioni ecclesiastiche, commende, dignità o cariche con annessa giurisdizione di qualunque grado o prerogativa;

Che i benetizi ecclesiastici curati e non curati, compresi anche i concistoriali, le pensioni, abazle, commende, dignità e cariche di annessa giurisdizione, qualunque fossero, non potessero conseguirsi che da sudditi nazionali, e ciò ancora nemmeno

senza il previo beneplacito dell'autorità sovrana:

Che senza il regio permesso dell'esecuzione nissun giudice o tribunale tanto laico, quanto ecclesiastico, s'ardisse di eseguire qual si volessero scritti, ordini, lettere, sentenze, decreti, bolle, brevi e provisioni di Roma, e di qual si fosse potestà o curia estera:

Che qualunque atto contrario alla presente sovrana disposizione che da qualche disubbidiente venisse farto, fosse irrito e nullo, e da aversi in nissuna considerazione, con ciò eziandio che i disubbidienti fossero severamento puniti, anche in via economica, per la loro disubbidienza verso le principali massime di buon governo e le più rilevanti leggi dello Stato.

Un complesso di tali leggi e provvisioni in un breve corso d'anni accettate e promulgate nel ducato di Parma e Piaccuza, dimostravano evidentemente quanto quel governo fosse risoluto a sradicare gli abusi che in materie giurisilizionali e nelle disposizioni regolatrici dei beni e delle persone ecclesiastiche erano trascorsi, allorquando i diritti del principato o non bene si conoscevano, o regnava nei principi una estrema condiscendenza, per non dire pusillanimità, verso i decreti che dalla

curia romana procedevano.

I sostenitori della larghezza dell'autorità pontificia videro e s'accorsero che queste erano percosse fatali, delle quali tanto maggior rammarico sentivano, quanto che le medesime deliberazioni andavano prendendo piede, e già l'avevano preso in altri Stati, non che dell'estero, dell'Italia, e pareva che fosse una tempesta che si volesse allargare in ogni luogo. In termini difficili il pontificato si trovava; la resistenza lo metteva in necessità di usare mezzi cui l'opinione universale ripruovava, e niuna cosa reca più grave pregiudizio ad una potestà, qualunque ella sia, che fare deliberazioni non obbedite. Dall'attro lato il non fare risentimento accennava che esso abbandonasse quelle massime che per tanti secoli aveva seguitato, e che costituivano il principale fondamento, se non della potenza, almeno della ricchezza della Chiesa. A tale estremo passo gti

era mestiero di fare scelta tra il procedere pieghevole e prudente di Benedetto, ed il fare rigido ed inflessibile di alcuni papi, di cui tanta cagione avevano i principi di idoleris. Clemente non era punto di natura intrattabile, e sarebbesi forse inclinato da qualche concessione, od almeno a qualche mezzo termine di conciliazione; ma troppo pendeva dalla volontà dei gesuiti, che il consigliazono e solleciazono ad opporre il pontificale petto, ed a farsi forte contro di questa nuova tempesta.

Adunque, giunto essendo l'anno 1768 ai venti di gennaio, il papa pubblicò la sua sentenza, e contro i commettitori di ciò che egli chiamava contrario alla immunità ecclesiastica ed ai diritti legittimi della Sedia apostolica, le sue pontificali armi usò. Dichiarò, avere con un dolore indicibile inteso come nel suo ducato di Parma e Piacenza erano emanate da un tribunale laico, e per conseguenza illegittimo, alcuni decreti contro i diritti e le immunità della chiesa, quello primieramente in cui si proibivano i legati in favore di persone di mano morta, quando eccedessero certa somma, l'altro poi che ingiungeva la rinunziazione a chi facesse professione in qualche famiglia religiosa. Notò ancora l'editto per cui si dichiarava che i beni i quali erano soggetti a taglia nelle mani laiche, soggetti ancora vi fossero in quelle degli ecclesiastichl. Toccò eziandio il tribunale eretto per giudicare le controversie che sorgessero in occasione dei sopradetti decreti, e non tacque sulla determinazione che gli ecclesiastici fossero obbligati a pagare il tributo dei beni di cui si trattava, per un certo tempo anche anteriore all'editto, ed a dichiarare ai giudici laici, se tali sorte di benefizi in loro possessione avessero.

Continuava poscia a discorrere, lui avere usato ogni mezzo di pacificazione, ma avergli anco usati inutilmente, ed indarno essere stata la sua paterna sopportazione; poichè non che i rettori dello Stato di Parma si fossero ravveduti ed a più sane determinazioni accomodati, avevano aggiunte nuove ingiurie con modificazioni subdole, e colla creazione di una soprantendenza sopra gli affari ecclesiastici; dond'era avvenuto che, eccedendo i limiti del loro potere, avevano osato di dare giudizio sopra le cose sacrosante. Dopo l'indulgenza usata, avere lui, sclamava il pontefice, aspettato il soccorso dell'Altissimo, averlo dimandato con lagrime continue; ma quando egli prostrato tra il vestibolo e l'altare stava pregando che Dio spirasse migliore consiglio a chi in Parma cotanto dal retto e dall'onesto si discostava, essere, per sopragiunta del suo dolore, uscita in quel paese addi 13 del presente gennaio un'altra prammatica affatto ingiuriosa a calunniosa, e, quei che era più pregiudiziale, tendente ad uno scisma per cui si sarebbero le pecore dal loro pastore divulse.

Description of Princing

16

A questo passo Clemente, della sua poutificale autorità investendosi, scrisse che, poichè speranza più non vi era di stornare con la pazienza e dolcezza i colpi terribili intentati all'autorità della Santa Sede e della Chiesa, credeva essere giunto alla fine quel tempo in cui egli vendicar doveva le libertà ecclesiastiche così violentemente offese, affinchè nissuno potesse dargli la taccia di avere tradito il suo dovere. Dichiarava per tanto nulli, di niun valore, temerari, abusivi i sopradetti atti, decreti, editti, prammatiche, come usciti da mano di persone che non avevano nissuna autorità di formargli. Dichiarava egualmente nulli e di niun valore tutti quelli che dalle medesime persone in avvenire uscire potessero; proibiva finalmente a' suoi venerabili fratelli, ai vescovi di quei ducati, ed a qualunque altro, di conformarvisi. Oltre a tutto questo, posciachè ad ognuno era notorio che tutti quelli i quali avevano partecipato nella formazione, pubblicazione o esecuzioze delle ordinazioni medesime, erano incorsi in tutte le censure ecclesiastiche, così dichiarava che da queste censure non potessero essere liberati, nè ricevere l'assoluzione, eccettuati i casi di pericoli di morte, se non da lui stesso, o dal pontefice che dopo di lui sedesse. Dichiarava altresì che a volere che l'assoluzione data in pericolo di morte fosse salutare e valida, era condizione indispensabile che, passato il pericolo, gli assolti ritrattassero e disfacessero quanto avevano fatto d'attentatorio alle immunità ecclesiastiche; le quali cose non facendo, rimarrebbero alle medesime pene sottoposti. Voleva finalmente che, siccome era notorio che le sue presenti pontificali lettere incontrerebbero pur troppo delle difficoltà per essere pubblicate ed affisse con sicurezza negli Stati di Parma, Piacenza e Guastalla, le pubblicazioni fatte nei luoghi soliti di Roma annodassero quelli ai quali appartenevano, come se fossero loro state nominatamente e personalmente intimate.

Parlossi altamente, e fecesi un romore grande nel mondo cattolico così delle risoluzioni del duca di Parma, come del monitorio del papa. Generalmente però le opinioni si scoprivano favorevoli al principe laico, e si disappruovavano la durezza e le eccessive pretensioni del pontefice. Tanto erano cambiati i tempi da quei di Gregorio VII! Pareva quasi a tutti che non solamente ingiusta, ma assurda cosa fosse che vi fosse io uno Stato eccezione di sudditi, e che alcuni fra di loro godessero, come tutti gli altri, dei benefizi della civile società in cui vivevano, e della protezione del principe che governava, e ricusassero poi di sopportarne i carichi e dalla compiuta obbedienza si sottraessero. Al medesimo modo si parlava in disfavore del proposito di volere che dal capriccio di una delle parti litiganti, o di una curia, i sudditi potessero essere sottratti dai giudici del paese per essere tirati a Roma, doro

ansin dai tempi più antichi chi litiga haactur pro mortuo, come

serisse il Florimonte, veseovo di Sessa.

Col medesimo ardore si biasimava che si volesse favorire l'ammento delle proprietà di mani morte, la cui quantità già tanto eccessiva era e tanto pregiudiziale alla prosperità dello Stato. Ne si poteva con quieto animo udire che l'armi spirituali per interessi meramente temporali si usassero, ed ognuno si maravigliava ehe fra tanta diminuzione delle credenze religiose, e tanta luce sparsa sui diritti rispettivi del principato e del pontificato, Clemente non fosse stato alieno dal tener aneora per valida la bolla In coena Domini, e di volerne la esecuzione contro un principe non solamente cattolico, ma pio, e molto aceeso del fervore religioso. Levossi special mente un alto grido contro i gesuiti perciocchè non s'ignorava elle a persuasione loro il papa era venuto a così grave risoluzione

Secondato dalle voci favorevoli dei popoli, e confortato dal Dutillot, il duea Ferdinando, primieramente con suo editto dei tredici di marzo del 1768, proibi severamente il monitorio in tutti i snoi Stati. Poi addì sei del susseguente aprile presentò, per mezzo dei ministri delle tre corone di Francia, Spagna e Due Sicilie, al papa una rimostranza dei suoi ministri, in eni e contro la pontificia decisione protestava, e le sue ragioni adducendo, dimostrava che le prammatiche e gli editti di cui si trattava, avevano fondamento nel diritto sovrano, e neila incontrastabile utilità dello Stato.

S'infiammarono dall'una parte e dall'altra gli spiriti. Uscirono alla luce seritti moltiplici. alcuni in favore di Roma, molti in favore di Parma. E siccome il papa nel principio del suo monitorio aveva chiamato col nome di suoi i ducati di Parma e Piacenza, si riandarono le antiche cose per conoscere quale fosse o non fosse la sovranità della Sedia apostolica su di quella bella e doviziosa parte d'Italia. Questi sostenevano che Parma e Piacenza fossero auticamente parte dell'esarcato, e per consegueuza devolute con tutte le altre città di quell'antico Stato, alla Santa Sede; che i pontefici Leone X, Adriano VI. Clemente VII e Paolo III le avevano senza contrasto possedute come vere e legittime possessioni della Sede medesima; che quindi l'utile dominio per volontà di lei ne era venuto nei Farnesi, con riserva però sempre del supremo e diretto dominio. cioè della vera e piena sovranità, e che fossero censuarie; che i trattati posteriori per eui si erano variate le sorti delle due città e date in mano di altri lignaggi principeschi, non avevano potuto cambiare la natura delle cose; stante ehe la sovranità, siceome quella che inalterabile è, non si può variare senza il consenso di chi la possiede, e che non mai la

BOTTA, Tomo VIII.

Sede apostolica aveva consentito alle mutazioni di signoria. che altri principi di loro propria ed arbitraria volontà vi avevano f tte; che non solamente Roma non aveva dato il suo consentimento, ma che sempre aveva protestato contro dette mutazioni, come specialmente era accaduto nel 1718, quando le soldatesche imperiali avevano poste le stanze nei ducati; nel qual tempo il pontefice Clemenie XI aveva fatto contro di quella occupazione la maggiore dimostrazione che fare potesse. cioè fulmiuare la scomunica contro gli occupatori, che il medesimo santo pontefice, quando in quell'istesso anno le quattro maggiori potenze dell'Europa avevano riconosciuto per feudi imperiali i due ducati, ne'quali venendo ad essere vacanti, dovessero succedere i figlinoli maschi e legittimi di Elisabetta regina di Spagna, moglie di Filippo V, aveva, per mezzo del suo nipote Alessandro Albani, fatto a Vienna le suc istanze e protestazioni contro coloro che avevano disposto di ciò che adessi non si apparteneva; che non mai Carlo V imperatore, nè i suoi successori, nè ultro principe avevano tentato di turbare alla Santa Sede, nè ai Farnesi instituti da lei, il pacifico possesso dei due ducati, se si eccettua la fugace occupazione del 1718, contro la quale il papa protestò, c che neppure durante l'occupazione suddetta gl'imperiali non avevano preteso che i

Farnesi non ne fossero legittimi possessori.

48

Che quanto alle disposizioni del duca Ferdinando contenute nelle pranmatiche ed editti dei quali si contestava il merito egli era evidente, seguitavano a dire i difensori di Roma, ch'essi avevano posta la falce nella mêsse altrui, cd intaccato enormemente i diritti della notestà ecclesiastica; che le immunità delle persone e delle proprietà appartenenti alla Chiesa erano, non solamente stabilite dalle constituzioni papali, ma ancora confermate dalle deliberazioni del Concili e dal consenso universale dei fedeli : che ad esse avevano anche consentito pel corso di molti secoli, e ratificate le avevano con procurarne l'esecuzione tutti i principi della Cristianità; che se conveniva che i laici fossero indipendenti dagli ecclesiastici, si conveniva ancora che la stessa indipendenza restasse assienrata agli ecclesiastici verso i laici; che in certe canse i tribunali ecclesiastici non poteano dare i loro giudizi con libertà sul lnogo stesso dei litiganti, e che perciò si rendeva necessario che in altro luogo, e specialmente in Roma, dove sedeva il padre comune dei fedeli, e per così dire, il fondamento stesso della giustizia, si trasferissero; che in Roma, come in qualunque altro luogo, si conosceva il giusto e l'onesto; che bene si sapeva che il piatire era molesto a tutti, ma più non cra in Roma che altrove; che era una usurpazione manifesta sopra l'autorità ecclesiastica il crearc un tribunale che avesse a decidere se certe cause che toccavano o nelle persone o negl'in-



teressi gli ecclesiastici, dovessero o a Roma trattarsi, o nel paese; che questo non potea essere senza una violazione temeraria della giurisdizione ecclesiastica; lamentarsi il principe, sclamavano gli avvocati della Sede apostolica, che siano cresciuti e tuttavia crescano di soverchio i beni delle mani morte appartenenti a persone, o corpi di Chiesa; ma Roma non avere mai ricusato di darvi riparo, coi principi secolari intendendosi, nè essere per ricusare, ma essere nel tempo medesimo evidente che l'utilità, e nemmeno la necessità non danno il diritto, e che quando il mandato non c'è, tutto quello che si fa, è irrito, invalido e nullo, nè fare si può senza ingiuria di colui al quale fare si aspetta: se la contraria dottrina prevalesse, si turberebbero tutte le giurisdizioni, e il mondo ritornerebbe nel caos, e la umana società si dissolverebbe.

I difensori di Parma non se ne stettero oziosi, e pubblicarono parecchi scritti, fra i quali si notarono principalmente quelli di Giambattista Riga, Piacentino, avvocato fiscale del duca. Del supremo dominio parlando, asserirono che non mai la Santa Sede l'aveva posseduto, e che era favola di menti o non sane o ignoranti o bugiarde il pretendere che Parma e Piacenza fossero anticamente membri dell'esarcato di Ravenna. perciocchè era notorio che furono sempre città soggette ai Lombardi, o libere colle proprie leggi, o appartenenti al ducato di Milano; e che nemmeno tutte, ma solamente alcune città dell'esarcato passarono nel dominio della Chiesa; che ai tempi di papa Leone l'imperatore Carlo V era stato riconosciuto da quel papa stesso vero principe sovrano dello Stato di Milano. e per conseguenza di Parma e Piacenza, che erano i più illustri membri di quel ducato; che il medesimo imperatore si era obbligato di fare che Francesco Sforza, il quale era investito del dominio utile di quello Stato, trasferisse l'utile dominio di Parma e Piacenza, ed ogni ragione che come duca di Milano vi aveva nella Sede apostolica; che da questa stipulazione, a cui Leone diede il suo consenso, si vede chiaramente che non la potestà sovrana ed assoluta fu trasferita nella Santa Sede, ma solamente una potestà subordinata con dipendenza feudale verso l'imperatore, che ne conservò il supremo e diretto dominio; che accaduta poi la morte di Leone, i suoi successori con le medesime condizioni, cioè colla dipendenza feudale, continuarono a possedere Parma e Piacenza sino a Paolo III, che ne investì con vincolo feudatario verso la Chiesa il suo figliuolo Pierlnigi Farnese; che Paolo stesso, prima di venire ad un tale atto, ne domandò l'assenso all'imperatore Carlo, il quale non lo diè; che gliene domando, come a signore dello Stato di Milano, l'investitura a favore di Pierluigi, e non l'ottenne; che fatto poi l'atto, ne domandò a Carlo l'approvazione, e non la potè conseguire; che per verità questo papa aveva fatto con ciò un atto di sovrano diretto o supremo, ma che era vero altresì che l'imperatore non aveva mai voluto riconoscere questa investitura, nè in Pierluigi il titolo di duca di Parma e di Piacenza, chiamandolo sempre coll'antico titolo di duca di Castro e Ronciglione; che lo stesso Paolo III. nell'atto stesso di dare la investitura, aveva qualificata la signoria della Santa Sede sui due ducati, di nuova. litigiosa, insidiata dai duchi di Milano; che la qualità feudataria del Parmigiano e Piacentino continuò, e fu di nuovo riconosciuta dalle potenze, quando nel 1718 gli assegnarono in caso della estinzione della stirpe mascolina farnese, ai figliuoli della regina Elisabetta, che nè la scomunica pubblicata dal papa nell'anno predetto contro gli occupatori, nè le sue istanze e protestazioni a Vienna erano valse, poichè e quella e queste furono dal Consiglio aulico e dall'imperatore Carlo VI dichiarate nulle, illegittime, invalide ed ingiuste; che la medesima feudalità fu riconosciuta e confermata, quando nel 1725 il re di Spagna e l'imperatore stabilirono che, venendo a mancare la stirpe medicea di Toscana, e' si devolves ero in don Carlo primogenito della regina Elisabetta; che l'impero ne perdè poscia il diretto dominio nella guerra che si accese in Italia nel 1734; che nei passaggi e cessioni susseguenti di signoria dalla Spagna all'Anstria, dall'Austria e dalla Sardegna a don Filippo, non si vede rinfrescata alcuna qualità feudataria, e molto meno quella verso la Sede apostolica, di cui non fu mai fatto parola in tutti i moltiplici trattati che così sovente cambiarono il dominio così supremo, come utile di Parma e Piacenza

Venendo adesso all'immunità ecclesiastica, i difensori del duca allegavano che, quanto è vero che il governo della Chiesa, in ciò che riguarda le cose meramente spirituall, come sarebbero l'amministrazione dei sacramenti, la predicazione, la disciplina interna, il giudizio delle cause puramente spirituali, ed ecclesiastiche, è ed esser debbe libero e indipendente dall'autorità temporale, tanto da un'altra parte è certo che la potestà cui la Chiesa esercita sopra alcune cose temporali, come sono appunto i beni della terra e le eredità e le successioni, è una concessione dei principi, ch'essi possono o modificare o regolare, od anche sopprimere, quando ciò per l'utilità dello Stato fosse richiesto; che se l'immunità ecclesiastica non avesse limiti, siccome ella può andare sempre crescendo, e veramente sempre cresce, verrebbe tempo ch'ella tutto lo Stato ingoierebbe, ed ogni potestà a sè trarrebbe; che per legge divina niente di temporale possiede la Chiesa; che i padri della Chiesa espressamente il dissero; fra gli altri Sant'Agostino, che lasciò scritto che per diritto regio solamente la Chiesa possiede; essere noti al mondo gli abusi trascorsi in questo genere; e le astuzie e le cantazioni e gli scandali: da tempi antichissimi, dai tempi stessi della primitiva chiesa essersene levato il grido; san Gerolamo avere confessato che i cherici avevano per la loro ingordigia meritato una legge dell'imperator Teodosio. per cui si proibivano ai cherici ed ai monaci certe successioni; nemmeno doversi passare sotto silenzio il famoso detto di Sant'Ambrogio in ordine a quelli che spogliavano i congiunti per dare ai monasteri ed alle chiese, che Dio abborriva i doni fondati sulla fame dei parenti; che perciò non era puova nella Chiesa la prammatica del duca, e che esso non aveva fatto altro che imitare altri principi, e quelli stessi di cui la Chiesa sommamente si lodava; che il duca non aveva mai preteso d'impedire assolutamente le appellazioni a Roma, ma solamente per tutela dei sudditi avere voluto prevenire gli abusi che nascevano da una libertà illimitata, e dai capricci e dalle parzialità dei giudici ecclesiastici troppo più inclinati del dovere a mandare le cause a Roma, tal essere stato il fine del tribunale della regia giurisdizione creato dal duca, siccome anche quello di provvedere ch'essi giudici non usurpassero la giurisdizione luicale sulle cose e sulle persone; che la esclusione dei forestieri a competenza dei nazionali pei benefizi, era cosa giustà in sè, giusta nel principe, tutore naturale dei sudditi, giusta anche per consenso dei canoni; dei pontefici, dei dotlori, siccome quella che più conforme è alla mente dei fondatori dei benefizi: ad ognuno che abbia solamente delibato la storia ecclesiastica essere noto, quanto fosse cresciuta la perniciosa licenza dell'appellarsi ad ogni tratto dai litiganti al foro ecclesiastico: essersene querelato acerbamente San Bernardo con Eugenio, pontefice, scrivendogli: « E sino a quando « non udirai tu i lamenti di tutta la terra? E sino a quando te « ne starai sonniferando? Perchè non apri gli occhi, perchè « non consideri la confusione e gli abusi delle appellazioni? « Fuor di ragione, fuor di diritto, fuor degli statuti, fuor del « costume si fanno; non si pensa ne al luogo, ne al modo, ne « al tempo, nè alle cagioni; per l'ordinario leggermente; il più

delle volte maliziosamente si presumono diffensori degli atti ducali, avere il presente pontefice in ciò un torto inescusabile, perche non solamente non ha voluto deputare nello Stato un giudice ecclesiastico per le appellazioni, ma ancora ha per irrita la concessione fatta al ducato da Paolo III di simile sorte di giudice; concessione di cui godono la Francia, la Spagna, la Germania, la Fiandra con quasi tutti i sovrani d'Italia. essendosi ordinato nei loro Stati che le cause temporali o profane o ambiziose o miste degli ecclesiastici fossero terminate in quello Stato dov'erano incominciate. Finalmente affermarono che falsamente Roma si vantava che il duca, prima di fare i decreti

sui tributi, avessene domandata l'appruovazione al papa chnon mii il duca, ma soltanto i conuni, per une essere troppoaggravati e portare il peso altrui, avevano tali istanze indirazzato alla Santa Sede, sperando di essere in così giusta cana esanditti che per verità il principe vi aveva consentito, non perchè tenesse per incerto il suo diritto di fare da sè, perciocchè sempre l'ebbe per certissimo, ma perchè pel suo rispetto vrso la Santa Sede aveva volto che ogni mezzo si tentasse prima di venire ad un estremo che, quantunque in ragione indatissimo fosse, era però per riuscire di grande amarezza al pontefice; che Roma non avendo, anche dopo lunga aspet tazione all'ingrentissimo bisogno manifestatole dui comuni, provveduto, il principe non aveva potuto mettere più lungo tempo in non cale il suo ufficio il tutore e parte dei suoi popoli.

A questo modo gareggia uno fra di loro, e si davano l'un l'altro motte brighe il postefer comano e il duca di Parra; ma nissun di loro si dipari dalle prese risoluzioni, e tanta fu la pudoraa e la fermeza del gowerno del principe se-colare, che nissun grave inconveniente nacque nel ducato per l'interdetto messo sopra gli esecutori della sua volonta. Neppure vi si originarono quelle turluzioni di alcuni ordini religiosi, che parte contristarno, parte seleguarono Venezia ai tempi del suo interdetto. Ebbe il culto divino il suo luogo nel paese i di cui ministri crano torchi dalla pontificate scomunica, l'ebbero i sacerdoti, l'ebbe l'olibedienza di tutti verso il principe, e verso chi li consigliara. Argomento manifesto che i fulmini spirituali non averano più opportunità, e che imprudentemente avera opprato il paga con lanciargit.

Con tanto maggior franchezza il duca procedeva in questahisogna, che le altre corti borboniche, le quali per un trattato del 1761, cui chiamarono il patto di famiglia, si erano fra di loro collegato ad ogni bene e ad ogni male ed a conformità. auzi unità di consigli, avevano preso focosamente a favorirlo. In fatti, non così tosto il monitorio del papa era pervenuto a loro notizia, ma si contentarono di sopprimerlo nei loro Stati, ma richiesero fortemente il papa della sua rivocazione, la quale pon avendo potuto ottenere, vennero finalmente a determinazioni più rigorose e più efficaci. Il re di l'rancia fece occupare da' suoi soldati, condotti dal marchese di Rochechouart, la città di Avignone ed il contado Venesino; poi mandò commissari del parlamento di Provenza a prenderne nossessione in suo nome. e ricevere il giuramento di fedeltà come di paese già annesso alla sua corona, dai consoli, sindachi ed abitatori. Dal cantosuo il re di Napoli pose le mani addosso nel medesimo modo a Benevento, mandandovi soldatesche e commissari, e diceva che Benevento era suo, come il re Luigi di Avignone e del contado affermava.

Siccome poi ai Borboni non isfuggiva che la durezza del pontefice procedeva principalmente dai consigli de' gesuiti, cui già avevano cacciati dai loro Stati, e da quelli del cardinale Torrigiani, suo ministro di Stato, prelato tutto dedito a quei padri, addomandarono con molto calore ch'egli la compagnia di Gestà intieramente sopprimesse. Ma Clemente, che prestava molta fede alle loro parole ed a cui rincresceva di privare anche in Italia di quel sussidio la Santa Sede, giacchè negli altri regni della cristanità l'aveva perduto, fermò l'animo e resse alle istanze, nè si lasciò volgere ai desidèri dei principi. Dalla quale ostinazione procedette che le cose non si addomesticarono nè col duca di Parma nè coi principi suoi consanguinei, finchè il debole, e pure in ciò pertinace Rezzonico, visse. Ei conservò il suo monitorio, l'arma i suoi ministri, Francia Avi-

gnone, Napoli Benevento, Spagua i suoi risentimenti.

Morto poi ai due di febbraio del 1769 Rezzonico, pontefice più pio che prudente, e succedutogli sul trono pontificale Ganganelli col nome di Clemente XIV, gli spiriti per la prudenza del nuovo papa incominciarono a calmarsi ed a volgersi alla concordia. Per prima risoluzione Ganganelli sospese l'effetto del monitorio, e ribenedì il duca di Parma. Della quale benigna sentenza diede subito notizia al re di Francia, con isperanza che Luigi il ritornasse in possesso d'Avignone. Ma così questo sovrano, come gli altri della famiglia borbonica, persistevano nel loro proposito, ancorché il duca di Parma si sforzasse con ogni buon ufficio e diligenza di muovergli ad una intiera riconciliazione colla Santa Sede. La cagione della loro renitenza era ch'essi volevano la soppressione dei gesuiti. Finalmente il papa, avendo fatto nel 1773 questa gravissima deliberazione a contentamento dei sovrani e di ogni buona e savia persona, Roma restò del tutto riconciliata coi principi; onde accadde che nel mese di marzo dell'anno susseguente 1774, a ciò sempre confortando il duca di Parma, ella fu rimessa nella possessione di Benevento e di Avignone; le quali cose avvenute, si fecero grandi feste in Roma. Cantossi solennemente l'inno delle grazie in presenza di tutti i cardinali, e la sera vi si ordinò una luminaria assai bella e magnifica, come sono tutte quelle che sogliono rallegrare una città quale Roma è, che così nell'alta, come nell'umile fortuna seppe sempre tener grado, e ritrarre di grandezza.

Cotal fine ebbe il molesto litigio tra Roma e Parma, il quale, incominciato da deboli principii, portò poscia con sè assai più gran soma, che uom credere avrebbe potuto. Ma i querciuoli, per così dire, erano presti, e l'incendio facilmente

vi si apprese.

Prima però di raccontare un gran fatto che rivolse a sè gli animi di tutta la cristianità, anzi del mondo, e per cui si vide

dileguata dalle terre cristiane una società che molto bene vi aveva fatto e molto male, l'ordine della storia richiede ch'io narri, non già un litigio, ma un trattato tra la Santa Sede ed il re di Sardegna, il cui fine fu di tôr via certi abusi che avevano la loro origine nell'asilo dato ai malfattori ne'luoghi sacri. Anche questa fu un'opera del buono e prudente Ganganelli, il quale era solito dire, nè seuza contentezza, che alla perfine la Chiesa conserverebbe ciò che per diritto divino era suo e perderebbe ciò che i potentati della terra le avevano dato, e che cagione per lei cra di tante querele, di tanti risentimenti, di tante molestie, e così ancora di tanti scandali e discordie tra i fedeli: memorande parole, memoranda sentenza, alla quale se i pontefici suoi predecessori avessero posto mente, il mondo avrebbe avuto più quiete, la Sedia apostolica maggior venerazione, gli uomini minor numero di feriti e di morti, le famiglie più rare cagioni di dolore e di pianto.

Benevola fu la volontà di Ganganelli verso il re Carlo Emanuele, o piuttosto verso i suoi popoli, ma da quanto ancora restò degli abusi in materia di asilo, si potrà argomentare dell'enormità di quanto esisteva, e dell'assurdità del principio sul quale la facoltà dell'asilo era fondata; conciossiacosachè non solamente dannoso alla società, ma ancora empio e ridicolo sia il dire, che sia rispetto e venerazione verso la casa di Dio, ch'essa procuri sicurezza a chi merita la galera o la forca, e divenga tana d'onde i malfattori come da luogo d'insidia, si avventino a rubare ed ammazzare gli onesti cittadini, ai quali lo Stato è debitore di sicurezza e di salute. Dono e privilegio infame era questo, cui la Chiesa, se stata fosse tale quale Gesù Cristo l'aveva fondata, avrebbe avuto in abborrimento, e lungi da sè e no orrore e disdegno gettato. Il divino maestro non rac-

colse nel tempio i malfattori, ma ne gli scacciò.

Già insin dai tempi di Benedetto XIV si era aperta una pratica intorno agli asili tra il pontefice e il re, desiderando il principe di moderarne gli abusi d'onde procedevano grandissimi sconcerti nel paese, nè essendo meno desideroso il capo della Chiesa di rimediarvi. In fatti Benedetto aveva già con sna istruzione mandata al cardinale Merlini, arcivescovo di Atene, nunzio e ministro apostolico a Torino, moderato molte cose che all'uso di cui si tratta s'aspettavano. Ma, malgrado di tale moderamento, nascendo ancora inconvenienti di non poca importanza, di nuovo il re aveva la Santa Sede richiesto che a più efficaci risoluzioni divenisse. Questa pratica maneg giava in Roma il conte di Rivera, già in altro luogo da noi nominato, quando già morto essendo Benedetto, Clemente XIII era in sua vece stato al seggio pontificale assunto. Andava Clemente in questa faccenda assai più a rilento che il benevolo e facile suo precessore, perocchè delle cose di questo mondo più colla pietà che colla prudenza giudicava. Ciò non ostante il Rivera già l'aveva indotto ad utili concessioni, e si speravano maggiori moderazioni per viemaggiormente facilitare il corso della giustizia, quando Clemente, da questa vita partitosi, se n'andò ad abitare fra i più. Ripresersi i negoziati sotto Clemente XIV, i quali finalmente vennero a conclusione sul principiare dell anno 1770.

Clemente decretô, e pregò il re che fosse contento delle se-

Conciossiacosachè si veda che la principal cagione donde nascono gli abusi, sia quella che gli nomini di mala vita ardiscono rizzare sulle antiporte, atrii e porticali delle chiese, tugurii, frascati, capannucce, baracche ed altre simili casucce, ad uso non solamente di ricovero sicuro e stabile, ma ancora per serrarvi e nascondervi armi di ogni sorte, riporvi i frutti dei loro latrocinii, introdurvi femmine scandalose, uscirne ad assaltare i viandanti, ed impunemente commettere altri eccessi, donde risultano e un grave pregindizio della tranquillità pubblica, e la profanazione manifesta dei luoghi santi, resta comandato ai vescovi ed ai rettori delle chiese di far isgombrare incontanente dei detti antiporti e simili luoghi le baracche e casucce tanto nocive al bene pubblico, quanto indecenti per la maestà dei tempii. Resta loro anche ingiunto d'impedire che nuove non vi si innalzino, e se nuove s'innalzassero, tosto abbiano cura che si demoliscano.

Per maggiormente facilitare la necessaria purgazione di quest'infame genia, o diminuire almeno il numero delle loro nefandità, ordinò anche il pontefice che fosse fatta facoltà ai vescovi di trasferire i rifuggiti da un asilo all'altro, e se i trasferiti abusassero una seconda volta dell'asilo, si perdessero la protezione della Chiesa, ed arrestati fossero, dovunque si trovassoro. E perchè i vescovi ciò fare con maggior facilità potessero, volle che non fosse pecessario un regolare processo, ma solamente un atto di coscienza informata per trasferire un rifuggito da un asilo all'altro, stando però sempre fermo che per privarlo in caso di recidiva del benefizio dell'asilo, fosse il regolare processo richiesto. Dichiarò altresì che le cause di privazione d'asilo per abuso fossero il rubar di nuovo, il nascondere i furti, il ricettar feminacce di mala vita; l'insultare ed offendere i viandanti, il celar chiavi false, grimaldelli ed altri simili stromenti di ladri.

Stante poi che alcuni delitti sono cotanto gravi che in niun caso debba chi commessi gli ha trovare ricovero e scampo nei luoghi sacri, resta decretato, scrisse il pontefice, che oltre i commettitori di delitti atroci già esclusi dall'asilo pei decreti dei precedenti pontefici, chi pei principi forestieri soldati arrolasse, chi falsificato il sigillo e le lettere apostoliche o

regie avesse, chi a mano armata cosa rubasse che per la somma secondo le leggi comuni e municipali la pena di morte meritasse, chi l'onore delle donne violasse, le oneste e non consenzienti rapisse, del beneficio dell'asilo in niuna maniera goder potesse.

Atteso poi eziandio che per bolla di Clemente XII era stato assicurato l'asilo ai minori di vent'anni, ancorchè commesso avessero omicidii atroci, e che da qualche tempo negli Stati del re si moltiplicavano per mano di detti minori d'età delitti di simil fatta, così il pontefice espresse la sua volontà, che a tali giovani ricovero niuno nei sacri luoghi dato fosse, e se dentro vi si rifuggissero, tosto al braccio secolare si consegnassero, volendo e prescrivendo che per omicidii atroci ci s'intendessero il parricidio, il fratricidio, l'uxoricidio, l'assassinio per tradimento, l'assassinio a ghiado, o che insidia vi fosse o che non vi fosse, l'omicidio per rissa, o quando sei ore dopo la rissa trascorse fossero, o brutale fosse, e senza ragione dalla parte del delinquente la rissa suscitata si fosse.

Finalmente abbiano i vescovi, Clemente statuì, facoltà di estrarre dall'asilo ed al braccio regio consegnare chi alcuno con pericolosa e mortale ferita officso avesse, anche innanzi che del percosso la morte seguita ne fosse, con ciò però che se per necessità di difesa o per caso fortuito le ferite fossero state date, o se ancora il ferito nel termine delle leggi prescritto non morisse, il reo alla Chiesa venir restituito

dovesse.

Le quali lettere e disposizioni pomificie il re ricevute avendo. molto del suo volere condiscendente con lettere regie il pontefice ringraziò. Rimedio valido fu, ma non sufficiente. Quanto ancor rimase di queste franchigie della Chiesa per procurare asilo ai malfattori recava ancora gravissimo danno, poscia che la mano della giustizia era in molti casi impedita dal carpire chi lo meritava, ed in altri la prontezza del procedere, cotanto necessaria per reprimere e frenare i facinoresi, in indugiamenti perniciosissimi si cambiava. Oltre a ciò gli ordini religiosi pretendendo di non essere soggetti alla giurisdizione degli ordinari, ed essendo l'esecuzione della volontà del papa commessa ai vescovi, avvenne che i ribaldi si ricoverarono negli atrii delle chiese e nei chiostri dei conventi, dove, per non poter essere giunti dall'autorità vescovile, sicuri vivevano. e donde uscivano per rubare e per bruttarsi le mani di sangue. Così distrutta od almeno moderata una immunità, un'altra più forte e più pertinace sorgeva. Se non in un modo, almeno in un altro la Chiesa faceva il brutto ufficio di proteggere i ladri e gli assassini, Non era quello il suo intento, ma l'effetto era certo, e il re aveva una grande pazienza. Forse soldati non aveva per far cessare da sè un così grave scandalo.

ghermire i scellerati uomini là dove si trovavano, e purgare la dimora del Santissimo dalla presenza di quella ribaldaglia infame, orrore, e spavento del mondo? Giacchè preti e frati l'opera santa fare non volevano, anzi l'impedivano, ei la doveva fare da sè e col braccio regio levar quella schiuma dai sacri tempii.

Non andava lontano dalla verità Ganganelli, quando diceva che la Chiesa gradatamente perdeva, non quello che dal suo divino fondatore le veniva, ma ciò che gli uomini le avevano dato. Questa fu una età in cui il principato andò allargando le sue ragioni, le antiche ricuperando, od il sacerdozio restrinse le sue, a quelle che instituzione divina erano, riducendole. A questo modo si procedeva pacificamente ad un totale assestamento di cose fra le due potestà, e si tagliavano le radici da cui erano surte tra l'una e l'altra tante acerbe contenzioni. La pace intiera sarebbe seguita mercè le onorevoli fatiche di tanti generosi scrittori e ministri così di Francia, come delle due penisole, se sopravennta non fosse una crudele tempesta, la quale le ragioni del principato e del sacerdozio, anzi il princinato stesso ed il sacerdozio ad un tempo in ruina ed in precipizio mandò. Audrò raccontando alcuna delle controversie che Roma, ed ora questo ed ora quell'altro principe molestarono; ultimi romori di una discrepanza che al suo fine s'avvicinava. Descriverò poscia il solenne atto che stato sarebbe il più fermo fondamento della pace, se Dio avesse voluto che gli uomini pure della pace godessero.

Abbiamo veduto nel precedente corso delle presenti istorie, come la repubblica di Venezia, che sempre devotissima con affettuose e filiali parole verso la Santa Sede si dimostrava, nè mai alcuna occasione trasandava, o fosse di nuovo pontificato o fosse di nuovi acquisti, o di qualunque altro lieto accidente, per testificarle in quanto affetto e venerazione l'avesse, sapeva pure le ragioni del principato contro di lei salve ed intiere conservare. Ciò fece quando nel più gran fiore era la potenza del papato, ciò fece ancora quando ella andava declinando, di maniera che si rendeva manifesto che per massima di Stato, non per viltà di dare la pinta a chi già cadeva, Ve-

nezia a tali risoluzioni l'animo inclinava.

Sin dai tempi del pontificato di Benedetto XIV si erano alterati gli animi tra Venezia e Roma per occasione di una controversia surta fra il senato e la corte di Vienna in proposito del patriareato d'Aquileia. La giurisdizione di questo patriarcato si estendeva sin dai secoli assai rimoti sui territori del l'una e dell'altra potenza, che è quanto dire sul Friuli Veneziano, e sul Friuli Austriaco. Era stato accordato, perchè il diritto della sovranità del nominare i vescovi, per quanto alla potestà civile si apparteneva, dalle due parti ugualmente si

escretiasse, che una volta Venezia nominasse il patriarca, l'altra il nominasse l'Austria. Na successe in progresso, consentendo, se non con volontà espressa, almeno col silenzio I Austria, che cocupanio la sode patriarcale nu l'eneziano, questi, per consentimento e forse per disegno del senato, creossi un coaditore, nach'esso Veneziano, e quindi tra patriarchi e coaditori veneziani, il patriarcato di nomina veneziana intieramente divenne.

Maria Teresa, imperatrice, entrò in pensiero di rivendicare le antiche ragioni, e fece sue istanze tanto a Venezia quanto a Roma. Si accordarono che il papa lodasse egli, e la controversia giudicasse, e quanto egli determinasse fermo e rato si avesse. Benedetto pronunzio il lodo; che la giurisdizione in due si dividesse, e due sedi spirituali si facessero sui confini dei due Stati, talmente che il patriarca in Udine, città capitale del Friuli Veneziano, ed un vicario apostolico in Aquileia, membro del Friuli Austriaco, sedesse. Il prudente papa sperò con quel mezzo termine di contentare le due parti, ma non gli successe; perchè la Repubblica, per le sue antiche ragioni sopra Aquileia, e per la consuetudine acquistata, credessi offesa, lamentossi e dichiarò che il papa non aveva autorità di mutare, senza il consentimento della potesta secolare, le circonscrizioni delle diocesi. Ma l'Austria insisteva perchè il lodo avesse il suo effetto, maravigliandosi e lameutandosi che Venezia stare non volesse alla sentenza di quel giudice ch'ella stessa aveva eletto. Il senato licenziò da Venezia il nunzio pontificio, richiamò il suo ambasciatore da Roma, minacciò Ancona colle sue navi. Benederto disse che egli pregato non solamente dall'Austria, ma anche da Venezia, aveva pronunziato, e che se il senato non era contento, se l'intendesse con Maria Teresa. Le cose vennero a tale, che Venezia perdè del suo disegno. Secondo i desiderii dell'Austria il patriarcato restò soppresso, e la diocesi divisa in due, con crearsi i due arcivescovi di Udine e di Gorizia, quello per la parte veneziana, questo per

La Repubblica fece i suoi risentimenti, e dalle parole ai fatti passando, e gli antichi decreti, siccome soleva, ad esecuzione richimando, proibl gli abust di certe dispense e delle indulgenze che per danaro si concedevano Nè per quanto li re di Francia per mezzo dell'abate di Bernis, che fu poi cardinale, si affaticasse per accomolare gues a differenza, nun potè conseguire il suo benigno intento, persistendo sempre la Repubblica nella sua risoluzione di non voler permettere che quelle disponse ed indulgenze si esercitassero. Morto poi Benedetto, ed assunto in son luogo Clemente XIII, che Veneziono era, si mansuefece la durezza del senato, e fu casso il molesto de-creto, non si però che qualche secreto rancore gli animi del creto, non si però che qualche secreto rancore gli animi del

Padri ancora non alterasse, e con rigore di dazi e di gabelle sui confini contro i sudditi dello Stato ecclesiastico non si manifestasse.

Questi rancori, e l'influsso che il secolo vivificava, e che già in Francia, in Ispagna, in Portogallo, in Parma ed in Napoli aveva prodotto frutti acerbi per la curia ecclesiastica, mossero anche Venezia alle medesime deliberazioni, le quali meno nuove erano per lei che per qualunque altro principe. Parve che Sarpirisuscitasse, e contro Roma, dal suo sepolero uscendo, la Repubblica stimolasse. Nè valse a Clemente che da Venezia i suoi natali sortito avesse, onde la novella tempesta schivare

Nel 1768 il senato avvertì che le ricchezze del clero erano divenute tanto esorbitanti, che di grave scandalo riuscivano ai privati, e di molto danno al pubblico; che le antiche leggi non avevano tanto potuto ostare all'ambizione e cupidigia dei cherici, ch'essi le sostanze loro di grado in grado ampliando. le mani morte non moltiplicassero oltre misnra ed in guisache il commercio dei beni sopramodo si angustiava, il patrimonio libero delle famiglie si ristringeva, le gravezze pubbliche in pochi si accumulavano; che le rendite ferme così degli stabili appartenenti al clero, come dei censi sopra i laici, o dei frutti dei monti sommavano a poco manco di tre milioni di ducati, e le casuali, provenienti dalle questue dei religiosi mendicanti e dalle messe tanto di fondazione, quanto di sacrestia, a più di un milione cinquecentomila ducati, ondechè la rendita totale superava quattro milioni di ducati. Alla quale somma se si aggiungessero quelle che davano altri casuali oltre quelli delle messe e delle questne, ed il valore degli stabili non produttivi posseduti dal clero, e le doti che le famiglie pagavano pei religiosi, e i doni in natura, e i legati, e il valore di un mobile immenso e ricchissimo, si verrebbe a conoscere quanto enorme fosse la massa delle ricchezze che i cherici possedevano fuori del commercio comune, fuori dei carichi che gli altri sudditi sopportare dovevano. Fatta la supputazione, si vedrà, avvertivano i commissari a ciò delegati dal senato, che le mani morte possedevano una rendita quasi nguale a quella dello Stato.

I Padri, pensando al rimedio, ordinarono che, allorquando bisogno fosse di fare imposta sul clero per l'ordinario, cui chiamarono decima di Stato, non fosse necessario di ricorrere al papa per l'appruovazione, ma solamente si ricorresse quando d'imposte straordinarie si trattasse; che le leggi anteriori proibitive degli acquisti pei cherici fossero rintegrate, e rigorosamente si osservassero; che certi ordini religiosi questinare più non potessero; che niuna pensione da Roma sui benefizi assegnata si avesse per valida nè ad esecuzione si reca se; che

niuno alienar heni a favore di corpi ecclesiastici potesse; che i censi a pro del clero fondati su stabili redimere si potessero; che il clero nissuna somma accattare potesse sul mobile delle chiese sodandola; che i registri di tutti i conventi negli archivi della repubblica si trasferissero.

Queste cose rispetto ai beni. Quanto alle persone, decretarono che le cariche di rettori, procuratori e provinciali ad altri non si potessero conferire che a sudditi della Repubblica; che i conventi senza rendite fossero soppressi; che i reiligio riconoscessero per lo spirituale, con esclusione di ogni altra, la giursidizione dell'ordinario, pel temporale quella dei magistrati; cosa di grandissima importanza, perchè gli traccu di sotto all'autorità dei generali fesidenti in Roma. Vollero inoltre che nessuno vestire l'abito claustrale, se non a ventun anno, potesse; nissuno far professione prima dei venticinque; che fosse proibito agli ordini dei mendicanti il ricevere novizi; che il numero dei religiosi di ciascun convento fosse dall'auto-

rità laicale determinato, nè oltrepassare si potesse.

Tali deliberazioni prendeva la Repubblica nel mese di settembre del 1768, nè si potevano fare senza che il papa gravemente se ne risentisse. In fatti Clemente, a cui i decreti di Venezia rinfrescavano i dolori cagionatigli dalle percosse di Parma, con un suo breve degli otto ottobre susseguente, si lamentò colla Repubblica, ch'ella avesse, oltrepassando i termini dei propri campi, posto i piedi in su quelli d'altrui, e, sotto specie di regolare interessi attinenti allo Stato, si fosse fatto lecito d'intaccare la giurisdizione ecclesiastica; che a lei non spettava di toccare le immunità della Chiesa, nè quanto alle persone, nè quanto ai beni, nè quanto alle pubbliche contri-buzioni; che era poi del tutto incomportabile che preteso avesse di regolaro la disciplina ecclesiastica con sottrarre gli ordini religiosi dall'antorità dei loro generali, cosa che essendo stata statuita dai sommi pontefici, da essi soli poteva essere rivocata; che non di minore censura erano meritevoli le altre provvisioni circa l'età propria al vestirsi dei frati e monache, e del numero di essi in ciascun convento, ed il cambiare ed il soppri mere i conventi; cose tutte le quali, siccome la disciplina della Chiesa concernevano, così senza l'autorità della Sede apostolica fare non si potevano; che Roma, se a lei si ricorresse, come amorevole madre, avrebb; volontieri, per quanto possibil fosse, ai desi lerii del senato condesceso; ma che egli volesse fare da sè, ed entrare violentemente sul dominio della Chiesa, era usurpazione manifesta, e che il suo ufficio di tutore universale dei fedeli e di quanto a loro s'apparteneva, non gli permetteva di tollcrare; che perciò egli alzava la paternale voce, e la Repubblica ammoniva che tali perniziose, illecite e scandalose determinazioni recedesse, e la pietade antica di

quell'inclito senato in sè medesima rammemorando, dimostrasse al mondo che, siccome era nei consigli umani savia e prudente.

cost nei divini fosse docile e sottomessa.

Ai diecinove di novembre dell'anno stesso il senato mandò a Clemente la sua risposta; avere sentito con supremo dolore i risentimenti del pontefice; ereditaria essere nella Repubblica la divozione verso la Sede apostolica, tenero il figliale amore del senato verso la sacra persona del vicario di Cristo, nè l'una ne l'altro non volere ne adesso ne mai, da tali sentimenti deviare, ma ginste essere le vievvisioni ginsti i decreti; alla giustizia conformarsi, siccome un ili : he alle savie massime dei loro autenati si conformavano, massime di pari lontane da ogni novità perniziosa e da ogni offesa dei giusti diritti della Sauta Sede e del primato apostolico; conoscere il pontefice i fondamenti della potestà legislativa da cui le provvisioni erano derivate, provvisioni che richiamavano le potestà stabilite da Gesù Cristo al loro esercizio legittimo; conoscergli, perchè erano anche i suoi, quando così deguamente e con edificazione di tutti la Chiesa di Padova reggeva; ogni governo essere imperfetto, nissun riposo di popoli sicuro, nissun divino servizio stabile, se tale potestà legislativa non esistesse nei principi; pure e sincere essere le intenzioni del senato, sperare che la pietà del santo padre le riconoscerebbe quando alle voci della propria coscienza solamente, non a quelle di coloro che maliziosamente si erano posti in pensiero di nodrire ingrate controversie tra il sacerdozio e l'Impero, desse ascolto; sperare eziandio che gli ecclesiastici, di qualunque grado essi fossero. avuto rignardo, anche secondo i precetti delle sacre «critture, a quanto debbono per nascita, e da che ninna cosa dispensare gli può, sarebbero per portarsi in modo conforme alla santità della vita che professavano, nè mai si allontanerebbero dall'obbedienza legittima che ginrato avevano alle leggi della loro patria, e di cui il senato era fermo e risoluto di procurare la esecuzione. Mosso da tutti questi motivi, terminò il senato dicendo, mettere in Dio ogni sua speranza, nel Dio di verità e di giustizia; pregarlo e ardeutemente supplicarlo, perchè si degni dare alla sua afflitta chiesa riposo, e da quelle perturbazioni preservarla, che moleste pur troppo di presente essendo, ne portendevano delle più moleste in futuro.

senio, ne portentevano delle più moieste in tutture. A ciò Clemente, can son breve dei diciasette decembre del meles-imo anno 1708, sciamava, ed al senato le parole indirizzande, l'avvertira, avver revoto le di hi lettere moive dirizzande, l'avvertira, avver revoto le di hi lettere moive annoinire, pregare, lumentarsi, biasimare: nè i tempi nè le dicostanze potere impedire chegli al suo pastorale ufficio satisfacesse; hene il senato parlare, bene mettere avanti la sua filiale affacione e divozione verso la Sede anostolica, ma, sua filiale affacione e divozione verso la Sede anostolica, ma,

i fatti essere diversi, nè da figliuoli essere; per sua opinione, non per quella d'altrui, avere col suo precedente breve ammonito il senato su quanto errasse: mostrarsi il senato non protettore o conservatore, ma nemico e distruttore degli ordini religiosi.

« Come può, dolorosamente continuava a spiegarsi il pon-« tefice, come può quell'illustre senato, così famoso al mondo « per prudenza e saviezza, non avere vergogna di lasciarsi « sedurre da vani discorsi così fattamente, che voglia esen-« tare gli ordini regolari e dalla superiorità della Santa Sede. « e dalla censura dei loro superiori generali? Come può non « vergognarsi di abolire i decreti del sucro Tridentino Con-« cilio, le fondamentali leggi di essi ordini, e tutti i principii " della regular disciplina? Come può prescrivere nuove regole. « ordinare altri instituti, statnir cose che direttamente tendono a distruggere le compagnie religiose? costringere i frati ai « tribunali secolari, fargli punire dai magistrati del secolo? « cambiare le condizioni d'origine o d'età per entrar nei con-« venti? Non così certamente i gloriosi antenati vostri proce-« dettero. Accettarono essi con intiera sommessione i decreti « del Tridentino Concilio; per questo farono con somme lodi a dai pontefici di Roma esaltati. Così pensammo anche noi, « quando avevamo la chiesa di Padova in governo: delle sta-· tuite cose allora la medesima sentenza in cuore avemmo, che · ora abbiamo che alla sacra cattedra di San Pietro innalzati · siamo. Non altro desideriamo, non altro pretendiamo che la « puntuale esecuzione dei decreti usciti dagli oracoli di Trento: « che siano salvi i privilegi della Chiesa, come salvi i diritti « dei principi. Da voi soli decretaste. Perchè non consigliarvi « colla Santa Sede, perchè non ricorrere a lei, senza il con-« corso della quale quanto fatto avete è illegittimo, irrito e · nullo? Avvertite, avvertite bene e pensatamente a quanto « fate. Se si mettono in non cale i precetti dei santi padri, i decreti dei Concili, le constituzioni apostoliche e l'antico « costume della Chiesa, se si dà retta a suggerimenti d'uomini « ingiusti, la cui sapienza presso Dio è stoltizia, l'autorità « apostolica sarà al suo fine giunta, le sante ed antiche leggi « della Chiesa calpestate, e noi privati di quel poter divino e « sublime che ci fu dato per governarla. Voi costituite i vescovi « e gli ordini regolari in grado o di disubbedire ai vostri or-« dini o di violare il giuramento che a noi ed alla Santa Sede « gli stringe, Tornate, tornate a più dolci pensieri; non esacer-« bate le piaghe della vostra madre, piuttosto olio versatevi e " vino per guarirle. Oh, cari figli, figli miei, rendete a Dio ciò « che è di Dio, ne v'esca di mente che niuna cosa è più di « Dio che questi stessi religiosi ordini, che a lui e beni e libertà e persone sacrificato hanno. Se dalle ingiuste delibee razioni non vi ritirate, avrete innanzi al tribunale di Cristo · per accusatori coloro che altrimenti sarebbero stati della vo-

stra salute zelatori. Quanto a noi, colmi di sciagure e di afflizioni, speriamo pure che Dio, al supremo giudizio, i pec-

cati nostri ci perdouerà, se con fermezza e costanza, come

· siamo risoluti di fare, i nostri doveri e le obbligazioni nostre · adempiremo ·.

Ricevuto il breve del papa, il senato non si contenne nel silenzio. Rispose, sentire amarezza che la verità non avesse trovato luogo nel cuore del pontefice; non volere offendere i diritti altrui, ma conservare i propri; soddisfarsi e consolarsi, vedendo che tutti i regolari obbedientemente e prontamente alle promulgate leggi si uniformavano, e ciò facendo, degni si mostravano di continnar a soggiornare negli Stati veneti, dove con tanto favore del pubblico stati erano accolti, e con tanta benevolenza dall'autorità suprema trattati ogni qual volta che alle leggi si erano obbedientemente sottomessi.

Venezia per tanto non si rimosse da quanto ordinato aveva, nè il pontefice venne al passo estremo di pronunziare l'interdetto contro la Repubblica. La morte venne poco dopo a troncare il suo mortale corso. Il successore col suo costume di andar a seconda, e bene persuaso che in quell'età male con gli anatemi si conseguivano i fini della Chiesa, lasciò portare la cosa al tempo. Quindi avvenne che i conventi si andarono negli Stati della Repubblica spopolando, per modo che vicina se ne vedeva l'ultima fine. Passati tre Instri, il senato permise le vestizioni a sedici anni, le professioni a

ventuno.

L'aere contrario al pontificato di Roma sin dall'Alemagna cattolica spirava. Massimiliano Giuseppe, elettore di Baviera, correndo il giorno venti decembre del 1768, per editto espresso ordinò che nissun ecclesiastico che negli Stati bavari nato non fosse, o la naturalità ottenuta non vi avesse, potesse essere assunto ad alcuna prelatura, prevostura, decanato, cura, canonicato o altro beneficio ecclesiastico quale si volesse, e medesimamente che nissuno eletto in qualunque modo a superiorità nei conventi potesse stimarsi legittimo, ed esercitare il suo ufficio, se straniero fosse, o di lettere di naturalità non provveduto. Volle altresì e comandò che i proventi de'benefizi occupati da chi Bavaro non fosse, o per origine o per concessione, sotto sequestro si mettessero, e così stessero sinchè i possessori o nazionali fossero, o nazionali si

Queste percosse doveva papa Clemente XIII sentire, nè come ripararsene sapeva, ancorchè con tutte le forze ci si pruovasse, Betta Tomo VIII

Tal era la condizione sua, che il consentire gli pareva impos-

sibile, il contrastare, senza frutto.

L'esempio di Baviera tanto maggior apprensione dava, quanto che anche l'imperatrice Maria Teresa, signora di così vasti Stati, e donna di pietà singolare, le medesime intenzioni andava scoprendo, non solamente per la parte dei suoi dominii che in Germania sono, ma ancora in quelli che in Italia possedeva. Effettivamente, e le mani morte in Milano a foggia di quanto si era fatto in Parma ed in Venezia ordinava, e degli ordini religiosi al medesimo modo statuiva. Applicò anche l'animo a frenare la potestà dell'Inquisizione sui libri, la quale non tanto che molesta fosse, era anche divenuta assurda, posciachè sovente succedeva che a libri pericolosi o pel costume o per lo Stato dava passo, e libri utili o per la coltura degli spiriti o pel miglioramento dell'ordine sociale, proibiva. Ne avendo potuto ciò ottenere ne dall'arcivescovo ne dall'Inquisizione stessa, ch'essi da per se medesimi si moderassero. come richiesti ne gli aveva, il sovrano freno in mano sua recando, avocò a sè queste cause, e statui che la censura dei libri a magistrati deputati da lei si appartenesse; deliberazione che fu sentita con non poca amarezza dagli ecclesiastici, dai quali e per antica consuetudine, e per certi decreti dell'autorità pontificia, era stata esercitata.

Deliberazione di maggior momento quanto all'Inquisizione, e quando già papa Rezzonico era passato nel numero dei più, fece in questo istesso tempo il duca di Parma. Addi ventuno di febbrajo del 1769, lamentatosi, in sul limitare stesso di un decreto. che una potestà straniera, esercitata dai claustrali sotto il titolo d'Inquisizione del Sant'Officio, si fosse nei suoi Stati intromessa, e dichiarato che a lui solo, come protettore nato della Chiesa e della religione, s'apparteneva di provvedere alla conservazione delle sane dottrine, volle ed ordinò che, come morto fosse l'inquisitore di Parma, le cause dovessero giudicarsi dai vescovi, e nissuno più si ardisse, altro che essi, ingerirvisi. Poco appresso morì l'inquisitore; i vescovi assunsero il carico, promessa loro dal principe, ove abbisognasse, l'assistenza del braccio secolare. I detenuti nelle carceri del Sant'Officio furono dichiarati tenersi prigioni a nome del duca, sin che le loro cause spedite fossero, dato anche al vescovo il comandamento d'informare la potestà secolare delle loro sentenze.

Quasi nel medesimo tempo il duca regolò i conventi, espellì i religiosi forestieri, salvo chi per età o per merito o per pietà o per dottrina di dimorare si meritasse. Delle confraternite e luoghi pii, ordinò che secondo l'utilità fossero o soppressi. o riformati, o incorporati.

Dalla contrada d'Italia, che con maggiore vincolo era stretta

· con la Sede apostolica, vogliam dire il regno di Napoli, procedevano nuove amarezze. A ciò muovevano il re il marchese Tanucci e Carlo di Marco, suoi ministri; che i conventi che non potevano mantenere dodici frati, fossero soppressi, e i frati distribuiti in altri conventi, con obbedienza di tutti verso gli ordinari; che nissuno l'abito claustrale prendesse prima di ventun anno, nessuno professasse prima dei venticinque; le rendite dei conventi fossero depositate nel banco di Napoli a beneficio ed uso dei conventi per quella rata che sarebbe creduta necessaria; le cause loro in prima istanza si giudicassero dai vescovi, in appello da un tribunale supremo instituito dal re; ogni questua vietata fosse; i conventuali forestieri nei loro paesi ritornassero; i benefizi e le dispense d'affinità dai vescovi si conferissero; delle rendite delle confraternite, cappelle, congregazioni una parte restasse assegnata al culto divino, dell'altra disponesse il re per opere pie; un tnagistrato a posta creato dal re sopratendesse alle rendite dei vescovati, o se dei più ricchi qualche cosa soprabbondasse, tra le chiese povere ed i vescovi meno facoltosi si rinartisse.

I due regni confinanti stringevano dai due lati l'ecclesiastica Roma. Le dottrine dell'Argento e del suo discepolo Giannone, che tante radici avevano messe nel regno di Napoli, e fruttatevi tante deliberazioni in pro della potestà secolare, avevano anche pullulato in Toscana. Ma egli è da notarsi che in Napoli molto i ministri operavano a questo fine, poco il re; mentre in Firenze e ministri e principe con la medesima efficacia al medesimo scopo i loro pensieri indirizzavano. Che anzi si potrebbe con verità affermare che più ancora dal principe che da' suoi ministri le salutari dottrine si fomentavano, e ad effetto si mandavano. Governava la Toscana il granduca Pietro Leopoldo, del quale grandissima era l'umanità, grandissimo il desiderio di ridurre in migliore stato le sociali cose; e siccome l'uno e l'altra congiunti in lui si trovavano con retta religione e con buoni costumi, così niuno poteva sospettare che o per mancanza di sentimenti pii, o per torsi dalla bocca un freno si muovesse a fare, rispetto alla giurisdizione ed alla esterior disciplina della Chiesa, quel che

Già nisin da quando era la Toscana governata a modo di reggenza dal conte di Richecourt, mandatovi da Vienna dall'imperatore Francesco, si cominciarono a considerare diligentemente le materie giurisdizionali, con intenzione di tarpar le all alla potestà dei chierici in ciò che d'eccessivo e di pregiudiziale alla potestà del principato avesso. I Medici avevano per questa parte più fatto che la Repubblica; ma I Lorencai, ossia Austriaci, più fecero che i Medici. We alla

stirpe austriaca si potevano rimproverare la bruttezza dei costumi e l'amore del comandare troppo tirato, per cui la prosapia di Cosimo aveva renduto se medesima infame e odiosa

al mondo.

Viveva allora in Toscana il senatore Rucellai, uomo di natura integerrima, di volontà risoluta, di mente illuminata, di animo gentile ed umano. Bene s'intendea con Richecourt, e bene ancora Richecourt con lui. Essendo poi a Rucellai raccomandata, come segretario di Stato, la soprantendenza delle cose giurisdizionali e delle ragioni sovrane, l'opera sua riusciva di non poca utilità. A Richeconrt e Rucellai si accostava Pompeo Neri, e per pensare e per valore ai medesimi conforme.

Incomnciossi dalle mani morte, a cui furono proibiti nel 1751 gli acquisti, se non quando la volontà del governo vi

concorresse.

L'Inquisizione imperversava in Toscana così per carcerazioni inique e per castighi atroci, come per la censura dei libri: con alcuni cattivi si vietavano molti buoni, e più si giudicava secondo l'utilità della curia ecclesiastica che della religione o dei costumi. La molestia era divenuta insopportabile a tutti. La reggenza venne ordinando che i libri fossero esaminati da un delegato civile, e sì senza l'intervento dell'inquisitore giudicasse se liberi o vietati dovessero restare. Quanto ai processi, volle che sempre si facessero con l'assistenza di due assessori laici. Roma si lamentò; Firenze rispose che l'inquisitore di Pisa, preso d'amore per una fanciulla, bramava di giacersi con lei. Al che il padre dell'insidiata consentire non volendo, l'inquisitore il fece bastonare come eretico quasi insino a che morte ne seguisse. Molti altri deformi abusi accusava la reggenza; ma bastava bene il narrato, ed era anche troppo. Furono in quel mentre levati gli sbirri all'Inquisizione, coi quali era solita ad atterrire ancora più i semplici che i malvagi. Alcuni conventi soppressi, o perchè un mal costume gli guastava, o perchè non avevano rendite sufficienti per vivere, se ne contentasse il papa, o no, dimostravano che una mente forte ed una mano potente reggevano

Ed ecco un Piccolomini, vescovo di Pienza, che scomunica i magistrati, un Rutilo Gini fra gli altri, cancelliere della comunità: sì lo scomunica, e gl'impedisce l'ammogliarsi, nè dar gli voleva l'assoluzione, anzi vietava ai suoi preti che gliela dessero. L'imperatore, udita una così strana ventura, fece prendere Piccolomini dai soldati, e portare, come un cero, ai confini; e mal per lui se tornasse. Ma egli scomunicò l'imperatore e con l'imperatore i ministri: di ciò mandò attorno i cedoloni.

La cosa finì che nissuno ci abbadò, e la potestà civile restò

in sua forza, ed in corte aulica si rise.

Trattavasi degli asili, di cui tanti e così enormi erano gli abusi; perciocchè l'uso stesso era abuso. Si andava negoziando un concordato, ma intervenivano molte difficoltà, perchè Roma non si fidava di Firenze, nè Firenze di Roma. L'una stimava il cardinal Torrigaini, segretario di Clemente XIII, un prete insidioso e senza fede, l'altra aveva Rucellai in grado di nemico, di novatore pericoloso, di odiatore delle ragioni della Santa Sede.

In questo mentre Leopoldo, cessata la reggenza, pervenne alla corona ducale ed al governo dello Stato. Seguitossi a negoziare intorno agli asili: tra due parti esacerbate si penava assai ad introdurre la concordia. Pure le enormità crescevano. e non si veniva a conclusione. Gli assassini, i parricidi, gli avvelenatori, i ladri, i violatori delle donne, i figliuoli ribelli alla volontà dei padri, i soldati fuggitivi, i debitori falliti, ciò che la società ha di più infame, ciò ch'ella ha di più spaventevole, ciò ch'ella ha di più schifoso, sicuro rifugio trovava nei luoghi sacri sotto i tabernacoli stessi del Dio vivente. Infami ed orribili fuori, infami ed orribili dentro; imperciocchè ad ogni più brutta dissolutezza, ad ogni più abbominevole vizio in preda dandosi, faceva che uscisse un pestilenziale lezzo, uno scandolo atroce da quelle sedi stesse da cui gli uomini santità ed edificazione sperare ed aspettare dovevano. E tanta infamia non muoveva preti e frati, più gelosi di una immunità, che inorriditi di una contaminazione!

Questa peste principalmente i conventi infettava, perchè i frati delle colpevoli mani dei facinorosi si servivano pel governo e lavori delle loro case. Nè questo solo facevano, che già dannabile era pur troppo, ma ancora opere ree ad opere ree aggiungendo e da protettori complici divenendo, gli spingevano ad apportar fanciulle per godersele. o ad aggirar semplici per rubargli, od a far frodo alle leggi dei dazi per arricchire. Spesso poi accadeva, siccome sempre è infedele la compagnia fra i malvagi, che non erano uno, ma due a godersi le sedotte cose o le rubate: il facinoroso ingannava il frate, vendendogli per intatto ciò che già egli aveva toccato. Il frate pure, che pieno era di malizia, come sono, dubitava di non so che, ma gli era forza dar passo.

Ora il gran duca Leopoldo, vedendo i soprastamenti del papa, e che già negli altri Stati d'Italia si erauo, se non del tutto abolite, almeno moderate le enormità degli asili, nè potendo più oltre tollerare tanta infamia, si risolvette a fare da sè. Correva l'anno 1769, quando per ordine suo i soldati andarono per le toscane città. e tutti i rifuggiti dalle chiese levarono, e nelle carceri della civile giustizia gli portarono. Giu-

stizia fece, utile procurò ai popoli, ma nel tempo stesso mostrò rispetto alla Chiesa, nè volle che chi avea avuto fede nell'asilo, invano avuta l'avesse. Scrisse a Roma, gli uomini nefarii non contaminare più col loro feroce aspetto le sedi di Dio, essere nelle carceri ordinarie condotti, ma stare e vivera per loro l'immunità, sospendersi contro di essi per rispetto dell'antico asilo la mano regia, nè la giustizia dei commessi delitti ricercargli. I rei per verità puniti non erano, ma ciò almeno per la sua deliberazione conseguito aveva il buon principe, che chiusi in carceri sicure quei tormenti della società non potevano più uscire a spaventarla. Poscia, pel futuro, Leopoldo decretò che i rifuggiti, in qualunque luogo ricoverati si fossero, o di qualsivoglia delitto colpevoli, salvo i falliti di buona fede, venisservi levati dai soldati della mano regia, per essere condotti innanzi ai tribunali ordinari e castigati secondo che meritato avessero. Solo per rispetto de' sacri luoghi. e per conciliare quanto dalla giustizia era richiesto colla deferenza verso la Chiesa, statui che le pene si moderassero, e chi fosse incorso in quella di morte si avesse solamente dieci anni di carcere, e chi avesse meritato dieci di carcere, fosse punito con cinque, e così in proporzione tutte le altre pene fossero dimezzate.

In una età civile barbare costimanze ancora restavano. Ma non Leopoldo, che chi ordino che si lasciasse tirare da quella brutta pizzla di flagellarsi in pubblico, fosse mandato in carcere. Così i matti potevano solamente darsi degli staffili per le spalle in privato, oltraggiando in tale modo Iddio e la natura, che fecero i corpi per essere conservati, non per essere straziati.

Che dirò poi di quell'altra infamia del castrare i fanciulli? Gli castravano per fargli cautare in chiesa o su pei teatri, infamia dei parenti, che ciò facevano infamia dei preti, che gli accettavano, infamia dei principli che gli tolleravano. Uscì ordine dal buon principe che chi castrasse, avesse a far con gli sbiri.

Rucellai, espugnato un punto, non se ne stava a soprasedere per espignarne un altro. Io non dirò in questo lnogo che cosa fosse la bolla In cæna Domini, perocchè da tutti è conosciuta, e già in altre parti di queste storie ne ho fatto menzione. Basterà ricordare ch'ella stabiliva la superiorità del papa sopra i principi, anche in cose che al temporale s'appartengono, e le immunità della Chiesa di tal maniera allargava, che gli ecclesiastici erano divenuti piuttosto padroni, che membri della società. Rucellai mosse il gran duca, e il gran duca decretò che la bolla fosse soppressa, e nissuno più di menzionarla, manco ancora di osservarla si ardisse.

I frati erano per lo più, siccome fanatici, così ancora cru-

deli, e più verso i compagni che verso gli estranei. Perciò succedevano talvolta, e forse non di rado, nelle loro private prigioni strazi da far inorridire chi di umanità spoglio non fosse. Per ovviare a questi fieri casi, Leopoldo ordinò che nessun convento potesse aver carcere senza l'approvazione del principe, e dove fosse carcere illecita, il superiore si castigasse. Providde oltre a ciò che le carceri permesse fossero visitate da deputati laici, affinchè l'umanità e la giustizia non ne fossero sbandite. Rischiarò per tale molo con benigno lume quegli antri orribili. Provvida fu la legge, e migliore di quanto in altre parti d'Italia si praticasse. Gli altri principi mandavano bensì qualche volta visitando le fratesche carceri, ma solamente quando od oscuri gemiti di chi soffriya venivano fuori ad avvertire che vittima umana là si straziava, o quando alcun compagno, più pietoso degli altri, di quei secreti orrori avvisava chi con la mano regia po eva rimediarvi. Onde accadeva che i supplizi celati essendo, troppo sovente rimanevano o lunghi o impuniti. Ma non nelle provvidenze del toscano principe, attesochè il vedere e lo scendere in quei cupi spechi e nascondigli era prescritto dalla legge.

Queste cose faceva in Firenze un benevolo signore. Altre, e tuttavia col parere del Rucellai, ne andava preparando, ugualmente utili, ugualmente provvide, ma che non furono mandate ad effetto se non alcuni anni dopo, e quando la grande liberazione della potestà secolare, vogliam dire la estinzione della compa gnia di Gesù, era stata a termine condotta. Voleva, e il fece a suo tempo, che nissun forestiero più nei toscani chiostri abitase; che i voti religiosi non si pronunziassero prima dei ventiquattro anni; che gli ordini mendicanti non ricevessero più novizi innanzi che pervenuti fossero all'età di sedici, od anche di diciott'anni: che i conventi di minor numero di dodici religiosi si sopprimessero; che i preti secolari soli, massimamente i curati, e non più i religiosi addetti ai conventi, potessero predicare per le campagne: e che gli ordinari soli regolassero e sopravegghiassero i conventi delle monache, ed i religiosi dei conventi a niun modo potessero intromettersene: che i conventuali aiutassero nel mistero divino i parrochi ed a loro fossero soggetti; che le congrue ricche sopperissero alle povere; che nuove parrocchie sorgessero là dove bisogno ne fosse.

Per tali provvedimenti risultava che il cibo della parola divina più sano diveniva e più comodamente si compartiva ai popoli, le vane superstizioni si dileguavano: la povertà di alcuni curati non gli rendeva più contennendi, la ricchezza di alcuni prelati non gli rendeva più scandalosi, la Chiesa più purgata ed orrevole si faceva; il sommo pontificato sopratutto. in cui principalmente riluce il mandato di Cristo, dal lezzo delle mondane cose lavato e scervo, ed al mero governo delle spirituali riduto, a maggiore dignità s'innalzava, e maggiore venerazione appresso ai fedell'acquistava. Ed avesse pur Dio voluto che per beneficio della religione catolica Giuseppe e Leopoldo Austriaci avessero preceduto Lutero! conciossiacosachè ella non avrebbe forse avuto a piangere una così dolorosa separazione, nè la Santa Sede una così fatale percossa sentito.

## LIBRO QUARANTESIMOTTAVE

## SOMMARIO.

Costumi, pratiche, utilità e danni de' gesuiti - Le corti horboniche con quella di Portogallo addomandano con vivissime istanze la estinzione della loro società. - Clemente la pronunzia, e come si eseguisce. - Morte di clemente XIV, e sue todi; elezione del suo successore Pio VI, e sue qualità - Narrazione della prigionia e morte di Rieci, ultimo generale de' gesuiti - Benefizi del re Carlo Emanuele in Sardegna. - Vi fonda le due università di Cagliari e di Sassari. e vi purga gli studi. - Che cosa fossero i monti frumentari. - Benefizi del medesimo re in Savoia, e come vi sopprime certi ordini feudatari. - Pregi e difetti del suo governo. - Sua morte - Natura del suo successore Vittorio Amedeo III. - Come fosse buono, e come troppo amasse le soldatesche. -- Animo egregio ed ed egregie operazioni di Leopoldo, gran duca di Toscana - Contaminazioni di certi conventi, e come vi volesse rimediare. - Altre sue lodevoli provvisioni sui conventi e sulla disciplina ecclesiastica e sulle manimorte. aggiuntevi quelle del suo fratello imperatore Giuseppe nel Milanese e nei Paesi Bassi. - Viaggio del pontefice Pio VI a Vienna, e come vi è accolto, e cio che vi fa. - Querele in Roma sul viaggio del papa. - Vi si sentono male da alcuni le concessioni fatte da lui ai principi. e s'incolpano anche, pel medesimo motivo, i due virtuosi e prudenti papi Benedetto XIV e Clemente XIV.

Ora sento approssimarsi la gran tempesta. Il mondo, e particolarmente la Francia, da cui principalmente nascono gli esempi in Europa, era diviso in tre sette; quest'erano i gesuiti, e chi le loro dottrine seguitava, i giansenisti ed i filosofi. I gesuiti erano potentissimi, e della loro potenza varie erano le cagioni. Primieramente, come già altrove da noi fu detto, così per l'antica loro origine, come per l'uso posteriore, essi erano sostegno principale della Santa Sede, e reciprocamente la Santa Sede serviva loro di speciale sostegno. La qual cosa, stante che grande era, anzi grandissima la venerazione che i popoli cattolici a quella Sede portavano, nella famosa compagnia si riverberava, e lei col nome di Roma in fronte al mondo raccomandava. Poscia abbenchè per la parte delle lettere non molto avessero fiorito, non resteva però che fra di loro non fossero surti in conia uomini insigni e di primo grado nelle altre parti dell'umano sapere.

Niun ordine religioso per questo conto può stare a paragone dei gesuiti, nemmeno i benedettini, che del pari, e forse più studiosi furono, ma cui il mondo conobbe piuttosto per pazienti compilatori, che per nomini d'ingegno vivido e canaci di condurre opere immortali con ardimento, fuoco ed invenzione. Degli ordini mendicanti non parlo, perchè, tolte alcune onorevoli, anzi onorevolissime eccezioni, nell'abbiezione e nell'ignoranza vivendo, non cercavano di risplendere per le nobili discipline. Veramente si vide che dalle case gesuitiche uscirono nou pochi nomini eccellenti o per le scienze morali o per le fisiche o per le matematiche o per la sublime arte del predicare. L'eccellenza dei soggetti rendeva splendore alla compagnia: i profittabili frutti che spargevano, guadagnavano i cuori, le porte aprivano, non con le tasche da questua, ma con le eloquenti e dolci parole e con gli utili ed ingegnosi libri. Per questo erano più cari ai re, ai principi, ai magnati; volontieri lasciavano al popolo il conforto degli umili cappuccini: ciò era ad essi molto spediente, ed anche l'agognavano, conciossiacosachè sapevano che a quei tempi chi era padrone delle somme teste della società, era anche padrone delle basse.

Debbesi il fatto che i gesuiti siano restati superiori per gli studi agli altri ordini religiosi, riconoscere da tre principali cagioni; primieramente, dal desiderio che avevano di primeggiare e d'insinuarsi presso a chi poteva, scopo al quale costantemente mirarono sin dal principio della loro instituzione: secondariamente, dallo avere essi maggior comodo e tempo per attendere allo studio, perchè non erano astretti al coro nè al cantare nè al salmeggiare così frequente come gli altri religiosi. Rammenteremo per terza cagione l'uso che avevano, uso anche antorizzato dai padri del Concilio Tridentino, di prolungare muggiormente i loro noviziati, onde maggiori mezzi erano loro in pronto per giudicare della capacità dei soggetti, di scegliere i migliori, di destinargli a quella parte per la quale avevano mostrato più propensione e disposizione. Dal quale uso risultava altresi che i professi erano più affezionati e più devoti alla compagnia, s'ante che per così lunga pruova avevano sostenuto di entrarvi, e conosciuto quanto di bene e di unde vi fosse. La lunga pazienza svelava la forte volontà. Entravano ad oggi cosa dispositi per la società. Nè è du passarel sotto silenzio che, siccome per quel fine di primeggiare col sissidio degli situali faceva loro bisogno d'uomini a cui la natura fosse stata liberale d'ingegno, così cura particolare si davano per cercargii de dallettarpii. La condizione poro loro importava, e de la condizione per la continuo del proportio del gradi superiori, di di micano alla capacità della mente il creditio delle familie;

In fatti i gesuiti per ogni paese florirono per gli studi oltre qualunque altra religiora famiglia, non solamente per corredare loro medesimi di ogni ornamento di scienze e di lettere, una anorza per insegnare altrui, e di gentili semi gliratelletti feccionare. L'una cosa e l'altra motto amavano, perciocchi per decime acquistavano, per questa venivano loro assicarati quell'amore e credito che sempre conservavano presso i loro maeri i discepoli. L'ingenua natura dei giovani tiravano a loro beneficio, e facevano, pro di quanto la untura ha creato di più commendabile ed i pià generoso. Per l'ordinario le generose cose a generosi fini si adopterno, e l'abusarne, pare, non che brutto, sacrilego, ma essi le usavano a fine di ponone la fratto, sacrilego, ma essi le usavano a fine di pono che brutto, sacrilego, ma essi le usavano a fine di po-

Grande mezzo era per loro il testà raccontato; perciocchè I Doro collegi erano popolatti digiorani studiosi, per guisa che le università difficilmente ne stavano alla pari, e ne diventarono gelseo. Dall'emulazione nacque un hene, e fi che le due parti si sforzavano l'anna di superar l'altra, e però gli studi acquistavano più nervo e profondità. Tutavia le senonel dei gesuiti averano il vantaggio, avendo essi più particolarmente l'arte degti allettamenti, pei quali piezavano le più lilustri el autorevoli famiglie a confidare i figliaudi alla loro decipina, conde, considere o confidare i figliaudi alla loro decipina, conde, considere o confidare o di maestri, glimistiuriori, gli deucatori della gioventà nobile e rica. Avevano per tanto le loro radici nella parre più influente della societa.

Il terreno consegnito coll'efficacia degli studi sapevano anche conservare con la particolar disciplina con la quale le loro scuole e case d'educazione reggere e governare solevano. Nissum institutore di gioventà seppe mai, come i gisutii, cosò hene domare gli spirtii e fargli obbedienti, onde sovra di essi un assoluto imperio stabilire. E pare che avessero trovato l'arte di rompere la superiva dell'uomo, e di annanasario talmente, non so se fossero lusinglie che cho si facessero, ma l'effetto è certo. Forse era l'uno e l'altro, e secondo la natura dei giovani, o questo o quello, Parlossi molto a giorni nostri di un institutore che bene seppe conoscere l'indole e la natura di ciascun giovane, e secondo lei agli studi ed ai costumi informarlo, onde varii erano i suoi mezzi, come varie le nature, ed a ciascuna appropriava quello che conveniva. Ma credo che costui non avrebbe di gran lunga retto al paragone de' gesuiti. Fra tante nazioni generose d'Europa e' creavano una nazione rotta, doma, e, quasi direi, eunuca di volontà, come quella che nel Paraguai avevano saputo creare. Rendevano gli spiriti mogi, come gli uccellatori gli uccelli a cui hanno dato il comino: veri affatturatori da una parte, veri affatturati dall'altra, nè nulla di più compassionevole a vedersi che un giovane concio e fazionato dai famosi Padri.

La sonnolenza delle volontà producevano, ma soltanto nelle cose che a loro piacevano ed alle loro mire conducevano. Non solamente poi intatte le conservavano, ma più forti ancora le rendevano quando si trattava di dar contro a ciò che alla compagnia dispiaceva od ostava. Onde se alla piega data dall'arte si accoppiava una fanatica natura, i loro allievi diventavano nomini terribili e capaci di spaventare il mondo colle loro opere. Per questa ragione la compagnia era accarezzata da chi voleva servirla e servirsene, temuta poi da coloro ch'ella odiava e che le volevano contrastare.

L'imperio che usurpavano sulle volontà era pericolosissimo, anche perchè loro primo pensiero era, e l'eseguivano, di tôrre e cancellare dal cuore dei giovani l'amore dei parenti. Ciò facevano, perchè fossero più devoti alla compagnia, ed a lei in tutto ch'ella volesse, obbedissero. I giovani dell'antica Roma, a ciò informati, patria. patria! gridavano, e la patria, ove d'uopo fosse, ai parenti antéponevano. Gli allievi dei gesuiti, a ciò medesimamente informati i gesuiti, gesuiti! gridavano, ed i gesuiti ai parenti, se bisogno fosse, anteponevano. Ma quelli a generosità ed a libertà tendevano, questi ad abbiezioni e servità. Tali erano gli ammaestramenti dati dagli Ignaziani.

Gli studi e l'educazione dei giovani furono un mezzo efficacissimo, ma non di minore forza fu l'unione che fra quei religiosi regnava. Odii, inimicizie, rancori infestavano le loro case, come i conventi degli altri ordini religiosi. Ma gli sdegni si smaltivano nell'interno, e fuora non si manifestavano. Veramente non si poteva toccare un gesuita, che tutta la compagnia incontanente non se ne risentisse: e chi ne aveva uno per nemico, gli aveva tutti: un simile vespaio non si era veduto mai. - Cosl. » per servirmi delle parole di un celebre scrittore francese, cosl una volta il senato ed il popolo romano. spesso per discordie intestine fra di loro divisi, al solo nome di Cartagine e di Mitridate si riunivano. Gesuita non v'ha e che non possa dire come quello spirito maligno della scrit-. tura: Mi chiamo legione. Non mai repubblicano tanto la sua « patria amò, quanto ciascun gesuita la sua compagnia ama, e « sua stima la gloria di lei, suo l'onore ».

Tanta affezione durava anche in coloro che n'erano usciti per tornare al secolo. Se gesuiti più non erano per vincolo, erano per amore, erano per orgoglio. Dell'antica comunanza velontieri si ricordavano, e lei con tutte le forze difendevano e fomentavano. Un solo spirito animava tutta la gesuitica mole, e siccome tutti vivevano con la volontà legata al loro superiore generale, e questi con la sua al papa, si vede di quanto momento fossero per muovere le cose del mondo.

Nè voglio tralasciar di dire che fra i puntelli della loro potenza vi era anche quello dei costumi, i quali, da pochi casi in fuori, erano da lodarsi per essere illibati e ben composti, nè nissun altro ordine religioso era in questa parte tanto commendabile. Lontani dai grossolani vizi dei mendicanti, lontani dai raffinati vizi delle corti si dimostravano, quantunque fra di esse vivessero, e molto di aggirarvisi amassero. Sanchez stesso ed Escobar, che tanto sporcamente scrissero, vita austera e

castigata menarono, del tutto dissimili dai loro scritti.

A questo passo mi venne toccato un tasto che nella storia della compagnia molto alto suonò, ed a quel suono trassero numerosamente le genti a seguitarla. Austeri erano per sè, larghi per altrui; quello conciliava, questo adescava. In primo luogo la loro dottrina sulla grazia avevano ordinata di maniera che Dio benignissimo ed agevolissimo perdonatore facevano. Dio, sentenziavano, aiuta chi pecca a ravvedersi, e le buone opere accetta ed in conto mette Più speranza che timore nasceva dalle loro dottrine. Dio non pingevano qual giudice inesorabile, ente veramente possente e buono verso deboli creature. Non era quasi possibile di avere coi gesuiti paura dell'inferno. I deboli e timorosi a loro venivano, e confortati ne andavano; gli ostinati ed indurati ancor essi accorrevano, e con la speranza ne partivano. Avevano facili, amene, amorevoli consolazioni per tutti. Non mai vennero al mondo così amabili direttori di coscienze. Se non avessi paura di dire una grossa stravaganza, e da essere gravemente rampognato, direi che se fosse stato possibile, che non era, di guarirgli da quella smania di mescolarsi negli affari del mondo, di comandare ai re ed ai popoli, di uccellare alle donazioni ed ai testamenti, io avrei molto amato i gesuiti. S'accomodavano e lasciavano accomodarsi. la cattolica religione dolce e lusinghiera rendevano. Certe passioni più cercavano di scusare in altrui, che di frenare, e più piaceva loro di udire lo sfogo che la resistenza. In secondo luogo poi certi peccati, che parevano molto grossi ad altri moralisti, erano dai gesniti stimati peccatuzzi. Per cagion di esempio: l'usare libero con libera non era, secondo essi, peccato, o se era, era un veniale tale, che subito se n'andava con uno spruzzo d'acqua henedetta. Quest'era veramente un comino da farsi correre dietro tutte le generazioni, e chi lo considera, si meraviglierà, non che i gesuiti siano divenuti tanto potenti, ma che non siano divenuti molto più, e non abbiano messo sotto il loro impero tutto il mondo. Con loro non era bisogno di giubileo universale, perchè giubileo perpetuo era. Non erano essi frati gaudenti, perciocchè usavano austerità, ma lasciavano godere altrui. Solo godevano di comandare a chi comandava, e di far comandare il papa. Quest'era il fine loro, questa la contentezza

Ciò che desideravano, ottennero. Divenuti confessori di quasi tutti i re, di quasi tutti i ministri, di ognuno che nelle corti e nelle sale dei grandi credito od autorità avesse, o uomini fossero o donne, a posta loro indirizzavano le coscienze e colle coscienze le faccende. Avendo avuto l'arte di mescolare le umane con le diviue cose, non vi era deliberazione di Stato in cui, o chlamati apertamente o interrogati per confessionali, non intervenissero. In un certo modo un vasto Paraguai avevano fatto dell'Europa. Cosl, tra sapere, costumi, subordinazione, educazione, adulazione, agevolezza e confessionali, signoreggiavano.

Tutt'altra maniera d'uomini erano i giansenisti. Costoro vivevano piu tosto solitari, nè amayano impacciarsi in negozi che tenessero del temporale. Niun ordine religioso v'era che dei giansenisti portasse il nome; ma vi erano ritiri, in cui sotto altre regole abitavano questi settari, che nella Cristianità rappresentavano ciò che gli Stoici nella filosofia antica o gli Esseni fra i Giudei. Nissun fondatore avevano avuto, nè come i francescani di san Francesco, i benedettini di san Benedetto, i gesuiti di sant'Ignazio si vantavano; ma seguitavano le dottrine di un Giansenio, vescovo d'Ipri nei Paesi Bassi. Terribili e portanti a disperazione erano le loro dottrine sulla grazia: che l'uomo, sostenevano, molto deve fare, molto affaticare per salvarsi, ma che nulla può da sè, e qual vita santa ei meni, quale virtà ei pratichi, quanto faccia, e quanto pensi e quanto dica, quantunque in bene sia, sono tanti nuovi peccati, se Dio colla sua grazia ciascuna delle sue azioni non santifica; ma che ques a grazia coi meriti non si può acquistare, e niuno l'ottiene, se non è gratuitamente e senza nissuna previsione dei suoi meriti predestinato ad averla. Dal che si vede che tale dottrina non è altro che, sot'o nomi cristiani, il fatalismo dei Turchi. Come poi questa medesima dottrina non facesse dare nel vizio, poichè l'uomo era virtuoso indarno, e chi faceva bene poteva andare nell'eterna dannazione, e chi male all'eterna salvazione, facilmente comprendere uon si può. Eppure la storia dimostrò che gli addetti a questa opinione generalmente edificarono l' popoli con l'esempio di ogni virtù, nè ad essi altro si peteva rimproverare che una soverchia austerità.

Succedevano per queste dottrine sulla grazia grandissime contenzioni tra i gesuiti e i giansenisti. Vi s'imbrogliavano, vi si avviluppavano, vi si sottilizzavano, e nissuno comprendeva che cosa vo'essero dire, probabilmente nemmeno essi. Tuttavia si vedeva che i primi pendevano alla larghezza, i secondi al rigore. Le ingiurie poi, secondo il solito, nè dall'un lato nè dalaltro si risparmiavano.

E pare a prima giunta che il pensare ed il fare dei giansenisti fossero per ripugnare a tutti, ed allontanare ognuno dal seguitargli. Ma in questa strana generazione dell'uomo accade che appunto ciò che più strano è, più alletta, o perchè il solito alla fine generi fastidio, o perchè si creda che chi dai sentieri battuti si allontana, sappia qualche cosa di più e di più pellegrino degli altri. Sonovi poi al mondo nature malinconiche, che del duro, del severo, dell'austero si dilettano, e corrono bramosamente là dove il trovano. Costoro amano il tormento e non sono felici se non quando soffrono, nè sicuri se non quando temono. Stravaganti fantasie che indicano un gran disordine nell'umana natura. Ora quale di ciò sia la cagione, molti derivano a questa virtuosa, ma trista setta non solamente in Francia, dove aveva la sua principale sede in Portoreale, ma eziandio in molti altri paesi, e massimamente in Italia. Tutto per contrario verso facevano dei gesuiti. Gli uni allettavano coll'amabilità e condiscendenza, gli altri coll'austerità e col rigore, nè fra di loro vi era mezzo di conciliazione.

Ciò quanto al costume ed alle dommatiche opinioni. Ma maggiore diversità ancora si osservava nelle loro sentenze rispetto all'autorità pontificia. Quanto i gesuiti crano aderenti a Roma, tanto i loro avversari le erano avversi. Le prerogative di cui i sommi pontefici si credevano investiti, i giansenisti chiamavano corruzione della cristiana religione, ed usurpazione della legittima potestà dei vescovi, e del popolo cristiano. Tassavano Roma di bugia e di prepotenza, di bugia per aver condannato in Giansenio certe proposizioni che non vi si trovano; di prepotenza per aver ridotto la Chiesa alla monarchia, mentre sulla democrazia Cristo, come pretendevano, l'aveva fondata. Non riconoscevano nel papa un mandato speciale e superiore di potestà, ma solamente una preminenza per soprantendere a tutta la Chiesa, e regolarvi la disciplina. Gli davano un primato, non una monarchia. Portavano opinione che egli potesse e dovesse invigilare, perchè tutte le potestà in ogni luogo bene ed acconciamente si esercitassero, ma il mandato di conferir solo le potestà gli negavano. La bottega poi che i curiali di Roma facevano in certe cose appartenenti

allo spirituale ed all'esercizio della religione detestavano, e con gravissime parole biasimavano; far loro traffico delle cose sacre, gridavano essere continuamente intenti a girandolare modi di far denari e di mettergli in borsa. Per questo riguardo Lutero non aveva inveito più acerbamente di quanto i giansenisti facessero Pendevano verso il protestantismo, nè quale limite dai protestanti gli separasse, si poteva ben definire, se non che tenevano i dogmi cattolici circa i misteri della fede e la natura ed amministrazione dei sacran enti. A nissun modo poi ammettevano che il papa avesse alcuna potestà sul temporale dei principi, ed erano nimicissimi de le bolle In coena Domini ed Unigenitus. Per questa ragione erano in grazia di chi sosteneva le ragioni del principato, ma a stento potevano pervenire nelle corti, molto meno agli orecchi dei principi, perchè per la ruvidezza loro non erano molto inframmettenti, e le vie si trovavano preoccupate dai gesuiti.

La terza delle sette che abbiamo mentovato, era quella dei filosofi, la quale aveva principalmente le sue radici in Francia. A costoro poco importava di gesuiti e di giansenisti, cui aizzavano gli uni contro gli altri, parte per mero divertimento, parte per rendergli disprezzabili. Volevano rigenerare e rinnovare il mondo, e confondendo gli abusi del sacerdozio coll'uso della religione, miravano a distruggere la religione stessa. Vantavano la religione protestante a comparazione della cattolica, cui per ogni guisa biasimavano ed insidiavano, non perchè più credessero a questa che a quella, posciachè a nissuna delle due credevano, nè perchè l'una meglio dell'altra amassero, ma perchè stimavano utile al loro intento l'andar per gradi, atterrando prima il cattolicismo col mezzo del protestantismo, per annientare alla fine il protestantismo per mezzo dell'incredulità, in somma ogni religione cristiana odiavano. Fervidi erano, e perciò imprudenti ed improvvidi; imperciocchè come un popolo possa stare senza religione positiva ed un culto esteriore, non si comprende, e certo è che se una non se gli dà bell' e fatta, un'altra se ne crea da sè; nè per assurdo che sia il parto della sua immaginazione, si rimarrà, anzi più assurdo sarà, e più facilmente lo accetterà, e per vero lo terrà.

Nè solamente alle cose attinenti alla religione questi filosofi accennavano, ma ancora delle cose di Stato trattavano. Ragionavano delle forme dei governi, degli abusi incorsi, delle riforme da farsi. Detestavano, e con vivi colori, per destare abbominazione contro di essi, dipingevano i residui dei tempi barbari, che ancora nelle sociali instituzioni si osservavano. Della giustizia civile, della giustizia criminale, dell'amministrazione dei regni, delle regole della suprema potestà discorrevano, e quali più confacenti fossero a migliorare il viveie sociale ed a render felici gli nomini indicavano. Apostoli di libertà e d'umanità si dimostravano, e se d'imprudenza auch e in ciò debbonsi biasimare per aver voluto precipitare le cose e fondare un edifizio sopra un terreno non acconcio, bene è ragionevole che dell'intenzione si lodino, e come amorevoli spiriti alla posterità si tramandino. Siccome poi vasto ingegno avevano e profonda dottrina, e grande maestria nell'arte dello scrivere, così incredibile era l'impressione che negli animi d'ognuno facevano. I loro scritti andavano per le mani di tutti, e con istraordinaria avidità si leggevano. L'allettamento divenne tale, che seppe dell'incanto.

Queste cose, congiunte con le riforme che i principi andavano facendo negli ordinamenti sociali, dimostravano che il mondo andava per un altro verso, e portend vano grandissime mutazioni.

Dopo la Francia. l'Italia era la provincia che s'innalzava a maggiore speranza, e ciò con tanto maggior verisomiglianza, che nei nuovi principii con molto maggior moderazione vi si procedeva. Professori di libertà e d'umanità l'Italia anch'essa aveva, i quali, quale reggimento convenga a popoli generosi, con generosi scritti indicavano. Alle loro alte lucubrazioni aggiungevano forza le riforme che i principi italiani, e specialmente quelli della stirpe austriaca, andavano facendo. Beccaria era in sommo onore tenuto a Milano, ed a lui, da chi reggeva, si domandavano consigli sopra il commercio, sopra l'agricoltura, sopra la giustizia, sopra le reciproche correlazioni fra le due potestà. Gli ultimi vestigi dell'Inquisizione nella felico capitale di Lombardia scomparivano.

Una speciale e viva causa fomentava i fortunati augurii, e quest'era il viaggiò che in questo tempo appunto faceva in Italia l'imperatore Ginseppe. Vide Napoli, Roma e Firenze. Vide la sua Milano. Padre dei popoli più che re in ogni luogo si dimostrava, il povero più che il ricco in cale aveva, dalle anguste e tortuose scale non abborriva, nè gli umili tugurii a schivo aveva, il più bell'ornamento di cui un possessore di regni possa far mostra, con sè portava: imperciocchè la semplicità del costume, l'affabilità del discorso, la boutà dell'animo l'accompagnavano, e meglio amava sentirsi chiamare henefico che augusto. La sua vivida mente in ogni occorrenza appariva, figliuolo buono ed ingegnoso di madre ingegnosa e buona. I dotti amava, e viaggiando gli accarezzava, come stelle fra la volgare oscurità onorandogli. Piu ancora e religioso i popoli il vedevano, dal che nrgomentavano che non per tiepidezza di fede, ma per ardore del ben fare a nuovi ordini le cose giurisdizionali e la vita dei cherici richiamava. Le accoglicuzo che generalmente i popoli, e particolarmente gli ecclesiastici.

BOTTA. Tomo VIII.

50

gli facevano, era segno manifesto del quanto fossero cambiati i tempi da quei di Barbarossa. Quando visitò Roma, il suo fratello Leopoldo, gran duca di Toscana, l'accompagnava, Nè l'uno nè l'altro si fecero, come il Medici, canonici di San Pietro. Correva il tempo dell'interregno per la morte di Rezzonico ed avanti l'esaltazione di Ganganelli. Il sacro collegio. che allora la città governava, con ogni più lieta e festevole dimostrazione l'accolse. Deputò per complimentarlo ed accompagnarlo entro quelle famose mura i principi Conti, Borghese, Aldobrandini, Doria, Barberini, di Bracciano, di Piombino. Come prima in cospetto della città era comparso, i principi deputati, avendo con esso loro il governatore di Roma, con graziose parole l'avevano onorato, offrirongli la guardia svizzera, cui riensò. Gli si diedero festini magnifici nelle case di Bracciano, Corsini, Santacroce e Salviati: tutto era magnifico e bello, ma il più magnifico e il più bello era la semplicità del suo vestire, del fare e del favellare. Maravigliosa fra le altre fu la festa datagli dall'ambasciatore di Venezia, Onoranza era e disegno, conciossiacosachè a quel tempo Giuseppe vivesse con qualche amarezza verso la Repubblica.

I due fratelli visitarono con divozione e maraviglia il famoso tempio ben degno del principe degli apostoli, tempio di una monarchia, che pensiero fu di un repubblicano. Desideravano di vedere il conclave che a que' di si teneva per l'elezione del unovo papa. S'aperser loro le porte. Giuseppe domandò quando l'elezione si farebbe. I cardinali risposero, aspettarsi i cardinali dall'estero. Interrogò poscia qual fosse il conclave che avea durato più lungo tempo. Gli venne risposto, quello di Benedetto XIV, che più di sei mesi soprastette a far elezione; al che sogginnse: Or bene, poco importa che il conclave duri anche un anno, purchè nominiate un pon-

tefice simile al Lambertini, che fu amico di tutti.

Mi vien voglia di raccontare i presenti che il sacro collegio ed il governatore di Ronn fecero a Leopoldo, simili a quelli di Giulio II, che mandò un carico di presciutti e buoni vini al parlamento d'Inghilterra per renderselo benevolo; tre piatti di vitella mongana, adorni di fiori e nastri; di vini del puese otto casse; di vini forestieri fruttati dalle Canarie, da Malaga, da Cipro sedici barili; di rosolii due; di pesci delicati, come storioni, ombrine, tre; di zucchero, di zuccherini, di caffe, di cioccolate buona quantità, con frutti confetti di ogni sorta, prugnole, cedrati, poponi, olive; e v'erano anche due statue di butirro, alte ciascuna un palmo; poi pavoni, fagiani, galline rare acconcio in gabbia, presciutti, mortadelle ed altri salnmi preziosi. Questi pel gusto, i seguenti per l'intelletto; dodici tomi in folio di viste e prospettive di Roma, con parecchi quadri di mosaico e di tappeti istoriati oltre modo belli.

Vennero quindi i presenti più speciali di Roma, reliquie incassate in oro del peso di sedici libbre, con grande numero di pietre preziose incastonatevi. Anche Giuseppe ebbe i suoi doni, e furono reliquie.

Ai diciasette di marzo del 1769 i tre prelati deputati scrissero lettere all'imperatrice madre, in nome del conclave notificandole, avere il sacro collegio esultato di tutta allegrezza, vedendo fra le mura di Roma, e nel grembo stesso degli elettori del pontefice, i suoi due figliuoli augusti. Narrarono quanta fosse stata la pietà loro e la venerazione verso le cose sante; dimostrarono quanto il sacro consesso desiderasse, e quanto sperasse ch'ella degnasse proteggere e crescere lo splendore e le prerogative degli ordini religiosi, e conservare i diritti, le possessioni e i dominii della Chiesa. Testimoniarono infine, niuna cosa più ardentemente desiderare che una pace inviolabile ed una perfetta unione tra il clero ed i principi cattolici.

Partissi Giuseppe da Roma, poi dall'Italia, lodato e venerato anche da coloro che di lui e delle sue intenzioni sospettavano. Ma i suoi detti e fatti restarono nella memoria degli uomini come segni e pegni di un più felice avvenire.

Ora torniamo là donde la presenza di due principi benevoli ci ha alquanto deviati, I gesuiti, siccome potenti erano, così ancora divennero insolenti. Il padre Le Tellier, uno di loro, arrivato al confessionale di Luigi XIV, e di lui confessore nominato essendo, molte cose osò, e molte fece, che maravigliarono e spaventarono il mondo. Distrusse Portoreale, dotta. virtuosa e gradita sede dei giansenisti. La distrusse, non vi rimase pietra sopra pietra, i morti stessi cavati dai loro quieti avelli: anche le ceneri dei morti giunse a turbare quel furibondo gesuita, discorde dai compagni, che piuttosto coll'astuzia che col furore procedevano. Le vergini religiose che in Portorcale santamente vivevano, disperse. Tutto il reame di Francia fu concitato a sdeguo dalla vandalica distruzione, e della debolezza del loro re verso un indegno frate si maravigliavano. Questa fu la prima martellata data all'edifizio dei gesuiti: e da sè stessi, o piuttosto da uno di loro fu data, non considerando che la superbia menava la ignaziana società al precipizio. Quivi era il dito della Provvidenza, che voleva annientare i mercanti di religione. La pietà pubblica mossa da una crudele persecuzione, persecuzione peggiore di quella del fanatismo, perchè di fanatismo non era, ma bensì di calcolo e di vendetta, gli autori di così enorme empietà, di ruina minacciava.

Seguitò la bolla *Unigenitus*, per cui il papa condannava certe sentenze dei giansenisti, che parevano scudo dell'autona dei principi contro le saette dei pontefici. Fra le altre, la bolla censurava quella che consisteva in dire che il timore di una scomunica ingiusta non deve mai impedire l'nomo dal fare il suo dovere. La condanna di tale proposizione andava a ferire la fedeltà dei sudditi verso il principe, quand'esso scomunicato fosse, quantuuque anche a torto scomunicato fosse: rendevasi la Chiesa padrona dei regni. E nomini savii e Parlamenti fecero sollevazione contro la bolla, la quale, come ogunno sapeva, era stata opera dei gesniti, specialmente del Tellier. Ma Luigi, mosso dal confessore, di cui non gli era possibile strigorsi, voleva che si accettasse. In fatti gli avvenne di averla fatta accettare da quaranta prelati; ma nove, più coraggiosi e più religiosi degli altri, costantemente la ricusarono. Per autorità regia e non ostante l'opposizione dei magistrati, fu registrata nei Parlamenti, La qual cosa ottentua, i gesuiti crudelmente perseguitarono i giansenisti.

Intanto Luigi morl. Le Tellier, mandato via dalla corte e confinato alla Flèche, vi morì da disperato. Il reggente a cui poco importava di gesuiti e di giansenisti, e i filosofi a cui importava ancor meno, se non era per distruggergli, e che già cominciavano a spuntare dalla buccia, poco altro fecero che ridere, e così il mondo rise di un litigio che era stato crudele e sauguinoso. Il credito dei gesniti andava in declinazione, i giansenisti stavano bassi, come erano, se non che la precedente persecuzione, le cause di essa e la propria virtù gli rendevano venerandi.

Cessata la reggenza, e giunto Luigi XV alla maggior età, i gesuiti ricuperarono la grazia della corte, un gesnita divenne di nuovo confessore del re. Ma vivendo il cardinale Fleury, ministro savio, che quei Padri insidiosi non amava, e di cui soleva dire che erano eccellenti servitori, ma cattivi padroni, le cose passarono anzi quietamente che no. Ma ingolfandosi un giorno più che l'altro il giovine re in laidi piaceri, e trovando nei gesuiti dei facili sopportatori delle sue bruttezze, essi usarono la occasione, e risorsero alla primiera potenza. Siccome la bolla Unigenitus era stata accettata e divenuta perciò legge del regno, così ne procurarono la esecuzione, con fare che i vescovi, e per essi i confessori, rifintassero i sacramenti e negassero l'assoluzione, anche in articolo di morte ai ginsenisti che non si ritrattavano.

Da tali rigori si perturbarono le famiglie. e la discordia nasceva fra i cittadini. Infiniti clamori sorgevano contro i gesuiti, da cui riconoscevano le nuove disgrazie che desolavano il regno. I Parlamenti, che per forza ed a mala voglia avevano registrato la bolla, ed i gesuiti detestavano, si risentirono vivamente, e vollero provvedere ad una cosa che, sebbene per la maggior parte in decisioni dottrinali ed astruse avesse la

53

sua origine, degenerava tuttavia in perturbazioni manifeste dello Stato. Il Parlamento di Parigi bandì i preti che ricusavano l'assoluzione e la comunione ai moribondi, e l'arcivescovo, dal canto suo, interdiceva e privava della cura d'anime i preti che obbedivano al Parlamento, Brevemente, tra gesuiti, giansenisti, arcivescovi, preti, frati e Parlamenti la Francia non aveva riposo. Ma generalmente i popoli pendevano a favore dei perseguitati, cioè dei giansenisti, e si sdegnavano contro i gesuiti, da cui, come da principale fomento, venivano le persecuzioni. Il re, che desiderava liberarsi da questa molestia, imponeva silenzio a tutti; ma più ei bramava che tacessero, e più parlavano; del resto nou poteva impedire che i confessori in segreto parlassero. Gli spiriti sempre più s'infiammavano, le cose stavano in bilico fra le due parti, i gesuiti potenti per la debolezza del re e il credito del clero, cui dominavano, i giansenisti fondati sul favore dei popoli e del Parlamento.

A chi vuol perdere, Dio toglie l'intelletto. I gesniti, tanto sagaci conoscitori di quanto convenga o discovenega per tenersi in istato gramle o potente, da loro medesimi distrussero uno dei più sodi fondamenti che avessero. Ricussorono per motivi di rispetto umano di accettare sotto la loro direzione persone che molto potevano iu corte, onde i lascianono maggiore campo, non già ai giansenisti, che in quegli ulti luogbi poco ascende vano, ma si filosofi, che gli inceminciavano ad insinuarvisi, e che mortalmente gli odiavano. In fatti i filosofi poco dei gianno che col deridergli, ma contro i gesniti, perchè gli credevano che col deridergli, ma contro i gesniti, perchè gli credevano pece più attaccaticcia e più periolosa, erano infiammatissimi, e ad essi con gli scritti, con le parole, con gl'inviti ai magnati, acerbissimamente contrastivano.

Nacque adunque una furiosa tempesta tra i filosofi ed i gesuiti, e per questa stessa cagione i giansenisti ebbero qualche respitto. Godevano dei travagli altrui, e la propria esaltazione dilla ruina delle due sette emule attendevano.

Era in ogui parte romore, nè i filosofi il tacevano, che i gossuiti, al guadagno ed alla mercatura intenti, nè delle osdella religione, nè di quello dell'educazione più si curassero; in declinazione essere, affermavano, i loro collegi, rilassategza e scandali nelle case professe, danari e ricchezze volere; per questo avere banchi, per questo magnzaini, per questo scale destinate al mercimonio per tutti i mari. Anche i più increduil principiavano a credere che i padri di sant Ignazio assai più che si convenisse, al temporale badassero, e lo spirituale trascurassero.

Un accidente improvviso venne a dare maggiore spinta agli animi, che già inclinavano a corroborare le voci che correvano. I gesuiti facevano un grande traffico all'isola Martinica, che era per essi scala dove venivano a rinvergare tutti i loro interessi dell'America, che molti erano e di grandissimo momento. Essendosi accesa la guerra tra la Francia e l'Inghilterra, gl'Inglesi, o col rapire le navi, o coll'impedire le comunicazioni, recarono un grande pregiudizio ai religiosi mercanteggianti della Martinica; i quali perciò vollero fallire con non obbedire le tratte dei loro corrispondenti di Lione e di Marsiglia. Narrano che, i creditori avendo scritto ad un gesuita per raccomandarsegli, il buon padre gli abbia risposto che direbbe la messa per suffragargli affinche Dio desse loro la forza di sopportare pazientemente la ruina da cui si trovavano percossi. Pure non era cosa da pigliarsi a gabbo, nè da passarsi così leggermente. Fu dato querela, si fece processo in Parlamento. I gesuiti di Francia sostenevano di non essere obbligati per quei della Martinica; i creditori pretendevano che tutti i gesuiti cioè tutta la compagnia dovesse stare e sodare per ciascuno e per tutti. Qui fu il laccio a cui i Padri furono presi. Per definire la lite, restò necessario che il Parlamento avesse vista delle constituzioni dell'ordine gesuitico. Vennero allora a notizia del mondo le enormità che vi si trovavano, e di cui già ognuno sospettava.

Lesservi molti capitoli in cui la potestà del papa era oltre i limiti estesa con pregindizio di quella dei principi, onde si veniva non solamente a scusare, ma ancora ad autorizzare la violazione dei giuramenti, ed a ferire l'obbedienza dovuta al

legittimo sovrano.

Da cosa nasce cosa, e quando uno va in precipizio, ogni sasso ruina sopra di lui. Si rinnovarono i lamenti autichi sulla dottrina professata dai gesuiti sulla legittimità del regicidio in certe contingenze politiche. Rammentarono che quattro anni prima era stato dal Parlamento condannato il libro del gesuita Busembaum, in cui per ferma e buona si sosteneva la dottrina del regicidio, nè si tacque che in quell'anno appunto Damiens aveva tentato di uccidere il re, che Chatel, il quale aveva dato di una coltellata nel viso ad Enrico IV, era uscito dalle scuole dei gesuiti; che al gesuita Guignard il boja aveva dato di mano coll'ultimo supplizio, perchè fu trovato nei suoi manoscritti che in certi casi fosse lecito ammaz-

Sparsesi intanto l'orribil voce nel mondo dell'assassinio tentato nel 1758 sopra la persona del re di Portogallo: poi la fama recò, i gesuiti esserne stati gli autori, e perciò dal re, a ciò muovendolo l'orrore del fatto, ed i consigli del ministro

Carvalho, intigramente dal reame espulsi.

Un fratello di tante accuse così gravemente pesò, che i gesuiti ne restarono oppressi. Nè valse loro che non soli aves-

55

sero mantenuto la dottrina del regicidio, stante che non solamente altri ordini religiosi, anzi quasi tutti, per non dire tutti, alla medesima sentenza si appigliarono; ma anche altri moralisti e filosofi, così antichi come moderni. L'uccisore di Enrico III era un domenicano, un certosino per nome Onin s'era provato ad ammazzare Enrico IV; e chi fra i cattolici della lega non pretendeva che fosse lecito uccidere il re? Tutti il pretendevano, e tutti l'avrebbero fatto se avessero potuto. Non per questo i domenicani ed i certosini furono chiamati col nome di regicidi, ne furono cacciati dalla Francia, cui ancor essi a loro possa avevano mandato a ruina ed a sangue. Ma la giustizia avverti particolarmente dei gesuiti, si perchè più notenti e più astuti erano degli altri frati, e sì perchè più tardi degli altri abbandonarono la dottrina del lecito regicidio Invano si difendevano, invano gridarono e gridano tuttavia i loro avvocati per difendergli e predicargli innocenti; poichè egli è pure un gran fatto che fra tutti gli ordini religiosi, i gesuiti soli siano stati, non una sola volta, ma più, non da un solo reame, ma da tutti, ora in questo tempo, ora in quello cacciati. Nè mai era surta una controversia tra il papa ed un principe qualunque, ch'essi audacemente alla potestà sovrana resistendo, e con ingratitudine contro chi beneficati gli aveva, procedendo, non abbiano meritato di essere messi, e non siano stati effettivamente messi al bando.

Il Parlamento gli aveva aggiornati a dir ragione a' sei di agosto del 1762. Grand'era l'aspettazione, grandi i rigiri che si facevano e da chi gli voleva, e da chi non gli voleva; aguzzarono essi l'intelletto, le tremende arti usarono in quell'estremo momento. I più fra i vescovi opinarono favorevolmente, il re diede un editto non per estinguergli, ma per riformargli. Ma cgli era pur fatato che i gesuiti del tutto perissero. Il Parlamento levò romore, il re fu obbligato a ritirare l'inopportuno

ordinamento. Aprissi finalmente il giorno sei dagosto. In quel giorno il Parlamento di Parigi con voti unanimi, e senza opposizione dell'autorità sovrana, decretò che fosse soppressa la società dei gesuiti; che i voti dei suoi membri erano abusivi; che essi tornassero al secolo; che i loro beni si alienassero e vendessero; che una pensione a ciascun di loro assegnata fosse. Quasi tutti gli altri Parlamenti del regno, questo con minor rigore, quello con maggiore, al medesimo modo dell'odiosa ed odiata società deliberarono.

Dopo la fatale sentenza, vissero qua e là dispersi in abito secolare, e pure in Francia, dove seguitarono a travagliarsi ed a travagliare. L'arcivescovo di Parigi, che credeva o faceva le viste di credere che l'autorità della Chiesa fosse lesa dall'atto del Parlamento, fece un'enciclica in favore della so-

cietà soppressa. Essi l'avevano consigliata, essi la spargevano, le donnicciuole devote a loro la seminavano e la predicavano:

bravavano l'autorità della giustizia.

A ques o passo Il Parlamento più non si tenne. Ordinò che tal gesuita, professo o non professo, che non giurasse di rinunciare all'instituto, avesse bando dal regno. I più riensarono, e andarono all'esilio. Alcuni giurarono e rimasero fra le loro famiglie.

Nanvi rigiri, nuve ordinazioni. Il re coll'autorità sovrana soppresse intieramente l'instituto, cioè la società de' gesuiti, e comando che i membri rimasti vivessoro la done i parenti averable. Il peritario del parenti averable con la peritario dei quell'ammini oliati; i giansenisti i questo non procedetero da Cristiani, ma da setto, solicitando contro i vinti ed infelici avversari ogni più fiera persecuzione. Molto maggine umanità montarnono i fiesa, aiutando e di consiglio e di denaro e di favore quel derelitti discepoli d'Ignazio. La compassione pubblica ora gli accompagnava; imperciocchè molti, mentre all'esilio sincamninavano, ai più miserabili estremi erano o per infermità, oper etto, oper povertà ridotti. Molti ancora inuoccuti erano, e la pena portavano di chi più ad una incurabile cupidità di comandare, che al loro proprio salvamento avevano avuto riguardo. Tale ful la ruina del gesuiti in Francia.

Ma non erano ancora al fine delle loro disgrazie. Per ua editto del re di Spagna del 1766 appare che i Padri della compagnia commisero contro lo Stato un gran misfatto, e quantunone la natura di lui non vi sia spiegata, è probabile opinione che siano stati i fautori e promotori delle ribellioni poco innanzi succedute in Madrid ed in parecchie altre città della Spagna, siccome pure in qualche parte dell'America meridionale. E' furono perciò ad un medesimo tempo arrestati in tut'a la Spagna, e handiti dai suoi dominii. Aspra fu la cattura, aspro il cacciamento. Ciò non ostante, secondo le parole reali, fu la pena minore del delitto, posciaché il re si lasciò intendere che, arrestando la sua mano solamente al bandirgli, aveva piegato l'animo alla clemenza. Non andò poi molto tempo che furono cacciati via da Napoli, dalla Sicilia, da Parma, dall'America meridionale e persino da quel Paraguai, in cui da per sè stessi, non per mezzo d'altri, esercitavano la potestà sovrana.

Così duro fato de' greuiti contristà sommamente la corte di Roma, e Clemente XIII ebbe cagione di pentirai di non avere frenato la superbia ed il serpentino procedere di costoro. Generalmente però, massime in Francia, gil momini si ralle-gravano di cessere liberati da una noiosa lebbra che andava rodendo le viscore più intime della società. Non parlo dei giam-

senisti, i quali se menarono trionfo, non è da domandare-Purimente tutti gli altri ordini religiosi, los gelosi erano della superiorità dei gesuiti, della loro ruina erano contentissimi. Il clero secolare più d'ogni altre esultava, perchè vedeva il ministerio divino torrato in mano dei pastori naturali, cioè di coloro in cul, per mandato non interrotto, insin da Cristo e per especiale della persona della persona della persona della persona con la considera della persona de

Il culto divino nissun pregiudizio sentl. Per opera degli altri religiosi cosl regolari, come secolari, che assai numerosi erano. e molti ancora oziosi se ne vivevano, gli uffizi a niun modo restarono interrotti, nè nissuno spirituale sussidio venne mancando. Durossi qualche fatica per fare che gli studi non ricevessero danno. Se non era difficilo il trovare chi sapesse dir messa e confessare, s'incontrava non poca difficoltà nel rinvenire professori dotti e pratichi per ammaestrare la gioventà in luogo dei gesniti espulsi. Ma si cercò di supplire, ed in qualche modo supplissi, o con gli altri ordini religiosi, o colle nniversità, o con soggetti qual si vogliano, di cui il lume delle scienze e l'ornamento delle lettere avessero nobilitato l'intelletto. I sovrani in quella grave occorrenza non mancarono a sè medesimi, non volendo che ciò che fatto avevano per l'utile dello Stato tornasse in detrimento dell'instruzione ed educazione dei popoli. Piacque loro massimamente che pei nuovi maestri i giovani s'indirizzassero a sentimenti più generosi, e da quella servitù si liberassero in cui pe' loro fini i gesuiti gli avevano così lungamente tenuti. Da lodarsi principalmente furono i provvedimenti fatti dal re delle Due Sicilie e dal duca di Parma, affinchè gli studi, non tanto che peggiorassero, si migliorassero.

Per l'espulsione dei gesuiti dalla maggior parte degli Stati entolici nacque una grau discordanza i acompagnia era disciolta dalla potestà secolare, ma aucora continuava l'institucione che le era stata data dalla Santa Sede, onde se più convivere non potevano, era loro lecito di riputarsi ancora uniti ni sipirto, e come membri della stessa famiglia. Siccome poi erano costantissimi difensori delle bolle relative alla immunità ecclesiastica, ne risultava che sempre sè medesimi situmavano qual padroni e proprietari legittimi dei beni che i principi di upropria autorità avevano loro tolti. Credevano essere stata violata in loro quell'immunità, e quanto era stato fatto irrito e nullo predicavano prononavano exa contollo a parola di pere cuzione, sempre di tanta efficacia nel mondo catolico e sè atssai all'esilizo Israel parayonavano. Alle antiche arti acrima-

gevano quella di far mostra d'infelicità e di miscria, ondemuovevano la compassione in loro favore. Dichiaravano dover risorgere a maggior gloria, come Israel era risorto, e per breve

quella servitù qualificavano.

Queste voci non erano senza pericolo, e di non poca molestia riuscivano ai sovrani, che vedevano ancora in essere una radice della società proscritta. Anzi non istimavano di poter vivere sicuri, se non quando la seconda radice, l'instituzione del papa che le restava, non fosse o tagliata o svelta. Per l'appunto la più vivida rimaneva, siccome quella che pareva essere impiantata nelle viscere stesse della religione. L'appruovazione e l'affezione del pontefice, cui ancora la compagnia possedeva, turbava la mente dei semplici, di coloro appunto cui i gesuiti sapevano meglio aggirare a loro talento.

Una tale condizione di cose, che dinotava una discrepanza grave tra il sacerdozio e il principato, era di per sè stessa un disordine, e poteva diventare un pericolo. Per la qual cosa i principi avevano fatto molte istanze a papa Clemente XIII. affinchè gli piacesse sopprimere coll'autorità pontificia la compagnia de' gesuiti, annullando la sanzione che Paolo III le aveva dato. Rezzonico, che conosceva, per non altra ragione essere i gesuiti perseguitati, e domandarsegliene la soppressione, se non perchè sostenevano le ragioni e le decisioni della Santa Sede, e che Roma sarebbe divenuta, per così dire, inerme, od una piazza quasi smantellata, se del sussiidio di quei religiosi si privasse, andava procrastinando per ischivare la percossa; e quando pure si trovava da vicino affrontato ed alle strette, ostinatamente resisteva. Scorgeva andar in dichino, anzi precipitare in ruina da ogni parte l'immunità ecclesiastica, e sfasciarsi l'edifizio alzato dai più grandi papi, ai quali principalmente la sede di Roma era debitrice della sua potenza e del suo splendore. Nè i gesuiti, che molta autorità avevano sulla mente del papa, se ne stavano oziosi. Poco a loro era rimasto. ma quel poco, come pietra angolare, con ogni sforzo difendevano, perchè poteva diventare di nuovo molto, e far risalire gli abbassati a nuova altezza. Tenevano adunque il fermo e cardinali e prelati, e principi e principesse, e donne forti e donne deboli, e donne pinzochere, insomma mezzo il mondo romano commuovevano per impedire che il papa la fatale risoluzione non facesse: quella rocca di Roma a sè medesimi conservare volevano.

Ma più resistevano, più i principi instavano. Seguitarono i soliti negoziati con promesse, con disdette, con lusinghe, con minacce, con rincalzi, con rimbalzi, nè mai si veniva a conclusione. Per uscirne alla fine i tre sovrani di Francia. Spagna e Napoli indirizzavano al pontefice risolutissime do-

mande.

Il re di Francia nel seguente modo parlò: sapere il re che il re Cattolico non voleva differire più lungamente il domandare formalmente al Santo Padre la distruzione totale e irrevocabile della società de' gesuiti, e la secolarizzazione di tutti gli individui che la componevano; il re, siccome quello che perfettamente si accordava col re suo cugino sulla necessità ed utilità della distruzione di quel corpo intiero di religiosi, e della secolarizzazione di tuti i suoi membri, aveva ordinato al marchese di Aubeterre, suo ambasciatore, di sollecitare, anche a nome suo ed insieme coi ministri delle Maestà Cattolica e Siciliana, la medesima abolizione; alla quale risoluzione tanto più volontieri concorrere il re, ch'ella era fondata su quei motivi di saviezza e di giustizia, che già lo avevano indotto a proscrivere da tu ti i paesi del suo dominio questa società, l'esistenza e regola della quale erano state, insin dai primi tempi della loro creazione, un germe inesausto e funesto di perturbazioni e di pericoli; fondarsi il re sulla pietà del padre comune dei fedeli, e per lei sperare che il Santo Padre in cesì grave con ingenza non sarà per lasciarsi muovere da altro che dai propri lumi, dalla rettitudine delle sue intenzioni. e dai consigli dettati da una previdenza oculata, dagli interessi più evidenti della Chiesa, dalla considerazione del riposo di tutti gli Stati sottomessi all'autorità spirituale del sommo pontefice, e dal timore dei mali che per l'esperienza del passato si sapeva dover avvenire, se in qualche parte qual si volesse dell'universo i gesuiti si conservassero: pregare adunque il re, e istantemente richiedere tanto per sè, quanto per l'unione che alle Maestà Cattolica e Siciliana il legava, Sua Santità, acciò le piacesse di estinguere assolutamente, e senza riserva, e senza indugio in tutto il mondo la compagnia detta di Gesù e di restituire al secolo tutti gli individui di cui era composta, con proibizione espressa a civscun di loro di mai più adunarsi in comunità, nè formare alcuna società, con qual nome si chiamasse, o qual pretesto avesse; dovere il Santo Padre con tanto maggior favore accogliere la presente requisizione, quanto che ella indirizzata le era da tre monarchi illuminati egualmente e zelanti per tutto ciò che confacente era alla gloria personale di Sua Santità ed alla tranquillità di tutti gli Stati cattolici.

Non meno ardenti, anzi molto più erano le voci della Spagna. Le turbazioni, diceva il re al papa, che i religiosi della compagnia detta di Gesù causato avevano nei dominii di Spagna, ed i diversi eccessi contrari alla sovranità ed al ben comune che commesso avevano quasi sin dal principio della loro fondazione, con intenzione ferma e costante di distruggere ogni legittima autorità, avere mosso il re Cattolico ad usare il potere da Dio datogli per castigare e reprimere i delitti, e per alion-

tanare da'suoi Stati quel fomento d'inquietudini; ma se ciò facendo il re adempito aveva il dovere di padre de' suoi popoli, res argli ancora molto a fare come figlio della Chiesa e come protettore della Chiesa medesima, della religione e della sana dottrina; non potersi in primo luogo dubitare della mora le corrotta di questi religiosi così speculativa, come pratica, diametralmente opposta alla dottrina di Gesù Cristo; oltre i grandi ed orribili tumulti ed attentati di cui accusati sono, la rilassatezza ed il disordine del loro governo, del tutto degenere dai fini che proposto si era il loro santo patriarca, essersi convertiti finalmente in un sistema mondano, e in una repubblica per ogni dove disseminata, da una volontà dipendente, contraria e nemica delle potenze stabilite da Dio sopra la terra, ed alle persone che le esercitano, società inventrice di opinioni sanguinarie, e persecutrice dei prelati e degli uomini dabbene e di sapere: la sede apostolica stessa non essere andata esente dalle persecuzioni, detrazioni, minacce e disubbidienza di questi religiosi; le storie di molti sommi pontefici somministrare abbondanti pruove di quanto essa sofferto abbia, e di quanto temere debba da questi stessi regolari, quando alcuno, qual siasi, od alla loro dominazione od alle loro opinioni di resistere presuma; sapere il mondo quanto tenaci e'siano, quanto ostinati nell'ambizione e nelle dannose sentenze: vedersi impossibile la loro riforma, impossibile l'emendazione; servire di esempio e di prouva le missioni di Oriente, di Portogallo e d'altri reami: in quei paesi stessi cattolici in cui ancora esistono, il corrotto nome, la corrotta fama dovere necessariamente produrre corrotti frutti, nè alcun ben più potersi aspettare da chi ha voce d'intendere sempre al male; molta fatica e molta spesa costò, ma infine si pervenne a tor loro dal viso quella maschera colla quale seducevano ed ingannavano il mondo; la loro esistenza essere un ostacolo insuperabile all'unione degli eretici al grembo della Chiesa; imperciocche i popoli, vedendo i cattolici romani turbati, le persone sacre dei re insultate, i popoli ammutinati, l'autorità pubblica combattuta da questi religiosi, dovranno sforzarsi di fuggire il pericolo di simili inconvenienti; il re Cattolico per tanto, mosso da tutte queste ragioni, le quali, siccome notorie, si sono con brevità indicate, desideroso, come figliuolo affezionatissimo della Chiesa, della sua più grande esaltazione, e dell'interesse, onore ed autorità legi tima della Santa Sede, geloso ugualmente della tranquillità degli Stati cattolici, che non mai felici, siccome Sua Maestà sincerissimamente crede, essere potranno finchè quest instituto esisterà, premuroso finalmente di adempire il suo dovere verso la religione, il Santo Padre, sè stesso ed i suoi sudditi, instantemente pregare e supplicare Sua Santità perchè estingua assolutamente e totalmente quest'instituto della compagnia detta di Gesà, con dare al secolotutti i suoi individui, nè permettere che alcun di loro in comunità nè in congregazione viva, sotto qualsivoglia titolo o di riforma o di nuovo instituto ciò facessero; pregare ancora e supplicare il Santo Padre, perchè, tosto che al secolo sarannoresitutti, ai rescovi, dove vivranno, e non ad altro superiore gli sottometta.

"Il Santo Padre era insino negli ultimi suoi penetrali incalzato per questa faccenda dei gesuiti, nè i sovrani gli lasciavano posa, ben disposti a fare che alla percossa data a quereligiosi dalla potestà secolare si aggiungesse l'altra proveniente dalla potestà spirituale. Non era ancora la commozione, dirò anche il rincrescimento egionato al papa dalle due istanze dei re di Francia e di spagna andato in dilegno, che una nuova gli sopravonne da parte del re di Napoli. Dal con la companio del proposito del proposito di proposito di si può argomentare quale fosse la sua potenza, od almeno il timore che della sua potenza si era conceptuto. Tre nomi reali si stimarono necessari per atterrarla, oltre che forti e duer risolazioni altri principi contro di lei già avevano fatte.

Il cardinale Orsini, ministro del re di Napoli, con parole conformi a quelle dei due re suoi consanguinei, il Santo Padre a danno dei gesuiti assalse: avere il pontefice dato sufficienti segni di volere, per maggior gloria del suo governo, entrare in più lunga deliberazione per condurre a termine senza ulteriori scandali gli affari di Parma; dal canto suo considerare il re che pel bene della Chiesa di Dio non si dee trasandare il momento favorevole in cui, per volontà di chi errare non può. ed eternamente savio è, si è reso notorio al mondo il male che la compagnia di Jesù ha fatto già sin da due secoli alla Chiesa. all'Imperio, alle nazioni, alle famiglie cattoliche; avere lei abusato della pietà, dell'agevolezza, della tolleranza dei sovrani, dei vescovi e dei popoli; non aversi più potuto tenere il re dal piegarsi all'impulso della carità cristiana verso l'umana generazione, la religione, la giustizia, la pace e la disciplina : avere pertanto ordinato al cardinale Orsini di pregare in suo real nome Sua Santità, acció con la sua paterna tenerezza la condizione dei fedeli di Cristo alla sua cura particolarmente dallo Spirito Santo commessi considerasse; sperare che il pontefice, rischiarato dai lumi che Dio manda al capo della sua Chiesa, farà considerazione che i motivi che mossero i due terzi dei sovrani e dei paesi cattolici a liberarsi e disciorsi dai gesuiti, non possono essere leggieri; che un consentimento tanto unanime di una cos I gran parte del mondo cattolico, erroneo esser non può; che se il generale dei gesuiti ha potuto sinora con mezzi mondani e co'suoi soliti artifizi mantenergli nel restodella cristianità, ciò durabile a niun modo dee stimarsi; che

già in parecchi Stati, dove ancora ai principi ed ai popoli insultavano, penitenza e vergogna gli aspettavano; che saranno per dire i nemici della cattolica religione, quando vedranno il papa solo contraporsi al sentimento universale rispetto a questi stessi turbolenti ed insidiosi gesuiti? per cagion loro da mali essere nati mali, da disastri disastri; non udra forse il padre comune le universali querele? non si muoverà a compassione di tanti infelici? non porrà riparo ai minacciati pericoli? Non essere dubbio nè sfuggire alla sagacità del pontefice che, finchè questi gesuiti sussisteranno, pace non avrà la Chiesa, non concordia l'ovile cattolico, non onore il primo

seggio della cristianità.

Così gridava il mondo, e le voci alzava a piè della santa cattedra di Pietro, onde quel sinistro aspetto e quella perversa semenza della gesuitica compagnia dalla purgata vista e dal mondato seno dei cattolici si rimuovesse. Nè mancavano nemmeno in Roma, fra i personaggi di primo grido, alcuni che desideravano la distruzione dei gesuiti, o che veramente credessero, loro essere un pestilente seme, o sommamente pregiudiziale alla Chiesa ed alla religione, o che del loro potere gelosi fossero, o che solamente mirassero al mostrarsi ossequenti ai principi che della distruzione il papa ricercavano. Numeravausi fra costoro i cardinali l'assionei, Marefoschi, Casali, Zelata e Traietto, con molti altri prelati inferiori, massimamente Alfani e Macedonio, che tanto odiavano i gesuiti quanto erano da essi o liati, e non era poco. Il popolo di Roma anch'esso, che vedeva con rammarico Avignone e Benevento occupati dai forestieri per questa stessa controversia dei gesniti, ed il papa in discordia colla maggior parte dei principi cattolici, mormorava, e molto desiderava che il pontefice a più sane, più ossequiose e più facili risolazioni l'animo inclinasse.

Ma Clemente che aveva a sè medesimo persuaso, la conservazione dei gesuiti toccare la coscienza, così perchè gli credeva utili alla religione ed alla Chiesa, come perchè stimava che appruovati fossero dal Concilio Tridentino, oltrechè principale sostegno della Santa Sede gli riputava, pertinacemente resisteva. Al medesimo cammino il mettevano e nella sua pertinacia confermavano il cardinale Colonna, e più particolarmente il cardinale Torrigiani, suo ministro di Stato, che, propenso alla compagnia, con tutte le forze la patrocinava. Anzi egli era fama che, per consiglio e conforto specialmente di lui, il papa avesse nel 1785 mandato fuori la bolla intitolata Apostolicum, per cui aveva confermato i gesuiti in tutti i loro privilegi, giustificandogli su tutte le accuse, e per capacità, zelo e servigi con somme lodi innalzatogli. Per tali ragioni Torrigiani era venuto in odio ai principi ed a quella parte di Roma che dai

gesuiti non si soddisfaceva. Per questa stessa ragione il papa il proteggeva e teneva caro, parendogli che fosse titolo di confidenza l'inimicizia dei nemici della Santa Sede. La bolla sopradetta poi cra principale impedimento, onde il papa pronunziasse l'estinzione degl'Ignaziani, perciocche gli sembrava incomportabile e indegno massimamente di un papa il biasimare in così picciolo corso d'anni ciò che aveva lodato. censurare ciò che aveva appruovato, distruggere ciò che aveva

confermato.

Intanto i potentati sempre instavano con maggior calore, aggiuntovi anche qualche acerbità, affinchè il papa desse finalmente spedizione alla sua impromessa circa il negozio dei gesuiti, ed ai loro desiderii soddisfacesse. Narrano che, non potendo più reggere nè ai ministri delle potenze, tra i quali con maggior veemenza insisteva l'ambasciatore di Spagna Monino, nè alle esortazioni dei cardinali e prelati avversi alla società, si fosse finalmente risoluto di venire al grande atto della soppressione, e per questo fine intimato avesse un concistoro pel giorno terzo di febbraio del 1769. Ma, come già abbiamo raccontato a suo luogo, ei fu tolto ai vivi la notte

precedente.

Un grande cambiamento nelle massime pontificie si preparava. Trattavasi di eleggere il successore di Rezzonico: il che non era di facile esecuzione. Gli Spagnuoli davano l'esclusiva a tutti i cardinali che avevano avuto parte nel breve contro Parma, ed erano sedici. Di più, la Spagna non voleva consentire a nissun papa che non fosse per sopprimere la società dei gesuiti. Choiseul, ministro di Francia, appoggiava con tutta l'autorità del re Luigi la volontà degli Spagnuoli; la quale cosa riduceva la scelta fra cinque o sei. I cardinali Stopani e Fantuzzi erano di questo numero. Ma la partita dei cardin ili zelanti, come gli chiamavano, che volevano la conservazione di quella società, non consentivano all'esaltazione nè di Stopani ne di Fantuzzi, perciocche troppo apertamente si erano spiegati di volere la estinzione dei gesuiti. Il cardinale Ganganelli, quantunque fosse stimato di setta giansenistica, si era però meno fervidamente dimostrato alieno da quei religiosi: alcuni anzi credevano che gli avrebbe conservati. Narrano parimente che detto avesse il cardinale Borromeo, che il papa futuro non poteva distruggere i gesuiti a meno che la cupola di San Pietro a terra rovinasse. Fu scritto eziandio che avesse ricusato di dare il suo voto a Stopani, dicendo: Il mio voto non gli darò, perchè se papa è, la prima cosa che farà, sarà di distruggere la santa compagnia di Gesù. Dall'altra parte i Borboni, che più intimamente Ganganelli conoscevano, il portavano come capace di venire alla risoluzione ch'essi tanto desideravano. Fu anzi affermato da alcuni ch'egli avesse dato promessa formale, se papa divenisse, di estinguere la compagia. Adunque, tra per queste cose e pel timore che la noia di star serrati in conclave troppo si prolungasse cosa che sive, e deva verisimi per i grandi contrasti che vi erano dentre, e perchè la chiusura già più di due mesi durava, aderendo i cardinali avversi ai gesutiti, non ripugnando la maggior parte dei zelanti, Ganganelli fin eletto papa il diciottesimo giorno di maggio del 1769. Dalla quale elesione tutta la cristianità fu eretta a nuova spersuza. Amò chiamarsi Clemente, decimoounto di onesto nome.

Gravi e veramente pericolose crano le condizioni della Chiesa al momento dell'esaltazione di Gauganelli. Non poco silegno nudriva Giuseppe, re di Portogalio, contro Homa per vedere ancora in piè gl'ignaziani, cui tanto, nè senza ragione, odiava. Vi era anche in quel reame pericolo di scisma, cioè di separazione dal I Santi Sole, minisciando il re di creare un purentone dal I Santi Sole, minisciando il re di creare un purentone dal Lordone del considerato del considera di ficale, e di non avere più altra comunicazione col pontefice romano, che qualla delle prepiere.

Non minori minacce faceva la Spagna, la quale continuamente fulminava contro i gesuiti, e con sinistre voci protestava che se di loro, come desiderava, sentenziato non fosse, ver-

rebbe a qualche risoluzione funesta a Roma.

La Francia riteneva Avignone, e grandi risentimenti faceva, si per l'oltraggio fatto al duca di Parma colla scomunica, e si per le lungiurzze che il papa era andato frammettendo per conformarsi ai desiderii della Spagua ed a'suoi propri per la domandata soppressione.

Il duca di Parma irritatissimo anch'egli si dimostrava, e consigliato da ministri savi e fermi, faceva le viste di non temere i fulmini ilel Vaticano; la quale cosa cadeva in grande diminazione della riputazione ed autorità di cui la romana sedia

aveva goduto sin dai secoli più remoti.

Non ricevera la sedia apostolica minori molestie dal re di Aspoli, il quale, oltrachè perseverava nell'appropriaris Benevento e Pontecorvo, si spiegava eziandio di volere più avanti nello Stato ecclesiastico allargaris; e da riforma in riforma procedendo, dava a diredere che, poichè il papa non voleva fare, avrebhe fatto egli. In fatti le immunisti ecclesiasti che continuavano ad andare in ruina nel Regno. Il re, c'assiderato egli abusi che nascevano dalla ricossione delle decimo ecclesiastiche, le aboll intieramente, ordinaudo che l'erario regio supplirebbe con una conveniente pensione in favore di quei curati ai quali, per la soppressione delle decime, restasse una conjua minore di centotrenta ducati. Andava anche un giorno più che l'altro tarpaudo le ali alla nunziaturacou ridure molte cause miste all'autorità ordinaria dei tribunali regii. Que-

ste mosse principalmente davano Tanucci e Carlo di Marco. Venezia, senza ricorrere all'autorità pontificia, di propria volontà riformava le comunità religiose: lo spirito del Sarpi in lei sempre viveva.

La Polonia stessa, che sempre alla Santa Sede era stata devotissima, mossa dall'universale consentimento, e da quell'influsso contrario che contro Roma si spandeva, cominciava a vacillare, e i privilegi della nunziatura diminuiva, e poneva un

freno alla volontà della romana curia.

Alle quali cose se vogliamo aggiungere quello spirito filosofico che d'ogni intorno spirava, e che metteva in dubbio non solamente le prerogative della sedia apostolica, ma ancora le verità stesse della fede, si verrà a conoscere a quale e quanta tempesta avesse ad ostare il nuovo pontefice, ed in quale pe-

ricoloso frangente si avvolgesse.

Stava il mondo in grandissima aspettazione di vedere a quali consigli si atterrebbe e quali mezzi userebbe Clemente XIV per rivolgere in meglio le disposizioni dei principi. Il cedere e il non cedere in tali congiunture può essere ugualmente di danno, quello, perchè mette le cose domandate per perdute, questo, perchè mette pericolo che se ne perdano delle mag. giori. Nè si ha nemmeno certezza che il concedere faccia moderazione in chi domanda; imperciocchè il più delle volte succede che più si dà, e più si domanda. Contuttociò Ganganelli vedeva evidente la necessità di contentare i principi. perchè, se di soverchio si contrastasse loro, era da temersi che dessero della scure sulla radice stessa dell'autorità pontificia; cosa alla quale gli scritti dei filosofi e dei giansenisti stessi gagliardamente spingevano. Il che ottimamente considerato, principiò a dare segni di quanto voleva farc. Nominò suo segretario di Stato il cardinale Pallavicino, personaggio grato alle potenze; scrisse ai monarchi lettere pacifiche ed amorevoli. Quando poi venne il solito momento di promulgare la bolla In coena Domini, tanto detestata dai sovrani, se ne astenne; omissione la quale quanto più insolita era, tanto maggiore argomento ne prendevano gli uomini per giudicare delle future operazioni del pontefice. Già si era riconciliato col Portogallo, che accettò un nunzio, accettazione che il re non aveva voluto mai consentire finchè durarono le differenze.

Il più duro scoglio che superare si dovesse per metter pace tra il sacerdozio e il principato, e far tornare amici i rappresentanti della potestà secolare, era veramente la controversia intorno ai gesuiti. Instavano acerbamente i principi per la soppressione; e siccome diffidavano delle arti della corte remana, così sospettavano, non già che Ganganelli gli favorisse, che anzi sapevano che gli disfavoriva, ma che per qualche fine più nascosto amasse di tirare il negozio in lungo, e forse farlo dileguare per istanchezza. Quando Monino di Spagna, Almada di Portogallo, Bernis di Francia, forsini di Napoli calzavano, soleva rispondere; che il lasciassero pur fare, che il negozio era grave, e il voleva considerare maturamente; ch'egli era il padre comune dei fedeli, soprattatto dei religiosi, che non poteva distruggere un ordine di tanta fama nel monido senza avere ragioni che appresso a tutti i fedeli, e massimamente appresso a Dio il giustificassero.

Debole conforto aveva la combattuta compagnia nel patroino del red i Sardegna, il quale, già vicino per mortale infermita a lasciare questo mondo, aveva maggior patra dell'altro, cel i facili Padri gli promettevano salvazione. Della qual cosa si era veduto un testimonio manifesto in ciò che Carlo Emanuela aveva fatto s guificare all'abate Bensi, autore della gazzetta di Roma, e nemico de' gesuti, che gli aveva dato bando dai sunò siati, e dichiaratolo incapace di possedere nè cariche nel herefizi. Questa essere stata arra della vita besia in paradho, avevano fatto intendere gli astuti Padri all'in-

Intanto nello Stato romano a molti segni si conosceva che il pontefica vevera la mente avversa di giesuiti, e come la loro ultima fine si approssimasse. Ganganelli non amava di vedergii, nemmeno di salutargii, quando, incontrati, gli facevano riverenza. Erano loro negate le udienze, e le decisioni favorevoli sindugiavano, le contraire à sifirettavano. Il seminario romano retto dai gesuiti a Frascati, conservatorio magnifico, ma per cattiva atministrazione indebitato, fatto prima esplorare da tre visitatori, che aspramente ed ulla traversa fecero l'ufficio, restò poscia soppresso, tempo un mese al Padri per ritirarione, data licenza al penasonari ed agli studenti di andarsone. Pre-data licenza al penasonari ed agli studenti di andarsone. Pre-essi avevano a Tivoli, e che al unelesimo seminario si apparteneva. L'argenteria e gli altri mobili preziosi dati in custolia ai monti di luciat, vendute intanto le provvivioni.

Oltre il seminario, i gesuiti possederano in Frascati un collegio, al quale, perseverando Clemente nel medesimo rigore, toccò la me lesima sorte che al seciniario. Già presaghi di quanto doevea avenire, non accettavano più novizi, e non vestivano gli accettati. Si trattava di tor loro a Loreto l'ufficio di pentienzieri cui escritavano. I rimuli sospetti si erano conceputi sul loro ministerio del confessare; si temeva che avessero più cura di perrotrite le coscienze, che di sanarle, e vollessero far sorgere umori torbidi contra ciò che si andava preparando.

Rigide commissioni furono date al cardinale Malvezzi, arci-

vescovo di Bologna, e rigido esecutore trovarono. Visitò per ordine supremo del papa i collegi della compagnia di tutta la diocesi: non ne fu contento, e non voleva essere. Biasimò gli studi, biasimò la disciplina; molte cose trovò in disordine. Sospettò delle confessioni, sospettò degli ammaestramenti, prese risoluzioni conformi ai sospetti. Sospese gli esercizi dei gesuiti nelle feste di Pasqua, chiuse le scuole, serrò, portandone le chiavi, tutte le congregazioni che da loro norma e regola prendevano. Nè ciò bastan lo, vennero da Roma nuovi ordini : che il rettore delle case di Bologna mandasse incontanente alle oro famiglie tutti i gesuiti della diocesi, eccettuati solamente quelli che avevano fat o il quarto voto, e che nissun convento gli potesse ricevere sotto pena di scomunica; che fosse proibito ai gesuiti d'insegnare il catechismo in pubblico, proibito di addottrinare nelle chiese, proibita l'assistenza ai prigionieri proibiti il ministerio dell'ordine di San Gabriele e gli esercizi di sant'Ignazio. Nè qui ancora terminarono le tribolazioni di Bologna, I gesuiti novizi, cacciati dalla città, eransi riparati alla campagna nel seminario arcivescovile. Fu intimato a quei dello Stato veneto che l'abito gesuitico svestissero; la qual cosa ricusando essi di fare, arrivarono soldati, che gli sforzarono. Gli altri, o maestri, o allievi mandati chi a Modena, chi altrove.

Compiti i rigori, vennero le angherie. Ciò con danuabile consiglio, perchè la giustizia vestiva la sembianza di persecuzione e di cupidità. Male in queste cose si mescolava la gola del fisco; ma la camera apostolica era inesorabile, quando di denaro si trattava. Malvezzi domando al cousiglio gesuitico di Santa Lucia mille scudi per le spese della visita. I gesuiti supplicarono al papa, perchè giustizia facesse, ed i rigori dell'arcivescovo temperasse. Ne venne aspra e minacciosa risposta. A Ferrara le medesime cose successero per ordine di Roma, e per opera del cardinal Borghese legato. La tempesta soffiava contro gl Ignaziani in tutto lo Stato romano. A Roma stessa continuavano di precipitare, rigidezza vi si usava contro i pericolanti Padri. Si vieto loro l'accesso al monastero di Santa Maria de' Funari, a cui si trovava annesso un ospizio di zitelle fondato da Sant'Ignazio. Ne avevano la direzione spirituale; il papa, sosuettoso delle loro larghe ed astute massime, ebbe per bene che loro fosse tolta.

Quantinque Clemente da lunga tempo si fosse profisso nel l'animo di dar fine alla compagnia, tuttavia, per appagare il mondo, acciò non si credesse ch'egli facesse un gindizio precipitoso, o venisse per filo e per timore del principi al un atto tauto solenne, aveva oramai tre anni temporeggiato. Creò anzi, per dimostrare di voler considerare la cosa con maggior diliguaza, una congregazione di cinque cardiudii, Zelada, Casau. Caraffa, Corsini e Marefoschi, con ordine di bone pesare e cure

(1775)

ed a lui fedelmente riferirle.

Finalmente il Vaticano fulmino. Il di ventuno di luglio del 1773 vide distrutta l'opera di Paolo III, le radici di più di due secoli svelte, tante magnifiche fonti d'instruzione e di educazione nei due mondi chiuse, tante ricchezze in mani aliene mandate, la più forte milizia di Roma annientata e dispersa; ma vide ancora la redenzione della potestà dei principi, la liberazione della potestà paterna, il privare i figli dell'eredità dei padri spento, un nido d'aggiratori e di imbrogliatori disfatto. un fomite di corruttela di coscienze soffocato, un veleno addormentatore di ogni generosità tolto via, un vendere cose sacre per cose profane svanito, una fraude sotto volti graziosi allontanata, l'uomo alla sua dignità restituito, la religione alla sua antica purezza ravvicinata, la Chiesa al suo unico e natural ministerio ridotta. Che l'ultima parte di questo mio discorso sia vera, un papa il disse. Chi Gallicano uon era o non è, il doveva e debbe cred re, ed avere la sentenza per irrefragabile ed inappellabile; i gesuiti poi ed i loro segnaci non erano Gallicani, nè sono. Se poi sostenevano o sostengono che il papa s'ingannò e disse bugia, e' si saranno messi o metteranno in testa un cappello di Gallicano; il che sarà una bella fronte in verità.

Quel giorno, dico il ventuno luglio, fatale pei figliuoli di Ignazio, papa Clemente dalla suprema sua cartedra l'alta sentenza pronunciò, e colle seguenti parole al mondo favellò:

Gesà Cristo, nostiro Signore e nostro Redentore, per portar pace agli uomini essere venuto, e per lei sul dolorsos legno aver voluto morire; pace ancora e concordia e mione avere raccomandato agli apostoli; innulazta, ini uon meritevole, sulla sedia di San Pietro, sapere a lui essere data la parola, a lui il ministerio della riconciliazione, per adempiere l'alto mandato avere pregato Iddio, avere dal Sommo Fattore implorato assistenza el ainto; niuna diligenza essere per trabasciare, niun calice amaro per ricusare, di niuna cosa anche più cara non privarsi per dare olla repubblica cristiana pace e riposo.

Poscia, nel suo grave parlare il papa continuando, lolò gli ordini religiosi, siccome quelli che di tianto giovamento riuscirono alla Cristianità. Quindi passò a favellare dei degeneri, e come i sud processori gli avvisero distrutti. Clemente V i Tempieri; Pio V gli Uminiati; Urbano VIII i Conventuali ri-formati cil recolori di sant dimbrogio e san Bernaha al besci, promati cil recolori di sant dimbrogio e san Bernaha al colori comparente IX i tre ordini dei canonici regolari di san Giovanni di Colombano; o per corruttela di costuni, o per iscandali, o per discordio, per discordio, per sidentali, o al postutto per nou daro

i frutti promessi, avere quei santi pontefici le nominato famiglie religiose soppresse ed al niente ridotte.

Accostossi poscia il pontefice più da vicino al famoso litigio nato per la controversia de' gesuiti; che egli, scrisse nel suo breve, i suoi antecessori imitando, il cui esempio di tanto peso era e di tanta autorità, si era messo a considerare diligentemente ciò che fosse o non fosse di questa società di Gesti, e come stata fosse creata, e quale in progresso di tempo divenisse, e quale ne' suoi presenti di si mostrasse. Dalla quale investigazione gli era divennto manifesto ch'essa società dal santo suo institutore stata era fondata per la salute delle anime, per la conversione degli eretici e degli infedeli, per l'incremento infine della pieta e della religione; dalla medesima investigazione esser venuto in cognizione che dal fondatore medesimo, acciocche più facilmente e più felicemente il desiderato fine conseguire potesse, erano stati i suoi membri strettamente obbligati al voto della povertà evangelica, salva la facoltà di possedere collegi per gli studi, facoltà tuttavia regolata di modo, che le rendite dei collegi intieramente in sussidio degli studi s'impiegassero, e per nissun conto in comodo, uso ed utilità della compagnia convertire non si potessero.

Con tali acconce condizioni, con tali sante leggi, continuò dicendo il santo padre, aver Paolo III appruovato e dato il sigillo della Santa Sede alla società di Gesù; molti susseguenti papi averla poscia e di prerogative e di privilegi arricchita ed ampliata, ma sempre col fine e colla speranza che tutta si desse all'incremento degli studi e della religione, e degl'interessi mondani per sè non mai si curasse; ma che pure dalle stesse costituzioni apostoliche si rendeva manifesto che in essa, insino quasi dal suo principio, erano pullulati scmi di discordie e d'emulazioni, non solamente in grembo proprio, ma ancora con altri ordini regolari, e col clero secolare, e colle accademie, e colle università, e coi principi stessi che nci loro Stati accolta l'avevano: avere disputato e mosso controversie e litigi ora sui voti, ora sulle professioni, ora sulle ordinazioni al sacerdozio, ora sulle facoltà del superiore generale, ed ora massimamente sulle petestà degli ordinari; non essere finalmente mancate gravissime accuse, siccome i membri di questa società non poco avessero perturbato la pace e la tranquillità della repubblica cristiana. Per questa cagione molte querele essere pervenute alla Santa Sede, anche da parte di principi potenti, fra i quali annoverar si doveva Filippo II, re delle Spagne, che alle dissensioni nate per cause di giurisdizioni o colla notestà secolare, o con altri ordini religiosi, o colla Inquisizione, s'erane aggiunte molestissime contenzioni sulla dottrina, cui moltissimi tacciavano di contraria alla fede orto-

dossa ed ai buoni costumi. Si aggravarono specialmente controdi lei le accusazioni ch'ella con troppa più cupidità che si convenisse, le ricchezze del mondo agognasse; onde queste perturbazioni assai note nacquero, che con si progenti ferite l'apostolica Sede molestarono ed afflissero Quindi nacquero eziandio le severe determinazioni contro la società da alcuni prin ipi prese; che nissun rimedio era valso per impedire i romor:, le discordie e le querele, nemmeno il loro stesso statuto confermato da Paolo V nel 1606, per cui dichiararono che, siccome la loro società era stata creata per la propagazione della fede e il bene delle anime, cost non doveva implicarsi in cose del secolo, o che alla politica od ai governi degli Stati si appartengono; che non migliore pro avevano fatto i provvedimenti dati dai sommi pontefici Urbano VIII. Clemente IX e XII, Alessandro VII e VIII, Innocenzo X, XI, XII e XIII, e Benedetto XIV, per fare che i membri della società nei negozi del secolo così a tempo delle missioni, come fuori delle medesime non si tramettessero, e che a discordie gravissime ed anche ad inginrie contro gli ordinari, gli altri regolari ordini, i luoghi pii ed altre comunità di qualunque sorta in Europa, in Asia, in America, con somma giattura delle anime e maraviglia dei popoli non venissero; che non avevano abborrito in certi paesi di pervertire e contaminare i riti cattolici o cambiandogli, o con riti pagani mescolandogli; che non minore audacia avevano mostrato nel trattare certe materie scandalose, e. o per ragion di costumi, o per mantenere in tutta la purità la fede, giustamente dalla Sede apostolica proscritte; le quali cose avevano in certi paesi cattolici suscitato disturbi e tumulti, ed in certe province di Europa ed Asia persecuzioni alla Chiesa; che a tanti mali avevano voluto ostare con nuove provvisioni Innocenzo XI e XII, e Benedetto XIV, ma che le loro pie intenzioni erano state indarno; che poscia il lodare non aveva avuto migliore esito che il comandare; imperciocchè dalla nuova apprnovazione e dagli elogi dati alla società da Clemente XIII, con le nltime sue lettere apostoliche da lui piuttosto strappate che ottenute, nissun solliovo per la Sedia apostolica, nissun vantaggio per la società, nissun bene per la repubblica cristiana ne erano risultati,

Dopo tanti tumulti e tempeste acerbissime, seguitava a dire i pottefac Clemente, tutti i buori speravano che finalmente sarebbe surto quel giorno che abbonilevolmente arrebbio o pace e tranquillità reacto; ma pure il contrario avvenne, conciossiafossecosacbè, mentre ancor regnava Clemente XIII, tempi ancor peggiori e più difficili e più turbolenti sopraveniero. Crebbero i clamori e le querele contro la compagnia; che auzi per nuove o pericolosissime sedicioni, tumulti, di-

scordie e scandali in alcuni luoghi suscitati, per cui allentato e quasi del tutto rotto il vincolo della cristiana carità, gli animi dei fedeli di studio di parte, d'odii e di nimicizie si riempivano, si venne a tale di scompiglio e di pericolo, che quelli stessi i quali, per avita ed ereditaria pietà verso la Chiesa e liberalità verso la compagnia erano con esimie lodi da quasi tutte le lingue esaltati, i carissimi figliuoli in Cristo re di Francia, di Spagua, di Portogallo e delle Due Sicilie, dai loro Stati i socii furono costretti di licenziare ed onninamente espellere; quest'unico rimedio, unico certamente ed estremo, ma pure necessario trovarono, onde i cristiani popoli nel grembo stesso della santa madre Chiesa fra di se stessi vicendevolmente non s'insultassero, non si provocassero, non si lacerassero. Nè di ciò stettero contenti, o che bustasse per pacificare il mondo credettero; venuero auzi in certa e ferma opinione, ed alla Santa Sede l'esposero, che a volere che pace e concordia nel popolo cristiano fosse, niun'altra speranza, niun altro rimedio v'era, che l'estinguere del tutto ed intieramente sopprimere la società che di tanti scandali e perturbazioni era cagione. Pregarono, scongiurarono, con tutte le forze di una intensa volontà il mio precessore Clemente solleci arono, perchè gli piacesse alla sicurezza di tutti ed al bene della Chiesa universale provvedere; ma l'inopinata morte di questo pontefice troncò il corso al negozio, e ne impedi la conclusione. Ora a lui, scriveva Clemente, a lui per divina clemenza seduto sulla stessa cattedra di San Pietro, le medesime preci e petizioni e voti essere indirizzati, ora aggiungervisi le preghiere e le sentenze di parecchi vescovi e di molti personaggi per dignità, per dottrina e per religione eminenti.

Le quali cose addotte e discusse, il santo padre, per aiuto, come disse, e per inspirazione del divino spirito, e spinto così dalla necessità del proprio ufficio, come dal rispetto che aver doveva alla tranquillità e quiete della cristiana repubblica. persuaso inoltre che la società di Gesù non poteva più partorire quei copiosi frutti pei quali stata era instituita, convinto eziandio che finchè ella esistesse, pace nella Chiesa nè vera, nè lunga essere potrebbe, mosso finalmente ed incalzato da cagioni e ragioni che le leggi della prudenza e l'ottimo governo della Chiesa universale somministravano, e cui nel cuor sepolte profondamente serbava, pronunciò che fisse estinta e sonnressa la sopradetta società ili Gesù; che fosse soppresso ed abrogato ogni suo ufficio, ministerio ed amministrazione, ogni casa, ogni scuola, ogni collegio, ogni ospizio e luogo qualunque in qualunque provincia, reame o dominio si trovassero : che fossero abrogati ed annullati i suoi statuti, regole, praticho, decreti, costituzioni, anche quelli che per giuramento, autorità apostolica o altrimenti confermati fossero, che fossero ugualmente annullati e cassi tutti e ciascuno privilegio e indulto si generale che speciale, e cassi ed annullati s'intendessero, come se nel presente suo breve a parola a parola inseriti fossero, e qualunque fossero d'altronde le formole, le clausole, i decreti in cui si contenessero, o come concepiti fossero. Per la qual cosa, seguitò ordinando, volle e decretò che fosse estinta per sempre ogni autorità del generale dei gesuiti, dei provinciali, dei visitatori e di qualsivoglia altro così nello spirituale, come nel temporale; che ogni loro giurisdizione ed autorità fosse intieramente negli ordinari trasmessa; che fosse alla società proibito il ricevere novizi e il il dare l'abito; che quelli che già accettati fossero, ai voti nè semplici nè solenni essere ammessi non potessero; che i presenti novizi fossero incontanente e senza alcun indugio licenziati; che per nissun titolo o privilegio o ragione coloro che già con voti semplici fossero astretti, ed a niun sacro ordine iniziati, agli ordini maggiori promossi essere non potessero.

Decretando la soppressione della compagnia, il santo padre non omise di statuire quanto agl'individui risguardasse; che coloro, senteuziò, i quali fossero solamente vincolati dai voti semplici, e non negli ordini sacri entrati, s'intendessero pienamente dal vincolo dei voti liberati, e nel secolo rientrassero per fare quella vita che alla loro vocazione, forze e cognizioini di sè medesimi meglio si convenisse : ma quelli che già stati fossero promossi ugli ordini sacri o in qualche ordine regolare appruovato dalla Santa Sede entrassero, o nel secolo, come semplici preti o cherici vivessero, ben inteso però che all'obbedienza e sottomessione intiera e totale verso gli ordinari de' luoghi fossero tenuti; quando poi alcuno di costoro non fosse provveduto d'alcun benefizio, se gli assegnasse, sulle rendite della casa o collegio cui abitava, nn onesto sostentamento. Quanto a quelli fra i professi e promossi agli ordini sacri i quali d'un onesto sostentamento provveduti non fossero, o niun luogo avessero cui potessero eleggere per loro domicilio, o per età, o per salute inferma, o per qualche altra giusta e grave scusa lasciare la casa o collegio della società opportuno non stimassero, potessero restarvi, con ciò però che ingerirsi nell'amministrazione della casa o collegio in nissuna maniera potessero, l'abito de' chierici secolari vestissero ed intieramente all'ordinario del luogo si sottomettessero; con ciò però eziandio che non mai in nissun caso confessare o predicare a quei di fuori potessero. In ordine poi a quelli che come preti secolari nel mondo vivessero, i vescovi, conosciuta la loro capacità e bontà di costumi, potessero o investirgli o privargli della facoltà di confessare e predicare. Se poi alcuno fra i soppressi

Assembly Lie

lve

ie di ca to cie ta cie

sti

k3

Padri imprendesse ad insegnare la gioventù, o di qualche collegio o scuola divenisse maestro, si il potesse fare purche del governo ed amministrazione della casa non s'ingerisse, ed alieno si dimostrasse da quelle dispute e dottrine da cui solevano nascere gli odii. le discordie e le turbazioni.

Annullati e cassi nel modo sopradetto gli statuti e privilegi della società, Clemente dichiarò volere che quelli fra i suoi che come preti secolari il vivere del mondo eletto avessero, godessero di tutti i beneficii e prerogative che ai loro consimili, che non mai a vita claustrale fra la società erano stati astretti.

appartenevano.

Comandò poscia a tutti ed a ciascuno dei gesuiti soppressi, e così ai chierici tanto regolari, quanto secolari, che non mai senza licenza del pontefice romano s'ardissero parlare o scrivere nè della soppressione nè delle forme, regole, constituzioni e governo dell'annullata società, e nel medesimo tempo proibì a tutti ed a ciascuno di offendere, per occasione della soppressione sotto pena di scomunica, o in voce, o in iscritto, o nascostamente, o palesemente con ingiurie, sorprusi, villanie, beffe, scherni, o qualunque altra maniera di disprezzo qual si volesse persona, molto meno gli antichi membri della

compaguia.

1

i

)

3

Raccomandata in ultimo luogo la pace a tutti, e domandato ai principi cristiani il braccio forte per l'esecuzione della sua volontà nella bolla della soppressione espressa, il pontefice protestò, volere ch'essa il suo pieno ed intiero effetto sortisse, non ostante tutte le constituzioni ed ordinazioni apostoliche, anche quelle che dai Concili generali emanate fossero, non ostante ancora la regola dell'irrevocabilità del dritto acquistato, e qualunque altro statuto, pratica, privilegio e concessione fatta o data, alle quali tutte egli derogava, e voleva che per nulle e di niun valore, e come se mai fatte o date state non fossero, si avessero. Per maggior cantela poi e sicurezza che quel che ordinato aveva puntualmente si eseguisse, diede l'autorità dell'esecuzione alla congregazione dei cinque cardinali, e dei due prelati in altro luogo da noi nominati, volendo che in via sommaria e senza contestazione o forma di giudizio, anche per mezzo dell'Inquisizione, procedessero contro le persone di qualsivoglia stato, grado, qualità e dignità fossero, le quali ritenessero, serbassero o celassero libri, scritture, mobili o suppellettili qualunque che alla soppressa società appartenute si fossero. Potessero anche obbligarle a svelare le nascoste cose colle censure ecclesiastiche e con tutt'altra pena con cui piacesse alla congregazione di ca-

Per tale modo l'edifizio innalzato da Paolo III fu demolito

esecuzioni. Ai sedici di agosto, in sul far della notte, i prelati Macedonic e Alfani, membri della congregazione più sopra accennata, andarono alla casa professa del Gesù; il prelato Sersale, al coilegio Romano di sant'Ignazio; il medesimo prelato Alfani, al noviziato di sant'Andrea: l'avvocato Zacheri, prosegretario della congregazione dei vescovi e regolari. alla penitenzieria di san Pietro: l'avvocato Dionigi, anditore del cardinale Caraffa, all'ospizio dei Portoghesi in Trastevere; il prelato Archetti, al collegio Germanico: il prelato Riganti, al collegio Greco; il prelato Passionei, al collegio Scozzese; l'abate Foggini, teologo del cardinal Corsini, al collegio degli Inglesi; finalmente il prelato Della Porta, al collegio Maronita: compagnie di soldati corsi gli accompagnavano. Occupatisi dai soldati tutti gli aditi, e postisi tanto dentro, quanto fuori delle nominate case, ciascun prelato deputato, assembrati e chiamati in cospetto loro i religiosi della comunità, lessero loro per bocca di notari, che con sè per questa bisogna condotto avevano, le lettere del mandato di cui erano dal pontefice investiti, poscia la bolla che l'istituto sopprimeva. Quindi procedettero a mettere i sigilli sugli archivi, sulla ragioneria ed altri depositi, o di argenterie o di provvisioni. Le quali cose fatte ed eseguite, i deputati se n'andarono, lasciando sul luogo i soldati affinchè i sigilli intatti e fermi si conservassero, ed i religiosi guardassero. Il giorno seguente i religiosi soppressi le loro scuole ed ogni altra funzione cessarono. Le loro chiese furono chiuse, eccetto quelle del Gesù, di Sant'Ignazio e di Sant'Apollinare, in cui furono posti ad ufficiare cappucciui. minori osservanti e preti secolari, con proibizione di farlo essi gesuiti pubblicamente, e nemmeno di farsi vedere nelle sacrestie.

-4

Il medesimo giorno essendosi adunata la congregazione dei cinque cardinali negli appartamenti della Rota al Quirinale. mandò ordine che il padre Ricci, superiore generale de gesuiti, fosse trasferito dalla casa professa al collegio Inglese; il quale ordine fu messo ad esecuzione la sera, condotto e scortato il Ricci dai soldati al luogo destinato in una carrozza del cardinale Corsini, il quale, siccome persona di bontà, nè troppo avversa ai gesuiti era, il dimane gli mandò offerendogli cioccolate, caffè ed altre simili delicature di cibi. A tale umile stato era ridotto un nomo che pocanzi reggeva una compagnia ricchissima e potentissima in tutte le provincie cristiane dei due mondi, e che, nato egli medesimo in una famiglia, per antichità, per dignità e beni di fortuna risplendente, ogni altra cosa pinttosto doveva augurarsi, che questa di dovere ciharsi dei cibi altrui. Dopo tre mesi poi venne, per le imprudenze di alcun suo amico, serrato in castel Sant'Angelo. Gli assistenti del generale furono anch'essi dalla forza soldatesca so-

steputi, chi in una casa, chi in un'altra.

Aucorchè la bolla della soppressione de' gesuiti fosse da tutti aspettata, poichè non s'ignoravano nè le istanze dei principi, nè che il papa già da lungo tempo biecamente gli guardava, nè gli atti rigorosi che erano stati usati contro di loro nelle principali città dello Stato ecclesiastico, fu ciò non ostante con molta maraviglia e quasi stupore in Roma ricevuta. Alcupi avevano creduto che il napa non si sarebbe osato di fare un così gran passo, e di venire ad una tanta deliberazione, cui stimavano poter riuscire di grave pregindizio alla Santa Sede. Altri si erano persuasi che si sarebbe trovato per ripiego, siccome ne era corsa voce, di rifermare solamente la società, non di estinguerla. Non so se per proposito di coscienza, ovvero per qualche segreta Insinga fosse, certo è bene che it ministro di Spagna aveva in ultimo scritto alla sua corte, pregando che della riformazione si contentasse. Ma era venuta risoluta risposta che attendesse pure alla soppressione, e d'altro non gli calesse, perchè sapeva bene il re quel che si faceva.

Ora in quella Roma solita a fare ed adire tanti discorsi sulle operazioni dei papi, si parlava diversamente e secondoi diversi umori della deliberazione di Ganganelli. Chi le era contrario e per amore de' gesuiti parlava, andava facendo varii comenti, ed aspre parole a pensieri aspri annestava. Costoroaffermavano che Ganganelli, antico frate nemicissimo ai gesuiti, aveva promesso, già sin da quando ancor era cardinale, a Francia ed a Spagna, se al triregno assunto fosse, di estinguere la querelata da molti e da lui odiata società; che per questa ragione aveva avuto nel conclave il favore di quei due potentati e dei cardinali che da essi dipendevano; che però la sua elezione era contaminata di simonia, e non esitavanopunto di chiamarlo col nome di papa simoniaco; che non l'amore della religione, ne della disciplina, ne dei buoni costumi, ma sì solamente l'odio che i francescani, imperciocchè celi francescano era, ai gesuiti portavano, l'aveva all'iniquo atto sospinto; che la cupidità d'impossessarsi delle loro ricchezze gli aveva mosso e la mente e le penna, agognando al possedere ciò che negli altri biasimava.

Chi di ciò, seguitavano a dire, non sarebbe persuaso, considerando le opere rec che tutta Roma scandalizzarono? Effettivamente, vociferavano. l'Alfani, governandosi in ogni parte furiosamente, come se Attila stato fosse, era nella chiesa del Gesi salito sull'altare di San Saverio, ne aveva sforzato il reliquiario, e le pictre più precisose cavatone; che questo mostro si era avventato coutro un'immagine di Maria, con istrapparne la collana di perle fine cle vi pendeva, che quindi si era visto correre contro la statua di sant'ignazio per preudevsela, ma trovatala al saggio di basso argento, lasciarla, serollare quattro

76 colonne di lapislazzuli, ma disperato poi di cavarue frutto se si rompessero, abbandonarle; spogliare i muri dei magnifici arazzi e delle frangie d'oro e d'argento; dare il sacco alla sacristia, precipitarsi, come un barbaro, sopra le statue d'argento dei papi, vescovi, imperatori e re, sopra quella stessa del santo re Luigi di Francia, che l'adornavano, e non contento se non all'ultimo eccidio, spaccarne la testa per cavarne le sacre reliquie che entro vi erano; le reliquie stesse in indegne corbe senza onore affastellare, e senza onore ancora alle segreterie trasportarle; le statue poi ed i vasi e gli abiti sacri sur una indegna barella ammontichiati alla rinfusa, quasi a trionfo ed a scherno per Roma ostentare, ed al banco indeguamente portargli; scorrere, qual calvinista devastatore, le cappelle interne, e guasto sopra guasto accumularvi; per lui saccheggiare, pel papa saccheggiare; con isdegno e scandalo Roma aveva veduto il Vaticano e Montecavallo ornati de' più be' quadri rapiti alla chiesa de' gesuiti, la casa di Alfani arricchita tutta delle loro spoglie sacre, sulle spalle dei cardinali distruttori le più preziose pianete del Gesù; in città, in villa, i rapiti arredi essersi sparsi, ornato Castelgandolfo coi più magnifici arazzi delle gesuitiche magioni, e quello stesso, cosa incredibile, e pur vera, che la conferma della compagnia per Paolo III rappresentava, corredare la camera del suo sterminatore; la quale cosa tanto fu da tutti stimata enorme, che, morto Clemente, il conclave, per vergogna da Castelgandolfo toltolo, il sece nell'antico suo luogo riporre. Chi aveva veduto il Gesù prima della distruzione e desolazione cagionatavi dai barbari, e poi dopo il vedeva, indegnazione e maraviglia di tanto eccesso sentiva, nè sapeva comprendere come preti preti e le sante chiese a quel modo trattassero.

A tutte queste accusazioni i nemici di Clemente molte altre ne accoppiavano. Di mala fede e di crudeltà l'accusavano: che il breve della soppressione non aveva prescritto il carcere per nissuno, che anzi comandava che i gesuiti, o uscissero al secolo od in altre case religiose si ritirassero; che ciò non ostante il generale, ritenuto primieramente nel collegio Inglese da soldati armati c'rcondato, era poscia stato portato in castel Sant'Angelo; che gli assistenti erano stati ancor essi serrati in carcere, serrato in carcere medesimamente il gesuita Faure, per timore che contro il breve alcuna cosa scrivere volesse; serrato il gesuita Forestier, per mero sospetto di una lettera scritta contro il breve; serrato un giovine napolitano, per nome Gautier, per vaghe voci ch'egli avvertito avesse un compagno di cansarsi; serrati finalmente per altre frivole cause i padri Comoli, Stefanucci, Venissa, Scarponia; arbitrario il carcere, crudo il trattamento, imperciocchè i carcerati d'ogni durezza erano bersaglio, nè quelli dei quali constava ed era ri-

conosciuta l'innocenza, si liberavano, ma si ritenevano sotto il barbaro ed iniquo pretesto che l'onore del papa non permetteva che si dicesse, avere lui carcerato uomini innocenti. Subdolo e bugiardo Ganganelli chiamavano, posciachè a tenore del breve gli usciti al secolo potevano essere ammessi ad esercitare il santo ministerio, e pure non erano ancora dieci giorni trascorsi, che già ordinava che nissun di loro confessare o predicare s'ardisse, come se tutti reprobi ed eretici

fossero stati.

Dall'altra parte i difensori del papa non tacevano, nè i loro discorsi erano meno acerbi di quelli degli avversari: un'audacia incredibile dicevano essere l'accusare il papa di avere dato parola, quando cardinale era, a certi principi di sopprimere i gesuiti, se al trono pontificale innalzato fosse; nissuna parola avere lui data, nissuna essergliene stata chiesta; se già sin d'allora Ganganelli e i principi avevano conosciuto il veleno della compagnia, e quanto ai principi ed alla religione perniziosa ella fosse, ciò a lei, alle sue massime, alle sue opere, a quella maledizione che contro di lei in tutto il mondo già era surta, non ad altro causa doversi imputare, nè altri che sè medesima potere lei del suo danno accusare; vergognarsi del parlare dell'odio dei francescani contro i gesuiti, posciachè il mondo conosceva quanto per grandezza d'animo l'antico frate francescano da simili emulazioni casto e mondo fosse; che poi gli umili ed i poveri non amassero i superbi e gli arricchiti per superbia e per frande, facilmente si concedeva, nè era da maravigliare; le esagerazioni sullo spoglio delle chiese e case de' gesuiti essere ad ognuno manifeste; bene essersi levate molte cose, ma colla decenza che si conveniva, e solamente quelle che uno inutile e scandaloso fasto testimoniavano, non quelle che al culto divino servivano; nè essersi scandalizzati, anzi più veramente aver preso edificazione i Romani nel veder ufficiare in quelle chiese alla superbia ed alla ostentazione tolte, alla decente semplicità restituite, piuttosto cappuccini, francescani ed altri ecclesiastici di santa vita, che orgogliosi, fastosi e frodolenti celebranti.

Parlano di spogli! Sapere il mondo, che alla bolla applaudiva, e del veder fiaccate le corna di quel superbo orgoglio si rallegrava, quale dei gesuiti, o di Ganganelli sia stato maggiore spogliatore; i figliuoli privi delle paterne eredità nei due mondi abbastanza indicare quale fosse la ritenutezza e la probità de'gesuiti; indicarlo i decreti antichi e recenti di Napoli, di Venezia, di Genova, di Firenze, di Milano, di Parma, senzaparlare di estere regioni, le quali tutte a frenare la gesuitica

ingordigia erano intente.

Spargono voci indecenti sugli addobbi di Montecavalio, del Yaticano e del Castelgandolfo! Ignoranti non sanno, o nou igneranti fingono di non sapere che il papa, e come principe e come cano della Chiesa, ha il diretto dominio sopra i beni ecclesiastici del suo Stato, massimamente se di mobili si tratta, al quale viene ad agginngersi anche il dominio utile, quando la persona che il nossedeva si estingne e di esistere cessa; ora questi interessati patrocinatori di una danuata società pretenderanno forse che i quadri e gli arazzi non stiano meglio nei palazzi di colui che ha in sè medesimo riunita tutta la dignità della Chiesa universale, e che la rappresenta, che nelle case di alcuni frati ambiziosi? che gli arredi sacri non si confacciano ai cardinali di santa Chiesa, perchè dei gesuiti furong? che certe pietre preziose non possano così convenevolmente adornare altre chiese, come quelle de' gesuiti? Avevano forse i gosuiti i tabernacoli privilegiati, cui soli fosse lecito ai fedeli colle loro offerte abbellire? Chi tolto ha quegli arredi. nuegli abiti, quelle gioje? Papa Ganganelli non fu già, ma coloro che colla loro superbia, colle loro frandi, colle loro insaziabili cupidità di comandare e di arricchire hanno sdegnato il mondo contra di loro, e fatto che chi prevaricato aveva, portasse della sua prevaricazione la pena.

Delle carcerazioni parlano, come se arbitrarie ed inique fossero! Ma se la bolla non dice che si carcererebbono gl'innocenti, non dice nommeno che non si carcererebbero i rei. Se i fauatici avvocati della società non avessero minacciato di voler liberare il Ricci, non sarebbe egli stato nella fortezza rinchiuso; la semplice temporanea, non rigorosa ritenzione di lui nel collegio Inglese non per altro essere stata ordinata, se non per aver modo di avere lume da lui sugli cupii ed intricati misteri di una compagnia che aveva in suo unguo e dominava tre parti del mondo Che sincerità da gesuita, dicevano, cra questa? Forse avevano date la giusta portata dei loro redditi? forse conseguato fedelmente tutti i registri? forse non sottratte le importanti cose dopo la fama sparsa dell'imminente soppressione? Forse nascondigli di denaro non vi erano? Forse non secreti sull'arte di dominare i principi ed i popoli, sull'arte di captar doni e testamenti, sull'arte di tiranneggiare, ed all'uopo legare, ed all'uopo sciorre a seconda d'interessi mondani le coscienze? Forse quarantamila zecchini appartenenti alla società non erano nascosti in casa del cardinal Delci? Forse non avevano i giudici diritto di veder dentro le arcane cose, di scrutare le impenetrate insidie ? Erano forse negate al papa le precauzioni di giustizia che ad ogni altro sovrano appartengono? Se torbidi settari volevano servirsi di Ricci libero per suscitar tumulti, non è da lodarsi il papa dello avergli prevenuti col sostenerlo in luogo sicuro? I fomentatori di ribellione soli se ne possono lamentare. Le male lingue e le male penne, massime quando vi è sollevazione di spiriti, doversi,

seguivano a discorrere i difensori del pontefice, frenare. Forse lo Scarponia era innocente per aver pubblicato un infame libello sotto il titolo: De simoniaca electione fratris Gangarelli in summum pontificare. Forse Faure, Forestier, Gunter erano innocenti per andar vociferando che il papa è l'anticreito, e per paragonare i cinque cardinali delegati alle cinque cardinali delegati alle cinque cardinali delegati alle cinque cardinali delegati alle cinque cardinali per sono consenio del paragonare i cinque cardinali delegati alle cinque cardinali delegati alle cinque continuali continuali delegati alle cinque cardinali delegati alle cinque cardinali delegati alle cinque continuali continuali continuali continuali cinque cardinali delegati alle cinque cardinali continuali continuali cinque cardinali continuali cinque cardinali delegati alle cinque cardinali continuali cinque cinque cinque cinque cinque cardinali continuali cinque c

proposizioni di Giansenio?

Ma siano pure queste cose di poco momento come gli avversari pretendono, si doni pure qualche sfogo ai miseri, sono forse del pari cose di poco momento e da passarsi leggermente lo stimolare, come fanno, il popolo contro il governo, e procurare con tutti i mezzi delle loro antiche arti, e coll'antorità che esercitano sopra gl'ingannati e i deboli, di concitar una tempesta ne' pacifici Stati di sua santità? Certamente assai comodo sarebbe il poter conspirare e far congiure impunemente. Non sapersi comprendere come di Stefanucci parlino. Rene i motivi della sua carcerazione sapere i vicini del collegio Germanico, che spaventati da un gran fumo che usciva da una vôlta di detto collegio, avvisarono la ginstizia che colà entro si bruciavano carte. ministri corservi, Stefanucci trovaronvi che il fuoco con carte attizzava, e quale bruciatore di importanti documenti che a reato della società conferire potevano, in castel Sant'Angelo con un suo nipote il portarono: sapere Roma che costui faceva il matto, si spacciava per cardinale in petto, affermava le carte bruciate non essere altro che confessioni per iscritto; ma sapere ancora che da alcune salvate dall'incendio si erano scoperti libri proibiti e libelli infamatorii contro il papa. Chi non avrebbe sospettato, chi delle persone loro non si sarebbe assicurato, chi non avrebbe cercato di ficcar la vista in quei covi di serpenti, quando ad incendio succedeva incendio là dove carte dei gesuiti si trovavano? Ecco ardere il collegio di Sant'Apollinare d'Alemagna, dove i fraudolenti Padri avevano occultate carte aperando che la casa non sarebbe stata, come le altre, ricerca per la protezione in cui l'aveva l'imperatore; ma quando seppero che il fisco era per andarvi vi appiccarono il fuoco, e se i vicini non erano presti a spegnerlo, tutta la casa si sarebbe in ceneri ed in carboni disfatta. Non sospettare, non assicurarsi il papa doveva, quando, fra i principi stessi della romana chiesa, vi era alcuno che aspramente e pubblicamente e la bolla e chi l'aveva data biasimava? Essere costni il cardinale Buonaccorsi, che per le sue male parole e tristizia pruovò ben a ragione di che sapesse il carcere.

Certo sl, a norma della holla predicare, confessare, inseguare potevano i religiosi soppressi, se al papa fosse piaciuto, e veramente al santo padre ciò piacque alcuni giorni; ma quando conobbe le sediziose mene, i perversi consigli, le pericolose concitazioni, e che dell'indulgenza pro 5.tavano per sucitare scaniali e ribulione, gl'initi, e certo fece bene, perciocchè nissuno può volere di prouosito deliberato il proprio danno; la giustizia e la longanimuà di Clemente non essere ignote a uissuno, ma anocra più evidentemente nella presente contingenza risplendere, posiciche non tutti i gesuiti inibito aveva, ma solo i turbolenti; di cuò essere chiaro testimoni: l'abate lazzari, cui, quantunque dell'ordine del gesuiti state fosse, il papa aveva eletto esaminatore dei vescori. Nè per ragione, ui per fatti, terminarano dicendo gl'impognatori della soccita, aussistere la accuse, nà altro da esse conseguiare se sectione per della della sopressione, pieni di bute e cate estati appetita pre della significazione, pieni di bute e cate del naidite essere dopo, nè altra cura doversi avere di loro se non quella di canadarseno.

A questo modo si discorreva in Roma, poi negli altri paesi intorno alla soppressione dei gesuiti. Intanto per ogni luogo si andava sfasciando l'edifizio da papa Paolo eretto. I principi cattolici accettarono molto volontieri la bolla di Clemente, quanto alla soppressione. Ma rispetto ai beni della compagnia, cui il nana aveva desiderato che si applicassero ad opere nie ecclesiastiche, i sovrani dichiararono che vi mettevano su la mano regia, e quell'uso ne avrebbero fatto, che più vantaggioso avrebbero stimato allo Stato ed alla religione. Fecero anche qualche riserva in ordine a quelle clausole della holla che contrarie fossero ai diritti della sovranità, ed alle leggi ed usi del paese. Nominatamente la repubblica di Venezia la bolla hensl accettato aveva, ma colla condizione che fosse salva. in tutto la giurisdizione dei vescovi, salvi i diritti sovrani, le leggl ed il costume della Repubblica, ed esclusa intieramente la comminatoria della scomunica. Il decreto del senato investi il patriarca della facoltà di eseguire il breve, quanto alla parte spirituale; con ciò però che nulla facesse senza l'assistenza di un senatore delegato. Volle altresi che il senatore prendesse possesso dei beni gesuitici a nome della Repubblica, che si nsasse ogni dolcezza coi religiosi soppressi, e che agli altri ecclesiastici si anteponessero, così per le messe quotidiane, come per gli altri esercizi spirituali.

Parimenti I serenisimi collegi di Genova s'impadrontono per decreto espresso di tutti i lati fondi, di tutti i mobili ed immobili, di tutte le rendite, di tutti i capitali in oro ed argento, vasellame, libri, vasi sanci ed ornamenti che si gesuiti appartenevano, o di cui godevano, e così pure delle loro case, collegi e chiese che esistevano o fossero per esistere negli Stati della Repubblica, ortilanado ad una deputazione composta di tre senatori e quattro nobili di prendene reale ed effettivo.

possesso, e di usare a questo fine tutti i mezzi che sarebbero necessari.

Allo stesso modo adoperarono gli altri sovrani d'Italia; il re di Napoli specialmente com molta condiscendenza verso la vo-lontà del pontefice, il re di Sardegna con qualche anuaro motto verso il breve, non già perché della soppressione non si sod-disfacesse, ma per la disposizione del papa di voler dare una destinazione determinata ai leui dei religiosi soppressi, parendogli, come a Venezia el a Genora era parato, che ciò tocque la momento sul Pienonei e la lugo di Carto Emanuele III, morto si 20 di febbraio del corrente anno 1773, il suo successore e figliulo Vittorio Amedeo III.

In ogni parte ebbe luogo la umanità verso i vietati Patri, mè aoggirequero ad altri rigori se non quelli che dai tenore utesso della bolla derivavano. Solamente nella Valtellina, come prima vi si ebbe notizia della bolla di soppressione, il popolo si sollevò a furore, e gli cacrò via con grida e minacce, metendo anche a sacco i loro beni, casc, chiese e colleri.

Nella Germania cattolica il hreve ebbe faelle esecuzione, ae si eccettula a città d'Augusta, di cui il principe vecovo scrisse a Clemente, esservi i gesuiti giudicati necessari per utilità della religione, e però il pregnar di contentaris che seguitassero a vivere in comunità. Il papa non sè ne soddintece, e maneggiando il negozio con prudenza, ottenne fi nalmente il fine che desiderava, ed Augusta unifornossi al breve.

Ma la volontà del pontefice diede in intoppo in Silesia per l'opposizione del re di Prussia. Erauvi in quella provincia gesuiti a cui era commessa la educazione della gioventà cattolica. Il re non volle che il breve vi fosse mandato ad effetto, e conservò quei Padri nella direzione delle scuole, con salvezza dei loro beni, case e collegi. Qui si vide una cosa degna di considerazione. I gesuiti, che tanta divozione avevano dimostrato vorso la Santa Sede, ed a lei solo di essere obbedienti sempre si erano protestati, in Silesia manifestamente disubbidirono, e come se il breve della soppressione nullo ed invalido fosse, nel loro stato antico perseverarono, allegando che il re non avendo voluto accettare il breve, nè permettere che nel suoi Stati si pubblicasse, non erano obbligati ad osservarlo. Della coena Domini e del decreti pontificii poco loro importava, quando a loro non giovavano. Eppure non poche, ma molte volte avevano sostenuta per buona e senza eccezione da osservarsi quella disposizione della suddetta bolla e di simili altri decreti pontificii, che consiste in ciò che la pubblicazione

BUTTA, Tomo VIII.

fatta in Roma debba valere, come se fatta fosse per tutto il mondo, e come intimata personalmente a chi ella riguarda,

Così regolavano la dottrina dall'utile.

82

Tra le ricerche fatte con estrema diligenza tanto dai commissari apostolici in Roma, quanto dai deputati dei principi nelle varic province d'Eurona, e la minaccia della scomunica contro chi ritenesse le proprietà de'gesuiti, non poche ricchezze si rinvenirono in arnesi, gioie, vasi così sacri, come ad uso mondano, ed altre masserizie di gran valore. Rinvenissi eziandio una certa quantità di denaro contante; ma questa parte non rinscl all'aspettazione universale, essendosi trovata di gran lunga minore delle enormi somme che nelle riposte gesuitiche od in conserva presso i loro banchieri gli uomini si erano dati a credere essere accumulate; conciossiachè fosse voce che occultato avessero e messo in salvo meglio di ducentocinquanta milioni di franchi. Nè mai questa opinione potè cancellarsi dalla mente dei popoli, ed ancora ai di presenti dura, amandosi meglio credere che i gesniti siano stati abili uasconditori, che castigati e parci amministratori.

Stette il mondo alcun tempo in istupore per un fatto così ponderoso, qual era veramente l'estinzione di una società che si era innalzata ad un grado di potenza tale da essere formidabile eziandio ai principi. I settari ne fecero festa, come di un trionfo Gli nomini savii si rallegrarono, e papa Ganganelli ringraziarono dello avere liberato i principi dalla servità in un tempo massimamente in cui essi erano intesi a migliorare le condizioni del vivere sociale. Gli nomini religiosi finalmente si contentavano per vedere che fossero preservate le radici della religione da quelle acque velenose con le quali i gesuiti. non già le irrigavano, ma piuttosto le ammorbavano.

I gesuiti avevano duc sorti di partigiani, i grandi, cioè quelli fra di loro che, per ignoranza o debolezza di spirito, si lasciavano aggirare, e gl'idioti e le donnicciuole, a cui sempre pare più santa la pietà finta che la vera. I primi, pieni di sdegno contro Clemente, andavano vociferando per le corti c pretendendo che la religioue fosse perduta perchè erano spenti i gesuiti. Costoro erano di una grandissima molestia; e se i sovrani cd il papa non fossero stati così risoluti, come veramente erano, si sarchbe forse fatto un grande rivolgimento verso coloro che alle antiche arti aggiungevano presentemente quella di pinngere per la persecuzione, come la chiamavano, suscitata contro di loro. Cosl impietosivano le non sospettose persone, più soggette a lasciarsi muovere da certi cfietti, che a considerarne le cagioni.

Gl'idioti poi e le donnicciuole, che più presso al popolo vivevano, non si contentavano di dare sospiri e gemiti alla estinta compaguia, ma turbavano gli spiriti con portenti e predizioni. Chi annunziava essere vicina la fine del mondo; chi la desolazione dei regni; chi la fame, o la peste, o la guerra. Sembrava che all'esistenza de' gesniti fossero attaccati i cardini del mondo.

Altri poi, più particolarmente dei gesuiti e di Clemente profetizzando, annunziavano che quelli fra breve sarebbero risorti. questo fra breve morto. Fra le altre e pinzochere o furbe, viveva a quei tempi una famosa profetessa, contadina del paese di Valentano, per nome Bernardina Bernzzi, ma che altri chiamavano Peronchini, di quel che sapeva e di quel che non sapeva parlando, la quale, faceva maravigliare le genti sciocche, e più assurde cose diceva, e più le si credeva. Da vicino e da lontano correvano i creduli a consigliarsi con esso lei, e addomandarla della sorte presente e della futura. Le mogli le raccontavano i secreti dei mariti, i mariti quei delle mogli; le giovani donne volcano da lei un bel marito, le vecchie una lunga vita, e tale fu l'occupazione delle menti verso di questa Bernardina Beruzzi o Peronchini che si fosse, che il concorso all'oracolo di Delfo non era stato maggiore; pareva che si rinnovassero i tempi delle sibille. Queste sono cose vere: e piuttosto strane che maravigliose, poichè ancor io ho veduto correre i Parigini in via Tornone alla profetessa Lenormand.

Ora questa Bernardina, o che fosse sobillata dai gesuiti. o che per sè il facesse per pinzocheria, il che non vuol dire sciocchezza, perchè spesso vi è congiunta la malizia, molte ambagi e de gesniti e di papa Gang melli andava seminando. già prima che la società fosse estinta, e molto ancora più dopo. Prima del mese d'agosto s'avvolgeva in parole predicando che la compagnia non si estinguerebbe, che Dio l'aveva presa in protezione, che papa Clemente stesso si era convertito in loro favore, che presto avrebbe ornato della sacra porpora un gesuita, che fra poco tempo i gesuiti sarebbero ritornati in quelle provincie stesse da dove erano stati espulsi. A tutte queste innestava ancora altre fole, a cui gl'idioti prestavano fede, onde d'incertezza, d'inquietudini e di futuri casi le menti si riempivano. L'astuta società accettava gli augurii, e dal far dire, od almeno dal sentir dire ch'ella non sarebbe soppressa, pigliava speranza della sua conservazione.

Ai ventiquattro di marzo Bernardina aveva annunziato che il papa era morto, e con tanta fronte, e così asseverantemente l'affermava, che pareva che il sapesse di certo. I popoli ripetevano che Ganganelli era morto. Le fu detto che era vivo, ed ella ricominciò a dire ch'egli era morto, e che non sapevano essi ciò che per arcane vie ella sapeva. Quando poi il suo inganno e quel d'altrui venne in luce, senza però ch'ella ne perdesse il credito di profetessa, che sempre prediceva la verità, tornò

sulle sue fanfaluche con ciarlare di cappelli cardinalizi da darsi a' gesuiti, del loro ritorno nelle antiche sedi, del grande amore che papa Ganganelli di presente lor portava. Brevemente, a sentirla, avresti detto che Ganganelli non che volesse disfare i gesuiti, si fosse fatto gesuita egli. E siccome le avevano creduto la morte del papa, così ora le credevano la conversione.

In fine si avverò e pubblicò la soppressione. Bernardina cominciò a versarsi e a dire che non era vero, e che chi l'andava cicalando era un bugiardo ed un impostore. Finalmente i gesuiti esuli, le case prese, i collegi chiusi, le chiese coi cappuccini dentro facevano pur fedo che l'oracolo del Vaticano aveva pronunziato la sentenza contro gl'incomodi discepoli di Ignazio. La profetessa più impavida e più sfrontata di prima, e, quel che è peggio, più credula che se avesse profetizzato la verità, venne in sul predicare che non era nulla di nulla, che era una pruova che Dio avea voluto fare, che presto la società sarebbe risorta più splendida e più potente di prima, che presto sarebbero morti il papa e i principi che avevano procurato la soppressione. Il papa era vecchio, il re di Francia ancora e di più logoro e consumato dalle libidini, onde la pitonessa poteva facilmente dare nel segno. Poi minacciava castighi a coloro che avevano mandato ad effetto la soppressione: questi doveva morire pel coltello, quell'altro di naufragio, un terzo di peste. Marefoschi specialmente ed Alfani erano i soggetti delle sue furibonde allocuzioni; ne mai si disse tanto male di alcuno assassino, quanto Bernardina di quel cardinale e di quel prelato diceva. Narrano che i propagatori di queste profezie ed improperii fossero parecchi gesuiti, che col dire frequente volevano far nascere una credenza generale. Applica, applica, ut fiat systema, scriveva uno di loro.

Ganganelli non era uomo da lasciarsi spaventare da simili baie, fatte per dar pasto agli sfaccendati su pei trivii e su per le piazze, e Bernardina teneva in quel concetto che meritava, cioè o di una sciocca o di una furba. Ma da un'altra parte, conoscendo quanto sotto dolci spoglie i gesuiti nascondessero d'odio e di vendetta, provvedeva a se medesimo, e la propria salute con tutti i mezzi più prudenti procacciava. Di veleni si parlava, o che fosse la fama consenziente al vero, o che solamente ciò si credesse dai più, che a molti pareva possibile.

Godeva il papa anzi prospera salute che no; poichè e di complessione robusta era, e le sue naturali forze non crano state consumate da vita intemperante e licenziosa; che anzi cra sempre vissuto rassegnato e parco, siccome a suoi moderati desiderii si confaceva; per tale modo si andava avanzando verso la più vecchia età, quando in uno di que giorni della settimana santa del 1774, dopo di avere pranzato, si senti in un subito

una commozione nel petto, nello stomaco e nel ventre, come se da un freddo interno compreso fosse. Ne restò con istupore, essendo cosa insolita; ma pure, siccome quello che d'animo forte e costante era. attribuendo quell'insulto di male a caso fortuito,

si riebbe, e appoco appoco si rasserenò.

Tuttavia fu principio di una infermità che era per rompere il filo della sua vita; imperciocchè gli si cominciò ad arrocar la voce, e per questa ragione stimandosi che fosse afflitto di catarro, fu deliberato che per la cappella che dovevasi tenere nella basilica di San Pietro il giorno di Pasqua se gli mettesse un capannone o bussola per ricovero nel sito della cappella. Precauzione inutile! perchè gli si vide, dopo alcuni giorni. infiammata la bocca e la gola, quindi seguitar vomiti interrotti. ed eccessivi delori nel ventre; le urine gli s'impedirono, le gambe s'infievolirono, perdeva le forze, ed ogni giorno più si rendeva manifesto che il suo mortale corpo si andava disfacendo. Mormoravasi che di veleno si morisse. Forse egli stesso sel credeva, tanto era stato subito il male, e tanti erano i sospetti che regnavano. Scrissero che furongli trovate pillole contro i veleni. La vitale forza interna mancava, stante che un umore litigginoso che era solito sfiorirgli alla pelle, quell'anno non used.

Già la morte si avvicinava. Successe un po di calma, come suole avvenire poco innanzi che l'uono sia vento all'altimo confine della vita, come se Dio volesse avvertire i mortali di pressure ai fatti loro in quell'estremo momento. Già i findigliari si rallegravano, come se il lorosignore a sanità ritornasse, ma la calma era auticorriera della morte. Ricomparirono un subito i funesti segni, e la mattina ventidne di settembre Canagnelli establi la forte a mima, rendendola a colui che

gliel'aveva data.

Fu sparato il cadavere. Trovaronsegli lividori nelle intestina, la pelle ancor essa illividita di na launi luoghi neratutta la salma rendeva un fetore insopportabile. Crebbero i romori che il santo padre fuses estato avvelenato, non già perchè le apparenze dello splorato cadavere ciò dimostrassero, perciocchè anche nei corpi morti senza veleno e da morbi naturali totti da questa vita si osservano, ma perchè gli uomini si rano dati a crediere che coli che i gesuiti soppressi aveva, ma di morte naturale, ma di tossico morir dorvese. Gli uni almoste naturale, ma di tossico morir dorvese. Gli uni severatuza il negarono. Per me io credo che dall'essere capace di fare certe cosa all'averle fatte ci sia una gran distanza, ne vedo che i medici che il cadavere hanon tagliato, abbiano dichiarato avervi trovata sestanza velenesa, cosa che sola avrebbe potto levar via ogni dubbio.

La morte di Clemente increbbe a tutti coloro che amavano

di vedere la sincera religione unita alla paterna sopportazione. l'apa unico il chiamavano, papa, quale ad un secolo scrutatore ed inquieto si conveniva. Sono parecchie cose al mondo che più colla bontà che colla ragione si acquistano; perciocchè niuno v' è che la bontà non ami, ma la ragione ha spesso per nemico chi ella convince.

Tutti i sovrani avevano lin venerazione Clemente; nè solo i cattolici, ma ancora quelli di religione diversa. Federico di Prussia, fra gli altri, assai del buono e spiritoso papa si soddisfaceva, e di contentarlo amava. Da lui impetrò che il vescovo di Breslavia potesse visitare una parte de' suoi diocesani, agevolezza che non aveva mai potuto ottenere dai predecessori. Che buon papa, che buon papa ha Roma, diceva Federico, e il diceva da vero, non per malizia, quantunque malizioso fosse.

Il nome di Clemente era in onore in Inghilterra. Vedevansi a Londra frequenti così nei luoghi pubblici, come nelle case dei privati i busti di questo pontefice. Le quali cose quando gli venivano riferite, rispondeva: volesse pur Dio che ciò che fanno per la persona, il facessero per la religione! Ma in ciò gl'Inglesi lo lasciavano dire, ed egli gli lasciava fare. In somma in quel paese tanto abbondante d'uomini sensati tanto era nominare Ganganelli, quanto Lambertini, due papi simili per dottrina, per saviezza, per bontà, per ingegno.

Nè minori sentimenti di rispetto e d'affezione nodriva per Ganganelli l'imperatrice di Russia, la quale gli scrisse lettere molto onorevoli per impetrare un vescovo cattolico a regola e consolazione dei prelati e religiosi del rito romano che nei

suoi Stati abitavano.

Dicono che l'egregia fama di Clemente fosse anche penetrata sino a Costantinopoli, e che il soldano molto l'onorasse. Fu anzi tramandato alla memoria che il sovrano dei Turchi abbia detto un giorno, all'ambasciatore di Venezia parlando: Se tutti i vostri papi, come quello che presentemente avete, fossero. i nostri patriarchi greci non si mostrerebbero tanto dalla Corte di Roma alieni. Egli è un saggio, che molto sa, e rettameote procede, e non fia che ai più le età future l'assomiglino.

I Turchi, i protestanti, i Russi, gl'Inglesi stessi, tanto odiatori del Papato, lodavano quel papa cui la setta gesuitica. con malediche lingue e con più malediche penne lacerava. Le lodi stesse dei dissidenti gli erano imputate a delitto, come se la durezza e la cupidigia dei due papi della famiglia de' Medici e di alcuni altri non avessero partorito abbastanza amari frutti per la chiesa cattolica, e specialmente per la sede di

Roma.

Ganganelli amava particolarmente la Francia, per forma

che, quand'ella era in guerra, delle sue vittorie, come se di lui proprie fossero, si rallegrava, delle perdite si contristava.

Clemente assunto al pontificato aveva seguito il suo consueto costume quanto alla vita privata, da umile fraticello, qual era stato, vivendosi, ma nelle udienze e funzioni pubbliche non mancava in lui la magnificenza. Molto ancora si studiava di abbellire la sua Roma. Promosse ed jugrandi l'opera, già cominciata da Lambertini, di adunare in un museo, che ancora oggidì del suo nome di Clemente si chiama, preziosi residui dell'antichità. Raccolse i già noti, trovonne in quel fecondo suolo degl'igneti, e tutti in luogo appropriato a maraviglia dei curiosi. ad instruzione degli studiosi delle belle arti collocava. Parve che l'antica terra alle generose intenzioni del pontefice sorridesse: imperciocchè, tentata, versava fnori in copia le opere preziose dei scarpelli dei secoli passati. I residui della nostra religione, quei della pagana ugualmente assembrava. Gli nomini di gentilezza informati o di studio desiderosi, di ciò molto il commendavano; ma divenne argomento di nuova accusa dall'altro lato, biasimandolo i suoi nemici dello aver mescolato le cose sacre colle profane, come se un museo d'antichità una chiesa da dirvi la messa fosse. Piacevagli visitare sovente quelle onorande depositerie dei nostri antichi padri. Piacevagli mostrarle egli stesso in persona ai forestieri che la sempre gloriosa Roma visitavano, e fra le maraviglie che vi si vedevano e di vedere amavano, il buon pontefice stesso non era la minore. Ebbe particolare cura della libreria del Vaticano, cui di stampe, di testi a penna, di medaglie in singolar modo adornò. Crebbe a'suoi tempi per gli sforzi snoi, crebbe per generosità del cardinale Passionei, suo amico, ed a lui molto somigliante, il quale della sua l'arricchi. Gentili spiriti nudriva allora Roma. come sempre; ma questa volta erano dati loro liberi e fecondi campi da chi reggeva.

Auche all'utilità Ganganelli mirava. Non omise il pensiero dei porti d'Ancona e Civitavecchia, pei quali ordinò utili riparazioni. Provvide alle comodità delle strade, in ogni parte dell'amministrazione dei pubblici invigilava, più da padre di famiglia che le necessità del mondo conosceva, procedeva, che da prete o da frate, che per l'ordinario credono che tutto stia

nel breviario.

Ma che dirò di quella sua deliberazione per cui proibi la castratura dei fanciulli, infame usanza, che disonorava l'Italia e cambiava un piacere divino, voglio dire quello del canto, in un dolore angoscioso per chi aveva ancora viscere d'umanità. Così comandò, così ottenne; ma tant'erano le radici dell'orribit costume, che ripullulò, e se il cielo non ainta la nobile provincia, temo che lungo tempo ancora sia per durare. I preti ma lo biasimano, i padri dei miseri fanciulli non l'abboriscono.

e vi è ancora chi si diletta dei frutti di sì crudele e snaturato

Ganganelli fu papa in tutto assai diverso dai più. Ebbe in i dispregio il nepotismo, nè alcuno de'suoi trasse a dignità, e meno al cardinalato. A quelli che i parenti gli raccomandavano, rispondeva che tutti gli portava in cuore, e di cuore gli amava, ma che se ricchi non erano, poveri neppure non erano, ed abbastanza ricco stimava chi con moderate sostanze moderati desiderii aveva. Non volle empire l'ambizione di nissuno. I suoi parenti prediletti erano i poveri, tirando sempre mai sopra di sè i loro affanni, e a loro con giudizio e discrezione soccorrendo per non fargli viziosi. Insomma ei sarebbe stato papa di perfetta fama appresso a tutti, se non avesse soppresso i gesuiti. Questo solo, che tanto gli crebbe laude presso agli uomini savii e prudenti, gli procurò amarezze in vita, riprensione dopo morte appresso a coloro che più i gesuiti amavano, che il buon ordine, la religione, la bontà e la giustizia.

Geloso e importante negozio era il dare a Clemente un suc-

cessore che a Roma ed al mondo cattolico si convenisse.

I sovrani stavano attenti acciò non fosse promosso alla cattedra pontificale un cardinale di cui si potesse sospettare che fosse per rimettere in vita la estinta compagnia. Ognuno prevedeva che, stante lo spirito del secolo, un papa che sentisse del Gregorio, avrebbe arrecato un grandissimo pregiudizio non solamente a Roma, ma ancora alla religione. Bene aveva detto il grande Lambertini, quando, delle contingenze dei tempi parlando, si lasciò uscir di bocca le seguenti parole: Questo è tempo da appiattarsi e da dar del buono. Fortunati noi, se, dopo di avere tanto gridato contro i quattro articoli del clero di Francia del 1682, vedremo che i popoli se ne contentano, e si ristanno, e non vanno più oltre.

Da un'altra parte la parsimonia del fraticello di Sant'Arcangelo pareva fuori di proposito in un secolo in cui la vita interiore era quasi ridotta al niente, e tutta esteriormente si mostrava. Parve ad ognuno che nel cardinale Angelo Braschi si accoppiassero le qualità che si desideravano. Molto splendore nella persona e nel procedere aveva, e sebbene fosse debitore della sua esaltazione alla porpora cardinalizia ai gesuiti, essendovisi molto adoperato ai giorni della sua potenza il generale Ricci, la natura sua disinfinta e generosa dalle loro massime ed usi l'allontanava. Aveva eziandio voce di persona dabbene, avendo maneggiate parecchi anni con rettitudine le faccende della camera, e siccome voce aveva, così era veramente persona dabbene.

Queste considerazioni, oltre i voti fermi a sua voglia che aveva per l'aderenza dei principi, gli procuravano tanto favore, che quasi con tutti i voti fu in un non lungo conclave

chiamato papa.

Poche assunzioni di pontefici cagionarono tanta allegrezza nei popoli, massime nel romano, di quella d'Angelo Braschi, il quale, come è noto, elesse il nome di Pio VI. Auguravano, considerando, l'indole sua facile e generosa, che pace per la religione, larghezza ed abbondanza per Roma vi sarebbe. Felicissimi principii che ebbero funestissimo fine, non già per

colpa sua, ma dei tempi!

Dopo la creazione di Pio, si parlava tuttavia con molto calore dei gesuiti. Erano gli uomini particolarmente attenti al vedere che fosse per avvenire del generale Ricci, che sempre stava rinchiuso in castel Sant'Angelo, custoditovi con molta diligenza. Il nuovo papa, piuttosto per timore che i principi si lamen-tassero se Ricci liberasse, che per inclinazione o sentenza propria, seguì a tenerlo in cattività procurandogli però tutte quelle agevolezze e comodi che in una prigione l'uomo carcerato può sperare. I principi avevano gelosia che se l'antico capo della società proscritta divenisse libero, la raggruppasse e rintegrasse, se non in forma aperta, almeno in segreta, onde di nuovo le coscienze ed i regni si turbassero.

Languiva intanto nel suo carcere il Ricci. Nè dalle lettere intercette, nè dalle risposte da lui date nei costituti del processo che gli fu fatto negli ultimi mesi del 1773 e nei primi del 1774, nè da altro suo andamento risultò ch'egli si fosse stimato ancora investito, dopo la soppressione pronunciata dal papa, di quell'autorità che aveva, essendo generale della compagnia, esercitato, nè che avesse nascosto grosse somme di denaro, siccome il mondo aveva creduto. Non venne in luce alcun suo reato particolare, nè fu fnterrogato sulle massime ed artifizi che avevano renduto la compagnia tanto molesta, e che stati erano cagione della sua estinzione. Gli esami s'indirizzarono piuttosto sui fatti personali del carcerato, che sulla natura e sugli atti della società.

Invecchiava intanto, ed all'ultima sua fine s'avvicinava. Volle prima di morire fare una protesta tanto sulla innocenza propria, quanto su quella della compagnia.

- " L'incertezza del tempo, scrisse di proprio pugno, in cui · a Dio piaccia chiamarmi a sè, e la certezza che un tal tempo
- sia vicino, attesa l'età avanzata, e la moltitudine, la lunga « durata e la gravità de' travagli, troppo superiori alla mia
- « debolezza, mi avvertono di adempire preventivamente i « miei doveri, potendo facilmente accadere che la qualità
- " dell'ultima malattia m'impedisca di adempirli nell'articolo di · morte.
- « Per 'anto, considerandomi sul punto di presentarmi al tri-■ bunale l'infallibile verità e giustizia, qual è il solo tribunale

90

« divino, dopo langa e matura considerazione, dopo avere pregato umilimente il mo masercordivissimo Relentore e terribile Giultice a non permettere ch'io mi lasci condurre da passione, specialmente in una delle ultime azioni della mia vita, non per veruna anarzeza d'animo, ne per veruna latro e effetto o fine viziono, ma solo perché giudice esser mio dovere di rendrer giustizia alla verità et all'imnocenza, faccio vere di rendrer giustizia alla verità et all'imnocenza faccio.

• le duo seguenti dichiarazioni e proteste:
• Prima, Dichiaro e protesto che l'estinto compagnia di
Gesù non ha dato motivo alcuno alla sna soppressione. Lo
• dichiaro e protesto con quella certezza che può moralmente

« aversi da un superiore hene informato della sua religione. Seconda. Dichiaro e protesto che ion no da dato motivo alenno, neppure leggierissimo, alla mia carcerazione. Lo dichiaro e protesto con quella somma certezza ed evidenza che ha ciascheduno delle pruprir azioni. Faccio questa seconda protesta solo perche necessaria alla riputazione delle l'estinta compagnia di Gesti, della quale ero preposito generale.

Esposto poi che non intendeva che in vigore di queste sue proteste potesse giudicarsi colpevole avanti a Dio veruno di quelli che avevano recato danno alla compagnia di Gesù, o a lui, continuò dicendo:

Le l'un sodisfare al dever di Cristiano, protesto di avere sempre col divino aito perionato, e di perdonare sinceramente a tutti quelli che mi hanno travagliato e danneggiato prima con gli aggravii fatti alla compagnia di Gesà, e con le aspre maniere usate con i religiosi che la componevano; pol coll'estinzione della medesima, e circostanze che accompagnarano l'estinzione; e finalmente con la mia prigionia, e con le durezze che vi sono state aggiunte. e col pregiudizio annesso della riputazione, fatti che sono pubblici e notorii a tutto il mondo. Prego il Signore di perdonare prima a me

per sua mera pietà e misericordia e per i meriti di Gesà
 Cristo i miei moltissimi peccati, e poi di perdonare gli autori
 e cooperatori dei sopradetti inali e danni: ed intendo di mo rire con questo sentimento e preghiera in cnore

Le quali cose scritte, Ricci terminò la sua scritturra pregando e scongiurando qualunque la vedrebbe, di renderla pubblica a tutto il mondo per quanto potesse. Di ciò pregò e scongiurò per tutti i titoli di mannità, di giustizia e di carità cristiana che possono a ciascheduno persuadere l'adempimento di questo suo desiderio e volontà.

Le medesime proteste e dichiarazioni ripetè e rinnovò il diccinove novembre del 1775 nell'atto di ricevere il santo viatico in occasione della sua ultima malattia.

Ora chi attentamente le raccontate proteste e dichiarazioni,

scritte del resto con tanto maggiore forza quanto più spirano semplicità e masuscutuline, considerarà, giudicherà certamente che, siccome i fatti sui quali i principi fondarono le loro querele contro la coupagnia di fesà, el il papa la sentenza dell'estinizione, erano nutorii a tutto il mondo, e però a nissun mudo si potevano o si possono recare in dubbio, così ol Ricci non gli stimava riprensibili e dannabili, il che dimostrerebbe una larghezza di coscienza veramente naravigliosa, e oltre ogni misura temeraria, o, volendo fargli tenere per faisi, mentra agli uomini e a Dio in quel momento stesso in cui era vicino di comparire alla presenza di colui che non si lascia dalle bugie e dagli tioporpellamenti ingannare.

Preso il santo viatico, Ricci depo due giorni passò da questa all'altra viat. Pio VI volle onorare, morto, colui che non areva potuto liberare vivo. Per ordine suo gli furono fatte, il ven tiesi di novembre, solenni esequie, non già nella parrocchia del castello, dove solitamente si mfiziava pei morti in quelle carceri, ma nella chiesa di San Giovanni de' Fiorentini.

chiesa della sua patria.

Il vescovo di Comacchio celebrò le escquie, e predicò Ricci per martire. Il cadavere fu portato la sera alla casa professa, dove venne sepolto fra le ossa de'suoi predecessori.

Noi abbiamo di sopra accennato siccome ai venti di febbraio del 1773 il re Carlo Emanuele Ill di Sardegna aveva abbandonato la vita, correndo l'anno settuagesimosecondo della sua età. Guerriero abile, amministratore diligente, principe di ottimo costume, sarebbe per ogni parte da lodarsi, se in certe cose, anche buone, il volere far troppo non si voltasse in vizio. Lasciò del suo regno memorie notabili. Oltre ai benefizi che abbiamo altrove mentovati, la Sardegna riconosce da lui la fondazione delle due università di Cagliari e di Sassari. le quali instituì di concerto e per l'autorità della Santa Sede, cosa che pare s'rana a' di nostri, ma che era a quei tempi usitata. È vero bensi che per autorità del papa furonoapplicate alle due università, specialmente per beneficiodegli allievi che attendevano alle scienze sacre, alcune parti delle rendite ecclesiastiche. Da lodarsi era il pensiero di aprirequei fonti di utili sussidii in una contrada che molto abbisognava; ma ugualmente da lodarsi fu il mode con cui fu mandato ad effetto. Assegnarousi ai professori emolumenti ragguardevoli per quei tempi, e sotto un principe piuttosto scarso che assegnato nello spendere, non furono certamente di poco momento. Fecesi diligente ricerca dei migliori e più dotti uomini tanto nazionali, quanto esteri per condurgli ad insegnare nelle due novelle università. Si ordinò una buona disciplina per gli studenti, un acconcio metodo d'insegnamento per le scuole, una conveniente norma per gli studi. La Sardegna annova vita scientifica e letteraria sorgeva e si rendeva manifesto che quell'antica terra era anch'essa feconda di felici ingegni. Giambattista Simon, arrivescovo Turritano. Gianantonio Cessa, Giuseppe Cossò, Francesco Carboni, Francesco-maria Corongità, Salvatore Mameli, Giuseppe Valentina, ed il Cetti ed il Gamelli, com molti altri, la escienza e le lettere mella famosa e per troppo lungo tempo dagli Spagnaoli negletta isola nobilitarono.

Oltre l'utile influsso sui costumi che andavano da rozzezza a gentilezza trapassando, due altri vantaggi sorsero da quei due lumi, che per provvidenza del re Carlo Emanuele a Cagliari ed a Sassari splendevano. Il primo fu che si sbandirono dalle scuole le vecchie dottrine del peripateticismo, che ancora sulle fratesche cattedre dominavano, e che gl'ingegni in spazii niù liheri poterono aggirarei 11 secondo, che appoco appoco si andò dileguando l'uso della lingua castigliana, e quello dell'italiana prevalse, ed un'isola che dell'Italia è, alla sua naturale favella fu ritornata, come già pel dominio alla sua untica madre era stata ricongiunta. Un nuovo edifizio fu innalzato in Cagliari per uso dell'università, ed assegnatole rendite così di proventi di chiesa, come di reale munificenza. Queste cose si facevano per volontà del re, per consiglio del suo ministro Bogino, per mano di Lodovico Costa della Trinità vicerè. Nè minore cura si aveva delle inferiori scuole, in cui e migliori metodi e più regolata favella e più dolce disciplina s'introducevano, abolite le costumanze barbare, che a tormento dei miseri fauciulli vi erano prevalse. Molto era a farsi, e molto ancora si fece per fecondare una terra che infruttuosa era, non già perchè per infelicità di natura sterile fosse, ma perchè nè coltivatori, nè metodo di coltura vi esistevano che fecondare la potessero.

Non debbonsi defraudare della meritata lode nè il re, nè il Bogino, nè il Costa, nè Vittoriolodovico des Hayes, che al Costa nel viceregato successe, dell'avere dato un migliore ordinamento ai monti frumentarii o granatici, come gii chiama vano, di Sardegna, che per opera delle antiche corti, cioè assemblee generali degli Stati, avevano avuto principio. Erauo questi monti frumentarii depositi destinati a sovvenire, accomodandogli per via di prestanze gratuite, o di modico Interesse di danari gli agricoltori, che da per sè non potevano, per mancanza di fondi, sementare le terre. Gli usurai, cupide, anzi insaziabili mignatte, infestavano, come ogni altro paese, anche la Sardegua. Quesi'uomini crudeli, delle necessità del contadini prevalendosi, prestavano loro danari a meriti ingordissimi, onde chi sollecitava la terra a dar frutti, non per sè, ma per altrui nella faticosa opera si travagliava. Quindi la volontà e le forze venivano mancando a quegli uomini utiliseimi, e il danaro in cambio di fecondare le terre, le steriliva. Le corti pensarono che accomodato rimedio fossero alle cupidità degli uni ed alle miserie degli altri questi monti frumenatrii, i quali, come si è detto sopra, altro non erano che depositi di presti o comodi, o intieramente gratuiti fatti da uomini benevoli in pro dei coltivatori, della coltivazione e conseguentemente della prosperità dell'isola. Ma siccome avviene nelle umane instituzioni, anche le migliori, o per difettive ordinazioni sul principio, o per abusi nel progresso, questi repositorii non corrispondevano più alle intenzioni dei fondatori, e si erano deviati dall'uso e dall'utile per cui stati erano instituiti.

« Di ciò era cagione primaria, per narrare questi difetti con « le acconce parole del cavalier Manno, il non esservi una " direzione sola per ciascun monte; poichè trovandosi insti-« tuiti quei depositi dove con le largizioni del clero, dove « col concorso delle opere dei popolani impiegatisi a coltivare « alcune terre a pro de' monti, dappertutto coll'autorità dei a vescovi, frequenti erano le gare che nascevano per averne « il governo e presiedere alla divisione del frumento. Aggiun-« gevasi al difetto di certo indirizzamento il difetto delle re-· gole: dacchè in una gran parte de monti non si riconosceva · alcuna legge per la maniera dell'amministrazione, la quale · perciò procedeva disordinata e confusa; e per gli altri, nei « quali si seguiva un qualche regolamento, questo era in · ciascun uomo vario e discorde. Dove infine anche in mezzo · a questa discrepanza di norme fosse stato sperabile alcun · vantaggio, mancava l'opera e la vigilanza necessaria a sicu-« rare l'osservanza di qualunque ordinameato: giacchè nei · monti governati dai vescovi era per lo più dato loro sola-« mente di sopravedere l'andamento dell'amministrazione nel " tempo delle visite pastorali; ed in quelli tenuti dai laici, o non eravi chi disaminasse i libri, non chi vegliasse sugli amministratori, non chi si adoperaste per la riscossione dei · crediti. Nè minore era il danno che sentivasi per essersi il · merito delle prestanze già accresciuto ad una proporzione « assai grave per gli agricoltori; danno ehe ridondava anche · in discapito dei depositi, dappoichè, contenti gli amministra-· tori di questo solo pro, trasandavano gli altri espedienti posti per lo innanzi in opera, onde accrescere le dotazioni ».

Per ritirare verso il suo principio una instituzione utilissima in un paese dov'erano ancora molte terre incolte, e dove i beni di mani morte o feudali o ecclesiastiche sommavano ancora a grosso numero, anzi forse i due terzi delle campagne comprendevano, onde avveniva che poche essendo le terre libere, se bene coltivate non erano, sopraveniva una fatale mancanza di biade; il re, a ciò muovendolo principalmente la sentenza

del Costa, fece avviso che e di maggiore unità e di più attiva soprantendenza nell'amministrazione di questi monti frumentarii facesse di bisogno, e che eziandio convenisse di accrescere con qualche miovo mezzo la dote di ciascheduno di essi. Ordinò per tanto, per restringere le cose sotto una uniforme regola, che in ciascun luogo vi fosse un magistrato d'uomini eletti così fra gli ecclesiastici, come fra i laici (pensiero accomodato, perchè gli uni e gli altri avevano antichi diritti), i quali il locale monte avessero in governo; e perchè l'amministrazione con norma certa ed ordine stabile procedere notesse, per la ordinazione medesima furono statuiti i doveri di ciascuno, e le forme del governare, e il modo dello spartimento dei frumenti. della riscossione dei crediti, del rendimento delle ragioni. Di grado in grado, affinchè più occlii la medesima cosa guardassero, gli uffici salivano; in ogni diocesi fu creato un magistrato diocesano al medesimo modo composto di ecclesiastici e di laici ma dal vescovo presieduto, datagli la cura di invigilare sui magistrati locali. Si fece poi provvisione che gli uni e gli altri, cioè ed i magistrati locali ed i diocesani, sopravegghiasse un magistrato supremo, che in Cagliari sedeva, ed a cui furono chiamati i principali ufficiali della corona, le prime voci d'ogni stamento, ed altre persone che per zelo dimostrassero avere graziosa volontà verso i monti, e per pratica sapessero giovargli.

Al buon pro loro usaronsi eziandio le servitudini. Comandaronsi i lavori gratuti al contadini, e perche dai loro consucti lavori non si distogliessero a danno proprio, tolessi licenza. dall'autorità ecclesiasitea, perchè anche nei di festivi potessero usarsi i comundanti, e i contudini contriguersi ai lavori; duri comandamenti al ului fini indirizzati. Accomiaronsi per tunto i terrent, seminaronsi, fruttificarono, ed i frutti provenienti da quelle opere gratuite furvono impiegati nell'accrescero le doi dei monti già creati, o in crearue dei muovi là dove bisogue ne fosse.

Ad opportuni ordni corrisposero conformi effetti. Diedesi con moto zelo opera ai lavori gratuiti comandati da chi per feudalità di chiesa o di spala ne aveva il diritto, i magistrati sopra i monti con ardore di intelligueza gli disponevano, accrebbersi i capitali, diminuissi il morito delle prestanze, con maggiore agiatezza vissero i coloni, molte terre, per lo innanzi sterili ed infecondo. divennero fertili e fruttifero, e produsero in pro della meglio ammiostrata isola copia di oggi biona sostanza. della discondo di ammiostrata isola copia di oggi biona sostanza tipolicosene la populazione della Serifegua, onde si uno afferimare che Carlo Ecannele sia stato il più provido e benefico sortuno che da molti seroli indictive ella avuto avesse. Golo di travare in cio la mia opitione conforme a quella di up valente

e dabbene scrittor francese, il quale con non poca lode pubblicò a'giorni nostri colle stampe nu'istoria della Sardegua, c questi è il signor Mimsut, antico console generale di Francia in quell'isola. Ei lasciò scritte le seguenti parole : « Se mai tempo · felice e prospero fuvvi per la Sardegna, certo fu quello del « regno di Carlo Emanuele III. Fu questo principe, succeduto « a suo padre nel 1730, il migliore ed il più grande re che la « casa di "avoia illustrato abbia. Ei godrà nella memoria degli « nomini di una gloria tanto più pura, quanto che per benefizi e e per virtù se l'acquistò, e per le sue fatiche a nien'altra » cosa mirò che alla felicità dei suoi popoli. Non isfuggi a · quest'eccellente principe, cui guidavano i savi consigli del · conte Bogiuo, suo primo ministro, uno dei più abili statisti e del tempo, suo Sully e suo Colbert, di quanta importanza « per lui fosse la possessione di un'isola pur troppo da' suoi « antichi signori avuta in non cale; perciò egli con più partico-« lare amore amolla e coltivò ».

Carlo Eu a mele non era nomo da lasciarsi trasportar dal secolo, posciachè i pensieri propri, non con straniere forme, ma da sè formava; e nemico era di qualunquo novità che dopo lungo esame non gli fosse paruta utile e buona per ogni parte. Ingegno molto riflessivo aveva, tanto forse eccessivo nella prudenza, quanto lontano dalla temerità Tardo era nel deliberare, tenacissimo poi nella cosa deliberata. Giusto era, e delle feudali cose sanamente pensava; ma lento nel toccarle per timore di scrollare l'edificio sociale di cui erano parte; pure si mosse. Erano in Savoia le mani morte a guisa dell'antico reame di Borgogua, di cui il primitivo dominio della casa di Savoia fu membro. Queste mani morte di due sorti si numeravano, o delle terre, o delle persone. Il supremo dominio di quelle apparteneva al signore feudatario, o laico si fosse o ecclesiastico, l'utile all'attuale possessore spettava, il quale se senza prole virile moriva, la terra ritornava in arbitrio dell'alto signore feudatario, col carico però di dotare le figliuole e pagare i debiti dell'ultimo possessore. Quanto alle persone o erano servi addetti alla gleba, privi di ogni libertà personale, se non quella di lavorare le terre del signore, od almeno soggetti a taglia a sua volontà. L'uso, la civiltà cresciuta, la tolleranza dei signori, alcuni editti dei sovrani avevano già mitigato, anzi quasi totalmente estirpato le servitù personali; ma sussistevano ancora le reali, con evidente pregiudizio della comune prosperità.

Già il re insin dall'anno 1762, abolite in Savoia le antiche servità, cioè le mani morte sopra diffinite, nelle terre di dominio regio, aveva esortato i signori feudatari, acciocche, pigliando l'esempio imitativo da lui, nelle proprie terre le estinguessero. Ne volle che a titolo gratuito le mani morte acquistassero la libertà, ma bensì dando un compenso, di cui egli determinato aveva l'importare. Sulle prime non conseguì il fine che desiderava, sia perchè fra i signori feudatari molti non si curarono di seguitare la benigna intenzione del re, sia perchè fra coloro stessi che a quel modo di feudalità erano sottoposti, non pochi amarono meglio nell'antica condizione, da cui poco si sentivano gravati, perseverare, che dare un compenso, per molti gravoso, per alcuni insopportabile; costoro non avevano voluto riscattarsi per le terre. Vidersi eziandio alcuni che non si vollero nemmeno riscattare per le persone, perchè da una vita certa, quantunque non libera, non volevano passare ad una vita incerta e forse più noiosa, ancorchè libera fosse divenuta.

Così passarono le cose sino al 1771, e il pregiudizio che per le terre vincolate sentivano e i popoli e lo Stato, era il medesimo. Il re nel 1771 venne sforzando le ritrose volontà, con avere ordinato che ad ogni modo le fendali servitù si riscattassero così delle terre, come delle persone, riducendole alla stima di una rendita, cui il gravato, per divenire svincolato, doveva pagare all'antico signore, moltiplicata venticinque volte. Privati uomini e comunità erano tocche da queste feudalità. Per facintare i pagamenti del riscatto fu ordinato che i beni soggetti pagassero una imposta, e quanto essa gettasse, depositato tosse in una cassa particolare che presterebbe, mediante un interesse, ai gravati le somme di cui bisogno avevano per liberrasi. Il re volle finalmente che, affinchè i patrimonii dei signori feudatari non si minorassero, i capitali ritratti dai gravati riscattantisi in luoghi fermi e non soggiacenti a fallire, a loro profitto s'invertissero. Venutosi ai conti, si rinvenne che questi gravami feudali sommavano a dodici milioni di lire e di vantaggio.

Lodano alcuni Carlo Emanuele per avere dato miglior sesto alle constituzioni de' suoi Stati, opera già incominciata da suo padre. Certamente egli è in ciò da lodarsi, perchè ne risultò maggiore uniformità nell'amministrazione e nella giustizia, ma è da biasimarsi di non avere cancellato da quei codici i vestigi dei tempi barbari, che non in picciol numero gli contaminavano, massime circa lo stato delle persone, ed i processi e giudizi criminali. Per essi si vedeva che le dolci dottrine che accennavano a miglioramenti nel governo dei principi verso i popoli, principalmente negli ordini giudiziali, poco o nulla avevano ancora penetrate, nè udite erano in piazza Castello

della nobile e generosa Torino.

Crudo non era punto Carlo Emanuele, ma la tenacità della sua natura il teneva ch'egli quelle riforme, anche salva ed illesa la maestà regia, nelle leggi operasse, che non che la umanità, ma la giustizia e la religione ricercavano Già nei

vicini regni e nei lontani un più benigno influsso andava consolando gli uomini, ed a nigliori speranze accendendogli; il Piemonte, a guisa delle ròcche che il circondano, immobile durava, nè ai piacevoli venti d'inchinarsi mostrava. Già un Luigi, due Ferdinandi, un Giuseppe, un Leopoldo, le condizioni degli uomini da loro governati ammollivano, ed a benefiche voci le orecchie prestavano; ma Carlo Emanuele ai generosi esempi poco si muoveva, quasi unicamente contento al travagliarsi intorno all'amministrazione, nella quale certamente molto valeva

Gli studi si fomentavano, purchè da un disegnato e stretto cerchio non nscissero. Nissuna vita nuova, nissun impulso, nissuna scintilla d'estro fecondatore; un aere greve pesava sul Piemonte, e i liberi respiri impediva. L'istesso vivere tanto assegnato del principe faceva che la consuetudine prevalesse sul niglioramento, e che nissuno dall'usato sentiero uscisse, anconchè più facili, più utili e più dilettevoli strade in luoghi vicini di sè medesime facessero mostra.

Dai duri lidi fuggivano Lagrange, Alfieri, Denina, Berthollet, Bodoni, e fuggendo, dimostravano che se quella era per natura una feconda terra, un gretto coltivatore aveva. Carlo Emanucle e Bogino si martirizzavano sui conti, e le generose aquile, sdegnose di quel palustre limo, a più alti e più propizii luoghi si innalzavano. Francia, Italia, Inghilterra, Prussia i nobili rampolli accoglievano, ed essi sopra al eni campi fruttificavano, ed estere nazioni rallegravano: Luigi, Federigo, Ferdinando, Leopoldo il debito di Carlo Emanuele e del suo successore pagavano.

Odo che alcuni chiamano Carlo Emanuele prudente per non aver dato luogo alle rivoluzioni per le riforme, come se le rivoluzioni fossero nate dall'abolire la tortura, le confiscazioni e l'infamia delle famiglie dei rei, dal dare l'egualità a tutti, quando si tratta dell'onore, e del tuo e del mio, dal rettificare i gindizi, dal tarpar le ali ai privilegi, esenzioni ed immunità ecclesiastiche e feudali. Non vedo che Toscana e Milano, in cui, per beneficio dei loro principi, gli antichi vizi, cui la barbarie aveva stampati nelle leggi, furono cassi, e lo Stato a migliore forma ridotto, abbiano fatto rivoluzioni; le patirono bensì, ma non le fecero. Troppo disperabil cosa sarebbe, e funesta ed empia il credere che il bene sia padre del male; posciachè ne seguirebbe che il male sempre nel mondo dominerebbe, e che l'umana generazione al soffrire ed al piangere dal Creatore è destinata. Nè si possono accusare Giuseppe, Leopoldo, Tanucci, Dutillot, Beccaria, Filangeri degli effetti di una tempesta forestiera; e se il filosofo pratico, Paoli, non potè in Corsica fondare un governo generoso e libero, non fu

BOTTA Tomo V.II

certamente colpa nè di lui nè dei Corsi. Del rimanente, i fiaccare gli spiriti, come Carlo Emanuele e Bogino fecero, non è buono per nissun governo, e nemmeno pel dispotico, quando vengono i tempi pericolosi. Bogino fu un buon castaldo, e se mi lice dirlo con voce antica, un buon massaio, il che pure è un grande merito; ma se il paragonar vogliamo con Rucellal, Tanucci e Dutillot, si vedrà che per generosi à d'animo, altezza di pensieri, larghezza di concetti, sta al di sotto di quei tre famosi ministri.

98

Non cosl tosto il re Carlo Emanuele era passato da questa vita all'altra, che il re Vittorio Amedeo, suo successore, si era con tutta la famiglia condette alla Veneria, dende non ritornò a Torino se non dopo alcuni giorni; ma prima che vi giungesse, aveva mandato pel cavaliere di Morozzo, ministro degli affari interni, domandando al Bogino che dismettesse la carica di ministro della guerra e di Sanlegna, conservatogli però lo simendio e le pensioni di riposo; della anale carica fu investito il conte Chiavarina, segretario del gabinetto del re. Il marchese di Aigleblanche, della casa di San Tommaso, fu chiamato ministro degli affari esteri con oprantendenza degli archivii. Gli fu, dopo alcun tempo, surrogato il conte Perrone, e il conte Corte fu chiamato ministro degli affari interni in cambio del Morozzo. Il cardinale delle Lanze, uomo di un fare generoso e grande, ma delle prerogative di Roma zelantissimo, il quale grande elimosiniere della corona era, domandò licenza. e l'ebbe, ed in suo luogo fu sostituito il Rorà, arcivescovo di Torino.

Dalle mutazioni succednte, i Piemontesi si auguravano miglior condizione, non tanto perchè così suole avvenire in ogni cambiamento di signore, quanto perchè il nuovo re aveva voce di nomo generoso, e molto lontano dal procedere stretto e scarso del padre. Diede anche alcuna contentezza ai popoli il vedere alloutanato dai consigli della corte il cardinale delle Lanze, di cui si conosceve la eccessiva dipendenza da Roma; onde spevarono che le ragioni della potestà laica sarebbero meglio preservate, e si fosse per vivere con qualche maggior larghezza. rispetto alle pratiche dell'esterior disciplina, le quali, quando con soverchio rigore ristrette sono, fanno gli uomini più ipocriti che religiosi.

Solamente dava noia il conoscersi l'umore guerreggievole da cui Vittorio era dominato, e l'usare prodigalità, com'ei faceva, principalmente verso i suoi soldati; prodigalità che ogni termine di larghezza oltrepassava. Onde accadde che per lo spendio eccessivo si fusero e scialacquarono le sostanze pubbliche, ed in breve tempo restò esausto il tesoro lasciato pieno dal padre, cui la fama affermava sommare a dodici milioni di lire piemontesi. Il debito pubblico s'accrebbe di tal maniera. che quando vennero i tempi grossi, la monarchia ne restò sobbissata ed oppressa.

Ma nel coriso del suo vivere ed usare prodigalmente, Vittorio, siccome generoso cra, molte opere degue di memoria e di nou poca utilità lasciò; impereiocchè e l'accademia delle scienze, che per lo innanzi era semplice e privata società fondata da quei tre sommi somini, Lagrange, Saluzzo e Gigna, con reale decreto approvò, e la specola, e l'accademia di pitde delle si amoverare quella d'avere, acciocobb i, caltavri nelle chiese più non si seppellissero, creto fuori della città, n'iva il Po, il cenotafio. Da lui debbe eziandio Torino riconoscere il beneficio di essere alluminato la notte.

Nè è da tacersi che, dando ascolto a nomini chiari per dottrina e glosì della prosperit del piarse ei creò l'accademia agraria, da cui non poco pro sorse per la coltivazione dei campi; principale fonte di ricchezza per quella sulualpina regione. Agli uomini dotti e zelanti della luona coltivazione dei campi, aggiuna i mezzi insoliti di fertilità cuo condurre canali d'acque irrigatrici ne' luoghi che più ne abbisognavano. Fra gli altri, ricorderò quello che da rimpetto a Courgne conduce le canque limpidissime dell'Orco a Chivasso, per la qual bisogna e' fi d'unopo cavare in motta lunghezza due monti; opera che non senza maraviglia si vede in ossere anche addl nostri nel territorio di Sta, filorigio Canavese.

Quinci poscia, entrando in ciò che più gli andava a genio, con muore moio ordinò le solidatesche, mode che, come troppo complicato, non cibie l'appruovazione degli uomini pertit di milizia. Alzò la fortezza di Tortona, cavò il prott di Nizza, la stratal adalla capitale a quella marittima città a maggiore comodo riduses, alle fortificazioni di Villafrance migliore forusa procaedò; sussidio instilie, poichè un urto tremendo venne di fronza, e le radial di dentro eruso difetose. Mancò il denaro, principale nervo della guerra, e soprabionatorno smoleratamente le sodiatesche, di cui, contuttende huone e valorose del propressono, pel minero atesso necqueno, e la macchia soficiale di como, con pel minero atesso necqueno, e la macchian soficiarco.

Del rimanente, Vittorio Amedeo fu principe di buono ed alto animo, ne gli dispiacevano i generosi pensiori. Lasció che nella università di Torino da professori ogregi s'insegnassero le dottrine che la potestà temporale degli abusi della spirituale preservanos, ancorbeà i cardinale delle Lanze alcuna volta lo sgridasse; e mi ricordo che un famoso libero muratore fondare volendo in Torino una di quelle suc congregue, ed omandatone il permesso al re, Vittorio gli rispose: Lasciami pur starc, che il cardinale nia sgrida; non voglo birighe col preti. Oh va ed abbi pazienza, chè anch'io l'ho. Dilettavasi della conversazione dei letterati, e si faceva spesso venire avanti l'abbate Morando, prete acerbo, ma che scriveva libri a dilungo con qualche novità, e fra quegli ori il faceva sedere, e parlava con lui di lettere, e tratto tratto apriva il forzierino, e dava doppie d'oro in oro all'abate, che poi se n'andava molto ben contento. Tal era Vittorio.

Per la sua natura benigna e generosa questo principe era fatto per ordinare utili riforme, e cambiare il male in bene. Forse le avrebbe fatte in un tempo massimamente in cui suonava tanta fama di quelle che Giuseppe e Leopoldo andavano facendo in Lombardia ed in Toscana, se non fosse stato ritenuto da una nobiltà superba ed imperiosa, nè tanto disposta all'obbedienza delle inclinazioni soldatesche. Il buon uomo non capiva in sè dal piacere, quando vedeva i suoi soldati schierati, e più ancora, quando gli faceva vedere ai principi che il venivano visitando, a Paolo di Russia, a Gustavo di Svezia, a Ferdinando di Napoli. Nè poca noia senti quando Paolo gli disse che i fucili de' suoi soldati erano, non so se troppo lunghi, o troppo grevi, o per sè stessi, o per le baionette, onde i colpi, per la stanchezza delle braccia troppo abbassandosi, andavano verso terra, e non potevano bene ammazzare la gente. Avrebbe sentito più volontieri un terremoto che tali voci. Non poteva sopportare che i suoi soldati fossero criticati. In somma soldato era, ed amava i soldati, e portava il collo piegato a guisa di Federigo di Prussia. Infelice, che non prevedeva che oltr'Alpi un tale sobbisso di guerra si andava preparando, che i propri soldati soperchiando, avrebbe condotto lui, il sno Stato e la sua casa in perdizione!

A caso pensato io nominai Leopoldo di Toscana; aveva egli l'animo al ridurre a migliore stato le leggi; gli accidenti anche lo sforzavano. I conventi dei frati sottratti in vigore degli ordini ecclesiastici, che prima delle riformazioni da lui fatte erano ancora in osservanza, dalla giurisdizione degli ordinari, da Roma unicamente per mezzo dei loro generali dipendevano. I conventi poi delle monache dai frati ricevevano la direzione spirituale. Queste condizioni riuscivano di non pocamolestia a chi sui luoghi la chiesa governava e lo Stato I frati, come indipendenti erano, così divenivano anche insolenti, ed il quieto vivere delle famiglie e del pubblico turbavano.

Sorgevano poi gravi inconvenienti nei conventi delle mo. nache, conciossiacosachè, introdottavisi la corruttela dei costumi per mezzo di frati impudichi, non vi era laidezza che non vi si commettesse. Il lezzo di dentro rendeva odore fuori, i buoni si scandalizzavano, gl'inclinati al male si corrompevano. Ma ligni esempi uscivano da quei luoghi che santi dovrebbero essere e santi stimarsi. I vescovi non avevano autorità di porvi

3% " 1154

cimello. Da Roma venivano ripari lenti, e si mandavano le cose in lungo, domandandosi processi, informazioni, interrogatorii sopra ciò che ognuno pur troppo per vero conosceva. Accusava esagerazioni da parte di chi si lamentava, e mala volontà e calunnie supponeva. La curia portava poi, specialmente ai tempi di Rezzonico, e poi morto Ganganelli, mal animo a chi reggeva la Toscana, per le riformazioni che vi erano state fatte in certi ordini toccanti la disciplina ecclesiastica. Le cose andavano di male in peggio, sinchè giunsero ad un estremo tale, che la pazienza e l'ulteriore sopportazione in chi governava, sarebbero state colpa. Anzi erano in tale disposizione, che si dubitava che non fossero più atte a rice-

vere alcuna medicina.

Erano in Pistoia due conventi di monache domenicane, retti dai religiosi del medesimo ordine, quelli di Santa Caterina e di Santa Lucia. Tristo nome avevano già da qualche tempo, il popolo ragionava di certe brutture che vi si commettevano. Incerte voci erano, ma che pure per la perseveranza indicavano esservi alcuna radice di verità. Infine si venne in certa cognizione che una infame contaminazione aveva quei chiostri viziato, e che chi la nodriva erano appunto i frati di San Domenico, cioè quelli fra di loro che ne avevano lo spirituale governo. Corrotta fede, corrotti costumi vi regnavano. Quelle infette monache nè a Dio credevano, nè ai sacramenti. Quanto ai costumi, elle avevano preso tanta famigliarità con quei padri, massime col provinciale, col priore e col confessore, che avevano fatto la dimestichezza non solamente amichevole ma amorosa divenire. I sucidi frati si introducevano con facilità nel convento, dove mangiavano e bevevano colle monache più confidenti, trattenendosi a solo a sola in qualche cella, e stando fino a dormire in camera appartata sì, ma in clausura sotto colore di dover assistere qualche inferma. La dimestichezza fra i corruttori e le corrotte era giunta a segno, siccome Scipione Ricci vescovo di Pistoia afferma ne suoi scritti, che parlavano delle loro tresche amorose non altrimenti che si farebbe da giovinastri dissoluti e mondani. Quindi le ire, i dispetti, le gelosie delle così dette amiche del provinciale, del priore o del confessore, che per lo più o per interesse o per genio se ne sceglievano alcune, che crano le loro predilette. Molte di queste si privavano d'ogni loro denaro e roba, e si spogliavano fino del necessario per arricchire il frate amante. Le cose che si facevano in quegli antri, lascio al lettore il pensare Tali crano le fratesche libidini in Pistoia, e tanto nel basso davano quei religiosi e religiose!

Le indicate sozzure pervennero a notizia di Leopoldo, il quale ordinò all'Alemanni, vescovo a quei giorni di Pistoia, che si recasse subito in mano la direzione spirituale di tutti i con-

venti delle domenicane in quella città. Nel tempo stesso proibl. pena di carcere, ai domenicani di entrarvi. Ma le vinerette non vollero obbedire. Tanta era la brama che avevano dei loro frati amanti! Incominciarono a dire che non volevano riconoscere nè il vescovo per loro superiore, nè i confessori da lei mandati per confessori. Poi, levando sempre più il viso, allega vano che papa Pio V, il santo, aveva pronunciato la scomunica contro chi tra i claustrali ad altro superiore obbedisse che a quello dato per antorità della Santa Sede. Tanta era la loro contumacia, frutto di una deplorabile infezione, che quelle le quali in articolo di morte si trovavano, amavano meglio morire senza confessione, che confessarsi al confessore mandato dal vescovo. Le renitenti poi minacciavano di ammazzare le docilie già parlavano di veleni; per lo manco avrebbero loro cavati gli occhi. Tali nidi di serpentelli erano divennti i conventi di Santa Caterina e di Santa Lucia di Pistoia,

Se ne scrisse a Pio VI pontefice. Rispose, essere calunnie, e che non voleva appruorare la violazione delle legislazioni nei due conventi. Si lamentò anzi che quello fosse un addentellato di Leopoldo per usurpare in altri conventi, e generalmente in

tutti l'antorità della Santa Sede.

Il gran daca, stracco dalle lunghezze e tergiversazioni di Roma, per vederne la fine, serisse lettree circolari ai vescovi della Toscana, ordinando che ciascun di loro e tutti con unanime consentimento addonandassero al papa, che i conventi, nisuno ecrettuato, dalla direzione dei frati si sottraessero, edala dipendena spirituale degli ordinari si sottraessero, edanal dipendena spirituale degli ordinari si sottomettessero. I preati condescesero ai desiderii di Levopoldo, le episcopali damande arrivarono al Vaticano. Leopoldo stesso mando le sun sianze. e Pio pregò che quella deliberazione abbracciasse, dalla quale sola si poteva sperare la riforma degli ainst, di i ritiramento delle case religiose verso il loro principio, e verso la buona cde escuphare disciplina.

Il pontefice, per quel sospetto che aveva che ci covase sotto ce alumia e disegui a pregiudizio della Santa Sede, udli poco favorevolmente le petizioni di Toscama. Rispose a ciscam vesovo, attendessero pure a mandargli i processi e le informazioni, poi vedrebbe ciò che convenisse farsi. Ma siccome il gran ulca insisteva con presso, cost il papa trovò il mezzo termine di dare facoltà ad alcuni vescovi toscani di governare, come delegati apostolici, col freno spirituale i conventi che in deformi consuctudini fossero trascorsi, e cui i frati avessero o turbato o corrotto. Quanto alle religiose infette di Santa Caterina di Pistoia, l'Ippoliti, che a quei ull sedeva vescovo di quella città, le fece trasferire nel convento di San Clemente di Prato, che pure al governo dei domenicani soggiaceva. Quelle di Santa Lucia, prive del fomento delle consorti di Santa

Caterina, si assoggettarono, e diventarono, se non migliori, almeno più caute.

In questo mentre il Ricci successe all'Ippoliti nel governo della diocesi di Pistoia, di cui la città di Prato era membro. Colla medicina di Pistoia credevasi di aver rimediato a tutte le piaghe, e che l'intiero ovile fosse a sanità ricondotto. Ma vana fu l'aspettazione, posciachè in Prato maggior contaminazione si scoverse. Un aere contagioso era passato su quelle anime, i frati n'erano la principal cagione.

Due monache domenicane di Santa Caterina di Prato, una chiamata suor Caterina Irene Bonamici, nobile pratese di anni cinonanta, l'altra suor Clodesinde Spighi, di altra nobile famiglia della stessa città, di anni trentotto, viveano già da molti anni immerse nei più infami disordini. Incredibile era l'impndenza, incredibile la infezione di queste due perverse. Tanta era la loro corruzione, che di feroce ed insuperabile malattia la forza acquistando, altretranto di compassione destava che d'orrore. Negavano le verità le più sacrosante della religione, avevano in dispregio la castità, l'anima perire col corpo asserivano, le più sozze cose non solo lecite, ma sante credevano, ed a tanto di pazzia o d'empietà travalicarono, che la fruizione di Dio negli atti caruali fra i due diversi ed anche fra il medesimo sesso consistere affermavano.

Da ciò sempre più si vede quauto possano andar traviate in certi casi le menti e i desiderii umani. I baccanali di Roma antica non furono più schifosi di quelli che il monasterio di Santa Caterina di Prato sozzavano; dei quali traviamenti in nessun'altra maniera forse si può intendere la ragione se non col supporre vera la dottrina di quel moderno tilosofo, che da certi organi speciali del cervello derivava le inclinazioni, Certamente, se stanno i snoi pensieri, uno schifoso e terribile bernoccolo dovevano avere sulla testa le due mentovate snore

Irene e Clodesinde da Prat-

L'empie e funeste donne, non solamente con sè medesime ciascuna, e fra di loro due le abbominevoli massime praticavano, ma ora a questa, ora a quell'altra compagna si attaccavano per insinuarle, e loro condurre in quel precipitoso abisso in cui esse medesime giacevano. Le più giovani e più innocenti principalmente tentavano, gli appetiti naturali con isconcissime parole ed immagini solleticando.

Il sin qui detto sulle laidezze di Santa Caterina di Prato basti, se pare già non è troppo. Gli empii dogmi e le perverse consuetudini non avevano tanto potuto celarsi, non già dalle ree femmine che non se ne infingevano, ma dai superiori ecclesiastici che desideravano sonire una cosa cotanto detestabile senza scandalo che fuora le lingue non ne favellassero, e quel luogo che santo ed intemerato doveva essere, empio e sacri-



lego non chiamassero. Il vescovo Ricci ed il gran duca Leopoldo. si quali queste cose infinitamente dispinecarano, avvano preso risoluzione, correndo gli anni 1778, 1779 e 1780, di osserur buce i perversi andamenti, ed incertargli anche per processi informativi, affinethe mandate a Roma le informazioni, and consequence de la sociativa de la consequence de la consequence de la consequence sotterfugi per non provvedere. Ne scrissero lettere a Roma nel 1781.

Intanto, per allontaurre da Santa Caterina ogui occasione di corruttela e di scandalo, Irene e Clodesione per ordine sovrano furono trasferite a Firenze per esservi chiuse nel conservatorio di San Bonifacio, dove occupate in opere manuali, avessero a pensar ad altro che a sporche libidini. Tottavia non ti diventarono migliori. Le persuasioni e i prudeuti discorsi dei buoni superiori ecclesiastici, alla cura dei quali ell'erano state commesses, non valvenao a purgare quei deformi intellette quegli apprestati cuori. Ne meglio profittavano i sveri tratamenti cil il crudele governo che da alcuno fut fatto di esse con digimi e con nerbi. Il denonio quotifilano le perseguitava cordini del conservatorio cre impelito ch'elle con le parolle e con l'esempio le innocenti creature che colà entro convivevano, contaminasseno.

In questo mentre si andava fra i consiglieri del papa considerando ció che fosse a farsi per ravviare le cose di Toscana. Trattavasi se convenisse, inchinandosi alle domande di Leopoldo e di Ricci, dare al vescovo ogni negessaria facoltà, perchè potesse ritornare all'ordine, alla purità ed alla pace Santa Caterina con tutti gli altri monesteri di domenicane che nella sna diocesi si trovavano. I curialisti di Roma avevano gravi risentimenti contra il gran duca ed il suo vescovo prediletto a cagione delle riforme che già avevano fatte, e quelle che annunziavano di voler fare, e che percuotevano non solamente certi negozi di potestà, ma ancora le utilità pecuniarie della Camera apostolica. Specialmente poi acerbo animo portavano a Ricci per avere lui pubblicato un monitorio contro la divozione del cuore di Gesù, divozione che i soppressi gesuiti avevano inventato e fatto prevalere in molti luoghi, e che, oltre alla superstizione a cui dava origine e fomento, serviva di modo per ricongiungere sotto altro, ma non lontano titolo, i membri della dispersa società. Se Ricci avesse rubato un calice in chiesa, non sarebbe stato pei fomentatori dei gesuiti in maggior peccato, che per aver mandato fuora quel monitorio. In questo mezzo il cardinal Pallavicino, segretario di Stato di papa Pio, cagionevole di salute essendo, si era condotto a cambiar aria, lasciando il carico delle faccende al cardinale Rezzonico.

----

Quest'ultimo cardinale, più simile allo zio, che fu papa, che prudente ad accomodarsi ai tempi che correvano, avrelibe dato mille Ricci per un gesuita. Pio VI, che pure i gesuiti non amaya, e che, quanto Ricci, dannava la divozione del cuore di Gesù, siccome d'animo alto e risentito era, e gelosissimo dell'antorità e dignità della Sede pontificia, si dimostrava anche alieno così dal vescovo di l'istoia, come dal gran duca, anzi da tutta la casa austriaca, da cui riconosceva allora la diminuzione delle romane prerogative.

I domenicani, grandemente avversi in altri tempi ai gesuiti, nella congiuntura presente ai medesimi si unirono, perchè vedevano che una cattiva nominanza si solleverebbe contro il loro ordine, se il papa con un solenne atto facesse vedere al mondo che le laidezze delle domenicane e le bruttezze fra alcuni dei domenicani, che con esse per occasioni di pii offici conversando trescavano, erano conformi alla verità. Tre gesuiti e domenicani fecero un così forte dimenare alla corte, che il papa, non che non consentisse a dare le facoltà domandate al vescovo di Pistoia, gli scrisse lettere acerbissime, tassandolo d'imprudenza per aver sollevato questi remori in tempi tanto calamitosi per la Chiesa. In quanto poi alle due religiose, dico religiose per non dire irreligiose, prescrisse che fossero innanzi al tribunale dell'Inquisizione tradotte per essere da lui, secondo che mcritavano, castigate.

Il gran duca, a cui stava a cuore l'onore del vescovo pistoiese ed il suo, e che non voleva che la potestà secolare fosse dichiarata incompetente per provvedere ai disordini che succedevano nei conventi, e di cui la fama, uscendo fuori, scandalizzava e corrompeva i popoli, scrisse in termini molto risentiti a Roma, facendo intendere che non mai avrebbe consentito che le due monache fossero date in potestà del Sant'Ufficio. Minacciò poi apertamente che se il governo pontificio si fasse ancora peritato al sommettere i conventi delle monache di Toscana all'autorità spirituale dei loro ordinari, avrebbe provveduto egli di propria autorità alle corruttele che vi erano pullulate.

Ad un tratto così risoluto il papa rispondendo al gran duca, gli fece sapere che delle due monache deliberasse pure ciò che più conveniente stimasse. Nello stesso tempo conferì ai vescovi del gran ducato, e particolarmente a quel di Pistoia, le facoltà che gli erano state domandate. Che anzi il pontefice, il quale le buone cose amava, quando gli adulatori nol tentavano nella sua parte più tenera, che era appunto quella della grandezza e dignità della Sede pontificia, scrisse lettere di amara riprensione al generale dei domenicani per non avergli fatto conoscere la verità sugli accidenti scandalosi di Prato-

Le amarezze tra il papa e i dne principi austriaci Giuseppe

e Leopoldo, non tanto che si raddolcissero, tendevano un giorno più che l'altro a maggiore disgusto per le riformagioni che essi tuttavia andavano nella disciplina esteriore della Chiesa tanto nei Paesi Bassi e nel Milanese, quanto nella Toscana facendo. Le cose battevano massimamente nel volere che i conventi inutili si sopprimessero; che i sassistenti non avessero più nissuna dipendenza dai loro generali di Roma, ma fossero al vescovo della diocesi sottomessi; che per certe dispense per matrimonio a Roma più non si ricorresse, ma dagli ordinari fossero concedute; che certe pratiche di culto esteriore, che più ad un lusso inutile o scandaloso, più a superstizione od utile miravano, che a vera pietà e religione, si annullassero; che, per quanto fare si notesse, nissuno ecclesiastico ozioso se ne stêsse, ma o per sè medesimo od in sussidio dei parrochi nel divino ministerio si esercitasse; che le dottrine della giurisdizione suprema del papa sui principi temporali più non si insegnassero; che la potenza eccessiva cui credevano i napi essersi usurnata a pregiudizio dell'antorità episcopale, si moderasse ed a giusti termini si restringesse, affinchè i vescovi a quella pienezza di potestà che da Cristo e dagli apostoli avevano ricevuto per reggere la Chiesa di Dio, restituiti fossero; che nelle università fosse vietato di dare i giuramenti secondo la forma prescritta da Alessandro VII, e che le bolle Vincam ed Unigenitus dovessero aversi per nulle e di niun effetto; che niun'altra professione di fede fosse permessa se non quella di Pio IV; che silenzio perpetuo vi fosse sulla constituzione contro i giansenisti, tanto nelle scuole private, quanto nelle pubbliche; che a niun modo le massime nate sul Tebro intorno alle appellazioni al Concilio generale, all'infallibilità del papa, alla superiorità di lui sopra il Concilio, massime predicate dalla cattedra di San Pietro, anche con minaccia della scomunica contro chi le negasse, ai giovani allievi insegnare più non si potessero.

Tute queste provvisioni, aggiunte alle già prese risolazioni intorno alle mani morte, mettevano in grande apprensione il pontefice e chi lo consigliava. Non sapeva se più avesse a temere di Giuseppe o di Leopollo, imperiocchè, sebbene dell'operare d'ambedue si sentisse amareggiato e sollecto, Leopoldo gli era più vicino, umeseppe up totente, quello piccolo principe d'Italia, questo padrone di mezza Europa. Ciò non ostante, ogni cosa bene considerata, rievera maggiore molestia dal principe che la Toccana reggeva, che non da quello che la Germania signoreggiava. Ciò provenir adala differenza del procedere dell'uno e dell'altro; concissiacosachè in ciò i due principi fratelli si differenzissero, che il primo da gianselta piuttosi o operava che da filosofa, mentre il secondo ad un fare più filosofico che giangenistico si atteneva. In fatti già avera più filosofico che giangenistico si atteneva. In fatti già avera

pubblicato un editto per cui ilonava ai luterani e calvinisti la facoltà di celebrare i riti della loro religione pubblicamente, i iliritti della cittadinanza. la possibilità di essere chiamati a qualunque impiego, l'uso libero delle arti e mestieri qual si volessero. Dalle quali concessioni forse, se non da tutte, almeno da una parte il principe toscano si sarebbe dimostrato alieno, nè il vescovo Ricci, il quale sebbene nimicissimo fosse di certe prerogative romane e degli abusi trascorsi nell'esteriore disciplina, era ciò non ostante zelantissimo e tenacissimo cattolico, le avrebbe appruovate. Il quale ardore tant'oltre il trasportava, che lamentava che il rigore del digiugo quaresimale e l'astinenza dalle carni in quel tempo di penitenza pei Cristiani fossero degenerati in troppo maggiore rilassatezza che si convenisse, e voleva che alla primitiva antorità si restituissero: fichi secchi e zibibbo voleva per le colezioni. e nulla più.

Ora il papa in nezzo a popolazioni cattoliche maggiormente temeva di questa serta giausenistica, composta d'uomini dati a vita austera e generalmente risplendenti per buoni costuni; che della partia filosofica, a cui ogni uomo libero e di pensiero e di costune concorreva, e la quale in sipazii troppo lontani dalle recedenze cattoliche e perciò più arche ad abbrac-

ciarsi dai cattolici si ravvolgeva.

Pio adunque, a cui romoreggiava d'ogni intorno così fiera tempesta, essendo disposto a tentare ogni fortuna per tornare la Santa Sede nella sua dignità e prerogative, ancorchè di Leopoldo maggiormente temesse, fece risoluzione d'indirizzarsi a Giuseppe, presumendo che, ove il fratello maggiore si fosse piegato a più amorevoli pensieri, il minore non si sarebbe indugiato a seguirne l'esempio. Sperava altresì che il filosofo sarebbe più trattabile e più arrendevole del giansenista. Oltre a ciò, che un papa viaggiasse per andar a visitare un imperatore era accidente più conforme alla dignità, che se si fosse mosso alla volta di un principe di minore grado e potenza. Il pontefice persuadeva a sè medesimo che non invago avrebbe veduto nella sua Vienna Giuseppe, che non invano sarebbe stata la gita del capo supremo della Chiesa, che non invanoavrebbe in età già avanzata corso paesi a lui tanto insoliti e lontani. Deliberossi pertanto a voler vedere l'imperatore nella canitale stessa del vasto suo impero. Graude attenzione, pari aspettazione era surta nel mondo per le recenti deliberazione dei due fratelli austriaci, ma più grandi ancora furono e l'attenzione e l'aspettazione quando udissi un caso già da più secoli inudito, che ad un così lungo viaggio si accingesse un romano pontefice.

Ovunque egli passava concorrevano i popoli devoti per venerarlo: i principi dal cauto loro gli rendevano i dovuti onori. Alta cagione il muoveva. Chi maggiore pietà che coguizione delle storie avera, augurava liteo fine all'insolita andata, delle i storie avera, augurava liteo fine all'insolita andata, coli più addentro sentiva nelle umane cose, queste consolatorie speranze non accettava, credendo che il papa nulla potreibe appuntare coll'imperatore. Costoro ragionava no che Giuseppe non per capriccio, ma molto penstamgente e di proposito deliberato venuto era alle sue deliberazioni, e che perciò da esse per nissuna dimostrazione romana si dipaririebbe.

Pio fu accolto a Vienna con ogni maggior segno di riverenza. Se gli diede stanza nel palazzo imperiale, spesse volte l'imperatore il visitava, i popoli se gli presentavano riverentemente avanti per onorarlo. I soldati stessi, così comandando il principe, al sommo sacerdote con le loro militari maniere s'inchinavano, onde si vedeva che la maestà religiosa vinceva la forza. Se in chiesa con la sua pontificale pompa ufficiava . pieni erano i sacri luoghi di fedeli che dai pontefice romano le spirituali grazie attendevano. Se dall'imperial magione si affacciava, o per la via della sovrana città andava, ognuno alla venerabile sua persona o nel secreto suo pensiero, od anche colle aperte voci applaudiva. Nella più intima parte della Germania trionfava Pio per l'aspetto della persona, per la riverenza della religione, per portare in fronte quel nome di Roma, già prima seda del mondo per le armi, ora prima sede della Cristianità per la opinione.

Quanto più l'imperatore stava fermo nel non volere cambiar proposito e nel ricusare i desiderii del papa, tanto più si mostrava fervente pella religione. Pio stesso con gravissime parole in un concistoro pubblico tenuto nel palazzo imperiale addi diecinove d'aprile, il lodò; con somma contentezza, disse, avere veduto da vicino la imperiale maestà, con somma contentezza avere abbracciato l'imperatore stesso, quell'imperatore ch'egli cotanto stimava ed amava: cortese e facile averlo sempre trovato ogni volta che pel debito del suo pastorale ufficio di alcuna cosa il richiedeva; essere stato da lui nell'augusto suo domicilio accolto, da lui con ogni maniera di generoso servimento trattato; maraviglia e consolazione avere sentito nel vedere la sua somma devozione verso Dio, l'altezza del suo spirito, l'attenzione indefessa ai negozi del principato; ciò consolare la sua paterna affezione, ciò ricompensario della fatica presa per cosl lungo viaggio; consolarsi aucora e dolce compenso trovare nel vedere quella magnifica città, nel vedere i populi concorsi, mentre ancora ner via veniva, per onorarlo, onde bene argomentato aveva che ancora intatte ed incorrotte erano la pietà e la religione; non essere pertanto per cessare mai di lodore un così religioso imperatore, non mai cessare di ricordario nelle preci sue non mai cessare d'implorare dal grande Iddio (che chi da lui non si scosta, sempre sostenta e regge), acciocchè ed imperatore e popoli nel santo proposito in cui erano, aiutasse sempre e confermasse,

Pio aveva vinto colla presenza e colla dignità i popoli, ma non potè vincere l'imperatore. Nè le sue lodi, nè le istanze ebbero valeggio di svolgere l'austriaco principe dal suo proponimento, e il pontefice fu pur troppo chiaro della di lui mente volta a continuare nelle moleste riforme. Si dipartirono perciò tutte le pratiche, nè altro frutto, e questo amarissimo, il papa raccolse dalla sna romorosa andata a Vienna, se non quelli di veder diminuita la riputazione del grado, cosa sempre di gravissimo pregiudizio, quando si tratta di uomini costituiti in dignità, e massime di potentati sovrani. Quindi in Roma si ndirono amare parole non solamente contro i due principi austriaci, ma ancora contra il papa per essersi esposto ad una si grande ripulsa. Quelli poi cho la gita sin da principio dissuaso e dannato avevano, e non erano pochi, anche fra i cardinali, dell'imprudenza del papa si lamentavano, e del male già fatto e di quel che segnirebbe l'accusavano, Costoro in luogo di una gravissima concessione avevano il viaggio, e rammentavano che a nulla erano valse le concessioni di Lambertini e di Ganganelli, poichè non tanto che i priucipi ne stessero contenti e si rimanessero con maggior furore alle novità anelavano.

Crescevano le molestie della Santa Sede, manifestavansi per ogni dore acerbi segni. La Toscana, Milano, I'alta Germania insorgevano; che anzi Giuseppe, avendo in questo tempo appunto messo la mano soi heni ecclesiastic cost dei regolari come dei secolari, e lamentatossue il pontefice, l'imperator erispose riseatitamente che sapva hen egli cich esi faceva, e che una divina voce in sè medesimo sentiva, la quale i suoi imperiali deretti gl'inspirava e dettava.

## LIBRO QUARANTESIMONONO

## SOMMARIO.

Si consid ra la natura del globo terracqueo, e come alcune parti di lui già siano giunte al loro riposo, e come alcune altre siano ancora in sul travaglio per arrivarvi. - Fra di queste ultime si novera il regno delle tiue S.cilie - Narrazione del terribile terremoto che la desolò nel 1785, e descrizione particolarizzata del paese dove con più forza infiert. - l'ortenti che l'annunziarono, e quale fosse lo stato dell'aria e del mare e del cielo, quando la terra era in procinto di tremare e sobbissare nomini, campagne e città. - Come gli animali lo spaventevole flagello presentissero, e come gli nomini a niun modo se ne addassero. - Come in un sol momento cento città e trentamila viventi siano stati o atterrati, o ammaccati, o morti, o vivi sepolti. - Al terremoto s'aggiunge l'aeremoto ed il marimoto: pare che la natura tutta si voglia sfasciare e audare in conquasso. - Raccontamento speciale di alcuni casi lagrimevoli e stupendi. -Come la natura umana, in mezzo a tanto disfacimento, si mostrassa qua pietosa, là crudele, qua generosa, la avara, qua virtuosa, là scellerata. - Superstizioni che accompagnano il terrore. - mortali infermità che seguitano o per esalazioni perniziosissime, o per fiumi scomparsi, o per fiumi fatti stagnanti a cagione degli scoscendimenti e dei diroccamenti e d'ogni sorte ruine - Cadaveri insepolti. o cadaveri fetenti sotto gl'incomposti amassi. - In alcuni luoghi fame, in altri sete, entrambi inesorabiti. - Fra l'universale scombu-solamento, il Vesuvio e l'Etna quieti. - Cure provvidissime del governo regio e di alcuni signori tendatari per riordinare ciò che l'atroce piaga venuta ad affliggere un florido paese, aveva disordi nato, e per consolare ed alleggerire tante miserie. - Roghi immensi di cadaveri che s'incenerivano. - Le vestigia del terrore restano lungo tempo impresse sui volti delle popolazioni : un'ar a annebbiata, fetente e cupa ingombra lunga pezza l'Italia.

Nissuna regione del mondo fu mai tanto tormentata quanto l'estrema parte d'Italia, che ora il regno delle Due Sicilie com-

prende. Gli nomini in ogni tempo l'affissoro ora con guerra intertine, ed ora con guerre esterne, e spesso ancora con untazioni di stirpi regie, a cui parva che quel hel puese non fosse cosa da lacciarsi ad altri. La natura poi lo straziò, cara con incendii spaventevoli di monti, ed ora con terremoti più spaventevoli ancora.

Sonvi sul globo terracqueo alcuni luoghi, dove da tempi antichissimi la natura è già sfogata, che è quanto a dire che le forze sue, superati tutti gli ostacoli, banno indotto quello stato che a loro più consentaneo è: questi luoghi, quanto ai fenomeni naturali, godono di maggiore tranquillità. Tale è per esempio la Francia. I suoi volcani sono estinti, i suoi finmi hanno un placido corso, dei terremoti appena in un secolo vi se ne sente qualche tocco. In altri paesi poi la natura, per così dire sforzantesi e rabbiosa, ancora si travaglia, e tra mezzo a perturbazioni ed a ruine tende a sormontare quanto le si oppone per arrivare al suo stato di quiete. Accade in questo gran cerchio ciò che in più piccolo, cioè nel corpo umano, si vede: imperciocche nei giovani la natura vivida ancora e turbolenta si va sfogando con dare origine a frequenti e gravi malattie, ed il suo fine è di arrivare al suo riposo dei quarant'anni, nella quale età, che appunto per questo consistente chiamano, sino ai sessanta l'nono, che nato è con costituzione sana, con moderati desiderii vissuto, sen va per l'ordinario passando gli anni esente da ogni infermità. In somma le crisi che i nostri antichi chiamavano concozioni sono vere, non tanto nei piccoli corpi, quanto nei più grandi, non tanto in chi abita la terra, quanto nella vasta mole interiore della terra stessa; e forse un ugual destino regge gli astri che con si grande maraviglia da chi ebbe da Dio il dono di vedere, sentire ed apprezzare quelle sublimi cose, rischiarano ed abbelliscono il cielo: imperciocchè alcune stelle, che quali compagne eterne parovano dover essere, scomparvero per sempre, e grandissimi incendii di quando in quando si vedono negli spazii del firmamento, onde poscia qualche lume si spegne. Da un altro lato nuovi nodi di luce a tempo a tempo vi si formano, quast germi o primi rudimenti di stella, e veramente poi stelle diventano. Così nuove stelle appariscono, le antiche spariscono. Chi può mai col pensiero comprendere ciò che succede nell'immenso grembo di Dio! Veramente piccoli ed abietti, quantunque superbi, bacherozzoli noi siamo.

É celebre la sentenza di quel soumo filosofo francese, dice Cartesio, cio de la terra altro non sia che un sole estino; di che verri-ble a dire che questo globo ha avuto la sua concozione. L'ebbe certamente in molte suo parti, anzi quasi in tutte, ma in alcune la concozione non è ancor perfetta, erimanecowi certe carioni di turbi, certi perfunci fiuchi, certe rocce renitenti, certi venti imprigionati, per cui nascono grandi battaglie d'elementi, e scrosci terribili. Ciò dura e durerà sin che lo sfogo sia perfetto, e la natura domi tutti gli impedimenti, arrivi a quello stato di quiete, che alcuno direbbe lei sospirare, e con costunte desiderio cercare: anela a suoi qua-

rant'anni : là è la concozione.

O a l'estren a parte d'Italia, che al mezzodi si volge, è una di quelle che non hanno ancora avuto la loro concozione intera, ma la van facendo. Quindi è che nelle sue viscere interne regua tuttavia una gran discordia, che fuori a noi si scopre con fiamme spaventose, con eruttamenti maravigliosi, con macigni liquefatti, con terremoti, con merimoti, con acremoti, che danno a temere che sia venuta la fine dell'esistenza non che del riposo, e pure altro nou sono che avvismento alla quiete. La natura non conosce tempo, per lei ne anni nè secoli vi sono, e di noi si ride, a cui incresce il morire. Noi non vedremo la quiete della Magna Grecia nè delle siciliane sponde, ma tempo verrà ch'elle l'avranno, e l'istessa condizione acquisteranno che già nelle più parti di questo nostro globo si osserva. Non so però perchè così tardi ella vi sia per arrivare, e perchè contiada così magnifica e così bella, forse la più magnifica e la più bella di tutte, e perchè uomini così sensitivi e così immagiuosi abbiano a soffrire un così lungo travaglio. Se castigo di Dio è, non vedo che essi abbiano peccato più degli altri; se necessità di fortuna, bisognerà confessare che, siccome sempre cieca ella è, così ella è sovente ingiusta.

Racconterò cose stupende e tali, che dubito che da nessuna penna degnamente raccontare non si possano; una provincia intiera sconvolta, molte migliaia d'uomini in un sol momento estinti, i sopraviventi più infelici dei morti; la terra, il cielo, il mare sdegnati; ciò che la natura ha fatto di più sodo, in ruina; ciò che per la sua sottigliezza toccare non si può, tanto impeto acquistare, che, le toccabili cose furiosamente urtando, rovesciò; ciò che mobile e grave è, fuori del consueto nido sboccando, guastare ed abbattere quanto per resistere a più leggieri clementi solamente stato era costrutto; i fati d'Ercolano, i fati di Pompei, e forse peggiori, perchè più subiti, a molte città apprestarsi, non soffocate ed oppresse, ma stritolate e peste; una faccia di terre le più amene e ridenti del mondo cambiata subitamente in ultima squallidezza ed orrore; orribili fetori di cadaveri putrefatti non riscattabili fra le immense ruine, orribili effluvii di acque stagnanti nel loro corso da accidenti straordinari interrotte, orribili mulattie da spaventi, da stenti, da moltiplici infezioni prodotte, abissi aperti, città sobbissate od inabissate, monti scondescesi, valli colmate, finmi e fonti scomparsi, nuovi comparsi, polle di mota da aperte voragini scaturienti; un istinto di animali bruti il futuro male preveggenti, una sicurezza d'homini, cui la ragione è meno provida dell'Istinto; un saivar di fasciulli con morte delle madri, un preservar di padroni per fedeltà di servi, un sintar d'infelici per hontà di governo, per unanità di signori, per carità di pretti, vittime per casi strani e quasi uno credibiti dall'inlitimo eccidin scampate; una cieca fortuna, un impeto indivitable, un grido di morte sucio dalla terra per sotto, dal ciedo per comperto, ogni cons siaventore, ogni cosa in raina el la isconquasso precipitare; gl'incendii mitti alle raine, e le fianune consumare do che al furore degli altri elementi era avanzato.

A cla tutte le superstizioni più stravaganti che caggiono in menti amossa, tutte le furberei di chi delle sicocche superstizioni e del solenni terrori si pasce, ed in sno pro gli converte; a ciò ancora pentimenti fiagata i monini malvagi, rapine contro miseri, insulti contro henefattori, abbandoni di chi soccorso chiedeva picia, li mondo morate, come il mondo fisco, in disori dine; ciò che doveva intenerire i cuori e fargli dell'umana miseria conocenti, viejiti intaltrargli et aspri ci inscarzibi fargli; grette scelleratissima, con opere nefante dinoctati di controli di contr

Una regione è che sotto il dorso occidentale degli Apenuini posta, tra il giogo maestro o catena principale di questi monti, e due prolungamenti o quasi due braccia dei medesimi si comprende. Uno di questi prolungamenti o braccia, da quella catena partendosi al di sotto del golfo di Sant'Eafemia, si estende quasi ad angolo retto verso occidente per formare il vasto promontorio, che termina nei capi Zambrone e Vaticano, ed il testè nominato golfo abbraccia. Questo prolungamento degli Apennini ha a destra la Calabria citeriore e quello strangolamento che si vede nel continente d'Italia, e formate è dai due opposti golfi di Sant'Eufemia e di Squillace, i quali, nel suogrembo innoltrandosi, lo restringono talmente, che forse pocafatica e non grave spesa surebbe richiesta, usando le acque dei fiumi Amato e Corace, dei quali il primo mette nel mar Tirreno, il secondo nell'ionio, per iscavare un canale a bene-ficio della navigazione e del commercio, che quei due mari congiungerebbe; pensiero che i Genovesi ebbero, e proferironsi per mandar ad esecuzione a loro spese, sotto condizione di esenzione di dazi per loro, al re Carlo III, che not volle accettare.

BOTTA. Tomo VIII.

L'altro prolungamento o braccio, pure quasi a perpendicolo di sotto la montagna di Aspromonte portandosi ed alla metiosima volta, cioè verso occidente correndo, va a terminarsi alla punta detta del Pezzo, ed a rimpetto di Messina giungendo, forma il canole o stretto che dai geografi è nominato Faro di Messina giungendo, forma per la canole o stretto che dai geografi è nominato Faro di Messina.

Questa regione o spezie di conca circondata dalla catena principale dell'Apennino all'oriente, dal braccio di Sant'Eufemia a settentrione, da quello d'Aspromonte a Ostro, e dal mar Tirreno ad occidente, si chiama la Piana della Calabria. o di Monteleone, o, più communemente, cal semplice nome della Piena si distingue. Il nome potrebbe cagionar errore, conciossiacosachè il suolo di questa regione non sia punto piano, ma inclinato dagli Apennini al mare, cosperso qua e là di monti e di colli, ed intersecato da spessi burroni e stroscie prodotte dal rodere delle acque di non pochi fiumi, utili nel riposo, terribili e perniziosi nelle piene. Di questi fiumi due sono i principali, il Metramo ed il Petrace, nei quali quesi tutti gli altri le acque loro infondono. Molte grosse terre, molte nobili città la fertile conca ornavano ed abbellivano, Pizzo, Monteleone, Tropea, Mileto, Soriano, Oppido, Santa Cristina, Nicotera, Polistena, San Giorgio, Terranuova, Casalnuovo, Seminara, Baguara, Scilla; fertile e felice conca, ma di felicità da uon durare.

Alia state fervidissima dell'anno 1782 era succeduto nelle Calabrie un autunno piovosisimo, nè cessò lo smisurato acquazzone nel sussegnente genunio; che anzi viepiti per questo conto imperversando il cielo, caldero nell'auzileito mese piorge così disoneste e dirotte e precipitose, che la terra calabra, massime quella della Piana da noi descritta; restò altamente danneggiata, non solamente per li allagamenti dei fiumi, ma ancora per esserne stati i terreni viemaggiorimente anmelmati e fatti capaci di dissoluzione. Corale perturbazione della natura presagira calamità ancor masgiori, ma niuno si dava a temere rapida della dissoluzione della piana di propositi simili piorge e simili inonlazioni vedute, ma dal guasto dei superficiali terreni e dal danno delle ricolte in fuori, da altri maggiori disastri non restarono allitti.

Intanto era il movo anno del 1783 giunto al principio di febbraio, mese per fatal destino funesto alla Magna Grecia, o specialmente alle Calabric; imperciocchè in esso pirmbò la fatale ruina sopra i distretti Errolamense e Pompeiano sotto d'onosolato di Regolo e di Virginio; in esso fu conturbata alcuni secoli avanui la Sicilia e distrutta Catania; in esso nel diodecimo secolo sommosse dai tremnoti non solamente la Sicilia, ma ezisandio le Calabric. Il principio più fatale che la

fine, poichè al quarto od al quinto giorno di lui accaddero quegli strabocchevoli scrosci della natura.

Correva appunto il quinto giorno di febbraio dell'anno di cui scriviamo la storia, ed il giorno era giunto alle diecinove ore italiane, vale a dire in quella stagione un poco più oltre del mezzodi. Nell'aria non appariva alcun segno straordinario. Rare e quiete nubi a luogo a luogo il cielo velavano. Nè il Vesuvio nè l'Etna buttavano; Stromboli non più del solito. Sentivasi il freddo, ma non oltre l'usato: il consueto aspetto stava sopra tutte le calabresi cose. Eppure la terra in se medesima chiudeva un insolito furore. O fossero acque, o fossero fuochi, o fossero vapori potentissimi che scarcerare si volessero, quella ordinaria calma doveva fra brevi momenti turbarsi per dar luogo ad un romore e ad uno scompiglio orrendo. Gli uomini nol presentivano, e senza tema le ore fra i soliti diletti o fra le solite fatiche andavano passando. Ma non gli animali bruti, che inquieti, fastidiosi, spaventati, col correre, col tremare, col gridare mostravano che alcuna terribil cosa si andava avvicinando, ed aspettavano.

« I cani e gli asini con ispezialità », per servirmi delle parole dei dotti accademici di Napoli, che per ordine regio visitarono le Calabrie subito dopo che Dio le aveva toccate con un orribile flagello, « furono i primi a perturbarsene e a darne · manifesti segni: i gatti parvero più tardamente a ciò sensibili, o non curanti, ma essendone cominciata in essi la sensazione, i « loro peli s'inarcavano e irrigidivano, come se stessero a vista « di una faccia nemica, e con gli occhi coverti di una luce « torbida e sanguigna, lamentevolmente miagolando, o davansi « ad una fuga confusa, errando per l'aperto, o rifuggivansi in « sulle alture. I cavalli col calpestlo, col nitrito, con un sospet-· toso e inquieto girar d'occhio, e con gli orecchi erti e ine-« gualmente tesi indicavano di esser presi da una insolita e « interna conturbazione. Presso a poco le stesse cose si osser-« vavano negli altri animali da vettura e ne' buoi. Gli stessi « porci, benchè fossero i più tardi a presentire, non fu perciò · che non dessero anche qualche segno. Non è facile il dire « ciò che fosse avvennto tra gli animali selvaggi, conside-" randone la serie dei più timidi ai più feroci; ma ciò che « vi ha di sicuro si è che un cignale rimase preso da tale " orrore, che, abbandonaudosi dirottamente alla fuga, venne « a traboccare giuso da una rupe altissima in mezzo alla pub-« blica strada. Non minore conturbamento mostrarono le oche. « i galli, le galline e gli uccelli di gabbia : ed è notabile che « le api furono ne' loro bugni prese anch'esse da tale rivolu. · zione, che, malgrado la rigidezza della stagione, o abbando-« narono a stuolo la prediletta loro sede, o per là entro si « agitarono susurrando inquiete, come se nemica mano vi se  fosse intrusa. Nè ciò avvenne ai soli animali che premeano
 il suolo, ma gli stessi volatili coll'incerto volo e colle stridule voci costantemente dettero segni manifesti di essere affinti e vessati da una grande conturbazione, che rende-

« vagli smarriti, agitati e colmi di orrore.

· Noi non sappiamo cosa mai fosse avvenuto nelle innume-« rabili razze degli animali che vivono nell'acqua. Ciò che vi « ha d'innegabile si è che la pesca fu abbou lantissima dai · principii del gennaio a tutto il maggio; e che sopratutto il « pesce minuto rimase in una perpetua erranza, e divenne · facile preda de pescatori. Fino dai primi giorni di febbraio. · fuor di stagione e in qualche insolita copia comparve sul mar di Messina il piccolo pesce del genere delle sfirene, a coi in Sicilia si dà il nome di cicirello. All'apparir prema-« turo e all'abbondanza di tal esca non si fece attenzione nè daj pescatori nè da cittadini; ma i posteriori sperimenti a mostraron troppo che coteste innocen i e piccole turbe del muto armento portavano seco il tristo annunzio. Di fatto costantemente si osservò che all'apparire dei cicirelli suca codette sempre il tremuoto, o nel giorno, o nella durata della u notte. E quindi fu tale l'orrore che il volgo ne contrasse, · che questi cominciò ad abborrire quegli stessi non colnevoli · viventi i quali fuggivano esuli e smarriti dalla conturbata " profonda lor sede, riguard indogli come funesti nunzi di noia, e e come apportatori di lutto ginnse a detes argli a segno. che spesso gli gettò in mare qual proda inutile e dannosa. Questi due fatti potrebbero somministrare una sufficiente ragione onde arguire che quelle mute spezie di viventi non godean pace nei ciechi seni del mare, e che in conseguenza avessero anch'esse presentita l'imminente gravis-· sima conturbazione, che pria occultamente e poi con manifesta « furia pose a scampiglio e terra e aria e mare » Così un'arcana natura con spaventosi presentimenti avver

Cost un'arcana natura con sparentos presentini da Aveltiva del pericolo chi poco o nulla evitare poleva, mentre di lui conscii non faceva quelli che pel lume della ragione finggirlo se non in tutto, almeno in purte saputò avrebbero. Li tutta l'inferiore Calabria, sai messinosi lidi stessi si ulivano urlare i cani, misgolare i gatti, gracchi ure i covri, strepitare le oche, ragliare gli saini, nitrire i cavalli, crocilare il genered urlare per le contrade di Messina, che fu ordinato che si ammazzassero; terribili premuzi diqualche vicino saco di mento del mondo. Eppure ancora il unono non si delle se medesimo le memrite degli antichi tempi riandado, quuno fosse inminente la sua ultitu fine non pensava. Un giudicio universale l'aspettava, ma trutale e cieco, potchè era per ravvolgere nel medesimo abisso indistintamente e chi era bianco d'innocenza, e chi era nero di delitti.

Trascorso era il giorno cinque di febbraio di pochi miquati ottre il mezzodi, quando udissi improvisamente nelle più profonde viscere della terra un orrendo fragore; un momento dopo la terra stessa orribilmente si sicosse e tremò. In quel momento medesimo cento città o non furono più, o dalla primera forma svolte, quasi informa inmassi di spaventevoli ruine giacquero. In quel sempre orribile e sempre lagrimerole e sempre il misesta rimembranza momento più di trentantia unisne creature rimasero ad un tratto morte e sepolte. Quale passo da tanta quiete a tanto spavento! Quale conversione da tanta allegrezza a tanto pianto! Quale differenza da tante vite a tante morti!

Non fu breve, nè fugace la cagione dell'orrenda catastrofe, perciocchè scossesi e tremò la terra colla medesima veemenza e fremito ai sette di febbraio, ai ventisci ed ai ventotto; e finalmente ai ventotto di marzo una violentissima scossa avverti i Calabresi che i loro spaventi e dolori non erano ancora ginnti al fine, e che per iscampare dalla morte su quel suolo iufido altro rimedio non v'era che quello di fuggire, ed assai lontano fuggire, posciachè l'ira del cielo sopra di loro non era ancora esausta. Il gravissimo urto di marzo scompigliò, ruppe e rovesciò quanto aucora era rimasto intiero ed in piè, seppure alcuna cosa intiera e sulle fondamenta rimasta era. Giunsesi la disperazione al terrore: ad ogni momento credevano quei miserandi popoli che la terra, spaccandosi in un abisso, gl'inghiottisse tutti. Quelli di febbraio esercitarono principalmente il loro furore sopra le città più vicine al Faro, l'ultimo su quelle che verso lo strangolamento d'Italia tra i golfi di San'Eufemia e di Sonillace sono poste.

Le raccontate scosse synassarono con violentissime urata. Di la terra, ma fra di quelle uon vi fu mai quiete perfetta Di quando in quando alcune scosse minori si sentirano, e fra di loro un perpetuo ondeggiamento, un andare e venire più o meno manifesto della terra, come se ella divenuta fosse fottosa, e per cui non pochi travagliavano di quel molesto male che affligge nei viaggi marittimi coloro che non vi sono avvezzi.

Fatale fu questo terremoto non solamente per la violenza delle concussioni, ma ancora e forse più per la diversità e moltiplicità dei moti impressi alla terra. Fuvri il moto subsultorio, cioè dal biasso all'alto, come se qualche orrendo fomite battesse, o picchiasse, o punzecchiasse la esterna crosta per frari via ad uscir fuora in quella guias atessa che un colpo dato con un grosso martello sotto una tavola orizzontale facebbe. Fuvri il moto di sibalzo, comese una porzione della

terra a modo di fionda i sovraposti corpi in alto scagliasse. Fuvvi il moto vertiginoso, come se la terra in se medesima si rivoltasse, ed una vertigine imprimesse a ciò che toccava; moto che fu il più pericoloso di tutti e che atterrò molti edifizi che retto aveano ad altri moti, e le superficie dei corpi converse mettendo le superieri sotto, le inferiori sopra. Fuvvi il moto ondulatorio, il più solito nei terremoti, e per lo più da oriente verso occidente andava. Fuvvi finalmente un moto di compressione dall'alto al basso, per cui i terreni si abbassavano, e, come a dire, s'insaccavano, e più fortemente compressi si assodavano Dal disordine dei moti si argomentava che disordinata fosse la cagione, e che guerra vi fosse sotto, come vi era sopra. Nè è da tacersi punto che più sonoro era il fragore, cui chiamavano rombo, spaventevole nunzio di estreme sciagure, e più forti erano le scosse che sussegnitavano, onde

maggiore danno seguitava un maggiore spavento.

Or chi poteebbe ridire la varietà degli accidenti in tanto sconquasso? Monteleone, nobile e antica città, che mostra qualche residuo di muri ciclopei, restò altamente offeso dalla percossa dei cinque febbraio, e poi dai tremuoti successivi del medesimo mese e del susseguente marzo. I più sontuosi tempii, i più vasti edifizii, come le più umili case, furono rotti e scomposti, ed ancora che i più atterrati non fossero, diventarono nondimeno inabitabili. Qui si poteva dire veramente che il tremuoto, come la morte, uguaglia fracassando e i palazzi del ricco e i tuguri del povero. Il superb) e magnifico castello del conte Ruggiero Normanno, che nella più alta parte della città s'innalzava, fu lacero alla pari delle più basse casucce poste lungo la strada de' Forgiari e che di non lavorati sassi o d'industri mattoni. ma di pigiata mota si componeano. Non uniformemente spaziò il flagello; perciocchè nella medesima contrada si osservavano edifizi offesi a canto di edifizi illesi. La cagione aveva regola per distruggere, ma non per distruggere equabilmente. Ma forse ciò dipendea meno dalla irregolarità della cagione, che dalla qualità dei terreni dalla sua forza percossi.

Maggiore fu la desolazione di Mileto, Quivi, oltre le case che tutte patirono infiniti danni, restò da cima in fondo irreparabilmente infranto e nabissato il magnifico tempio della Trinità, stato eretto dalla pietà del conte Ruggiero Bosso, trasportatevi alcune colonne dall'antico tempio di Proserpina svelte. Rimasero sotto le rovine il mausoleo del conte e quello di Adelaide, sua moglie. Tetto, mura, campanile, altari, andarono tutti in un monte di rottami. Non rotte, ma piuttosto stritolate furono le materie; imperciocchè quivi il moto, essendo stato vertiginoso, non solamente spinse a rovina, ma ciò che spinse,

a brani a brani infranse.

Tropea fu percossa dal terremoto, ma in grado minore,

Meuo aucora restò offeso il poco lontano villaggio di Parghelia. villaggio singolare non per grandezza nè per ricchezza di edifizi, ma per industria dei terrazzani, troppo diversa dalla rilassatezza che in non poche parti della Calabria regnava. I Pargheliani non se ne stavano ad aspettare oziando che chi lavorava provvedesse a chi uon lavorava, nè andavano per le selve coll'archibuso in mano ad ampuzzar fiere, ed alconi a far peggio, ma datisi ad operosa vita, ed al traffico ed al commercio, se ne andavano viaggiando per la Lombardia, la Francia, la Spagna, la Germania. Ogni auno partivano, quando la stagione rideva, ogni anno tornavano, quando ella si contristava. Portavano vendendo essenze, sete, coperte lavorate con isquisito artifizio; riportavano merci utili, di cui la Calabria non aveva il provento, o acconciature di lusso, che anche già in quella remota e silvestre regione si andava insinuando. Le ricolte della natia terra erano a cura dei vecchi e delle donne; le donne poi bellissime erano, e bianchissime, con occhi grandi ed azzurri, che muovevano ad affetto ed a teuerezza. La bellezza delle Pargheliane era in voce per tutto il regno: anche il filosofo Dolomieu le adocchiò.

Ora, tornando dalle liete cose alle tristi, diremo che Soriano, andato esente dal tremnoto del cinque di febbraio, restò de-

solato, anzi annichilato da quello dei sette. Non vi rimase orma dezli edifizi di terra pigiata, che nel paese chiamano terraloto, e da cui la massima parte della città si formava. Era quivi il ricco e magnifico tempio di San Domenico, una delle maraviglie delle Calabrie, ma dopo il sette di febbraio non era più. Solo alcuni rimasugli dell'illustre rovina alzavano aucora la fronte fra l'immenso desolato sfasciume. « Quanto v'era di più sacro · e venerando sugli altari. · scrivono gli accademici di Napoli. o fu sconquassato, o fu sotto le pareti diroccate sepolto o distrutto. La mirabile effigie che facea ornamento speciale di « questo rinomato santuario, fu intrusa e trasportata nelle ruine « più profonde, e non fu dato di rinveuirla e di restituirla alla giusta fervorosa pietà del popolo divoto se non se dopo-· d'avervi impiegato luugo steuto, e dopo che furono diradati e ed estratti molti strati di rottami e di massi precipitati. Si e ebbe finalmente dopo vario corso di giorni, la consolazione di rinvenire la sospirata sacra immagine di quel gran santo : e ma si ebbe il dolore di trovarne il busto troncato dalla · faccia, giacendo l'uno in sito remoto e separato dall'altra. In · breve, questo insigne santuario è ora oggetto di tanta commiserazione, quanto n'erano state per lunghi anni prodigiose r e la bellezza e la magnificenza »,

In questo luogo il moto fu parte subsultorio, parte di sbalzo, parte vertiginoso. Morironvi ammaccati due conversi di quel convento: gli altri religiosi, a cui la scossa dei cinque

aveva dato timore, ritiratisi fra le campagne, andarono salvi. Lieta, anzi lietissima era la strada da Soriano a Jerocarne. siccome quella che ombreggiata era, e vagamente sparsa di ulivi, di castagni, di querce e di viti. Ora ella divenne un miscuglio commisto di ruine. Tanto sovvertimento patirono i terreni! Si screpolarono, aprironvisi di profonde fessure. Ma le fessure immobili non erano; ora si serravano impetuosamente, combaciandosi di nuovo gli orli, ora si riaprivano, discostandosi novellamente quelli, in quel modo appunto che i due tronchi dei ceppi in cui si serrano i piedi ai malfattori a disegno ora si aprirebbono ed ora si serrerebbono per di nuovo aprirsi e di nuovo serrarsi. Tal era lo spaventevole capriccio del terremuoto. Seppeselo il padre maestro Agazio, priore del Carmine di Jerocarne, il quale per questi luoghi viaggiava quando più il fiagello v'infariava. Spaventato, volle fuggire; ma ecco un piede incepparsi in un crepaccio, che subito si serrò. S'affaticò di ritirarlo, ma spese la fatica indarno. Mise grandi stridori, chiamò aiuto con alte grida; in quella desolata solitudine nissuno comparve, e tuttavia il piè stava stretto da quella straordinaria tanaglia. Credeasi morto, attaccato com'era a quel fatale e strano ceppo. Ma ecco in un subito per un nuovo urto di terremoto aprirsi il ceppo, spalancarsi la fauce, e dargli libertà e vita. Il povero religioso arrivò al convento tutto sganganato, è più morto che vivo. Ognuno si maravigliava della stupenda ventura, ed egli a stento la poteva raccontare; tanto era oppresso dall'anelito e dalla paura!

Le fenditure, e così in questo luogo come in ogni altro, pigliavano diverse forme, ma le più in cotale modo s'informavano, che parecchie da un solo centro aperto anch'esso partendo, a guisa di raggi se ne allontanavano, onde acquistavano sembianza di un polpo, ovvero di un granchio di mare. Talvolta usciva da questa spaccatura una fanghiglia cretacea, spremuta a forza,

come pare, dai più interni ripostigli della terra.

E di questa fanghiglia altri ed altri eziandio erano i modi. Dalle grandi e vaste spaccature usciva copiosissima, e le vicine campagne allagava. Ne restavano intriti i rottami, intrite le ruine, intriti gli alberi e i sassi. Sovente accadea che non da fenditure saltava fuori, ma da certe conche circolari, che sul terreno cave si mostravano; e dal centro delle medesime, piut-

tosto che da altre parti, scaturiva.

Tale fu la natura degli accidenti di questo terremoto, che piuttosto acqua o creta nell'acqua disciolta sorsero dalle profonde viscere del travagliato globo, che fuoco od altre sostanze che la presenza dell'igneo elemento manifestare sogliono; cosa che riuscì contraria alla opinione di molti, che credono da fuochi sotterranei ingenerarsi i terremoti. Forse la cagione del tremuoto delle Calabrie nel fuoco era, ma o così profondo, o

così lontano, che di sè sui luoghi dello scombussolamento non diede segni manifesti e lascionne lo imperio al contrario elemento. È per dire come e per qual cagione tant'acqua o pura o mista schizzasse fuora, forse ciò era perchè, precipitandosi i massi dalle proprie sedi staccati per la violenza del moto della terra nei cupi abissi, dove immense conserve d'acqua quietavano, ed i luoghi occupandone, le acque sforzavano a cercare altre sedi, ed alla superficie in questa luce del mondo comparire con mistura della melma che tròvavano per via.

Ma quale di questo sia la verità, certo è bene che piuttosto anaffiamenti ed inondazioni, che esalazioni sulfuree o incendii

nacquero dalle calabresi concussioni.

Alcuni accusarono il fuoco elettrico; ma, come pare, senza fondamento; perocchè gli accademici di Napoli, che voglia avevano e capacità di bene osservare, questa materia sottilmente ed attentamente investigarono, nè in alcun luogo o accidente che elettrico fuoco dominasse, o solamente a qualche segno si manifestasse, trovarono. Sogliono ai casi terribili, come questi sono dei terremoti, gli uomini assegnare cagioni potentissime, e siccome l'elettro potentissimo è, e fa i tuoni, i baleni ed i fulmini, così da lui volentieri riconoscono la cagione dei terremoti. Ma la verità e il fatto debbono andare avanti alle ipotesi. Per niun segno si palesò lo elettro nelle convulsioni e disfacimento delle Calabrie.

Successe poco lungi da Soriano, nei terreni del frà Romondo, del Covolo e del fiume Caridi, una gran rovina ed una maravigliosa innondazione di fango. Quivi era un basso o profondità naturale, che forma aveva di conca. Di repente i terreni superiori s'ammolirono, s'ammelmarono, si smottarono, tremando tuttavia orribilmente la terra ai di sette di febbraio, e caddero giuso a riempire la profondità. Due giardini, due case rurali, un oliveto, due monticelli sdrucciolarono, il Caridi scomparve, si aprirono voragini, sgorgò acqua in copia, giacquero gli alberi in varie guise fra quell'incomposta congerie. Quest'era schiantato affatto, quest'altro a metà sepolto, uno fermo e ritto, un altro colla cima in giù e le radici in su, capovolto del tutto. Un odore spirava non di zolfo o d'altra materia bituminosa, ma solamente simile a quello che da terra recentemente smossa si spande.

Alcune misere donne che stavano lavando panni nel Caridi, o andate vi erano per attinger acqua, o che dai rusticani lavori a casa se ne tornavano, restavano in un subito, in un coi loro mariti o padri o figliuoli o figliuole, dall'orrendo scoscendimento sfortunatamente sepolte. Un Micnele Roviti, cacciatore, fu involto dalla melma, da lei tirato giù nel cavo della terra, poi da lei portato su. Dibattessi, si sforzò, ora cadendo, ora sollevandosi, ora scomparendo. In fine, dopo uno spaveltoso dibatti-

uento, used dalla funesta mota a salvamento. Questa fu la battaglia tra la mota e Michela ragila tra la mota e Michela funda de ficesa età fosso, e robusto e di vince uatura, se ne atette lungo pezza mogio, abalordito odi intronato, come se frase stato lucgo colla fulmine. Il periglioso caso sempre gli andava per la memoria proporti per la memoria del proporti per la memoria per periodi proteva veser fango senza brivilo e trienito.

Alcuni giorni appresso ricomparve il Caridi, ma in altro letto, de puro o limpido come prima, ma limacciose o torbido. Un accidente singolare di due maiali accompagno questa ruina. Retatono sepolti nella lora angusta buca, che resiste ài cadenti massi. Per trentadue giorni seuza alimento di sorte alcuna vi attettore d'urarono; gli credevam morti; ma nello sterrare è attetto d'urarono; gli credevam morti; ma nello sterrare è acarrat, languenti, vacillanti. Mangiare sulle prime non vollero, dissetarsi larguente si.

Il pia atroce tormento di chi restava sepolto vivo, ed in molti nonmini e donge ciò si osservi, sempre fi la sete. Usciti dallo acarcere rovinese non altro domandavano, non altro agogatavano che bere, e silla dogna per dissestrarene capitissimamente si gettavano. Tant'era il rovello che gli tormentava, cho, perchè dall'improvvio e troppo copioso uso della bevanda, non ricere sesero mortale danno, uopo era ministrarla loro con regola e misura.

Giace circondata da densi boschi di abeti e di faggi, sur una pendice dell'Apennino poco distante da Soriano, ed a riva di un fiune chiamato Anginale, la famosa Certosa di Santo Stefano del Bosco, deliziosissimo soggiorno di dolce ospitalità, di esem plare pietà. La rabbia della natura in tempesta ginnse a turbaro ed a sconvolgere quei santi e quieti recessi. La nuova cupola, il campanile, il gran chiostro dei padri procuratori, quello dei conversi e degli artieri, le magnifiche foresterle, la ricca spe-'ieria, le basse officine, tutte le opere cominciate dal principio del decimosettimo secolo e in progresso continuate, furono ove affatto ruinate, ove altamente magagnate, ove discretamente offese dal tremuoto dei sette febbraio. I religiosi non perirono, perchè avvisati da quello dei cinque, da cui avevano ricevuto poco danno, erano usciti negli ampii cortili o l alla campagna. Ma la fame gli afflisse, perchè perite le provvigioni, distrutte le officine, nè materie nè modo avevano di sostentarsi. Accorsero in sussidio loro da varii luoghi gli amici ed i beneficati, e la vita ne sostennero. Così coloro che per lo innanzi erano stati colla loro liberalità rifugio ai miseri, trovarono compenso in coloro a cui in più felice tempo l'avevano dato.

Polistena, vaga città sulle sponde del Jeropotamo, non fu più demolita di maniera, che i tetti rimasero nabissati, e le fondamenta cacciate fuora dal loro sotterraneo cavo: tutto sottosopra fu messa, nè mai più informe ammassamento di rottani si presentò agli occhi degli uomini spaventati, che quello della distrutta Polistèna

e Quando da sopra un'eminenza, scrive il Dolomien, lo vidile ruine di Polistena, quando lo contemplai i mucchi di pierre e che non banno più alcuna forma, nè posson dare più kidea di ciò che era quel luogo, quando io vidi che nissum casa erasfuggita dalla distruzione, e che tatto era stato livellato al sunolo, io pruova im seatimento di terrope e di pietà, di raccapriccio, e per alcuni momenti le mie facoltà restarono so-

Le case precipitatono nel fiume, i grossi muri del convento dei domenicani si sfasciarono, ed in grandi massi rovinarono. Dalla parte de cappuccini s'avvallò il terreno; in varil luoghi largamente si fesses, tutto il puese all'intomo sino a piè del monte tre miglia distante si screpolò. Un momento solo dei cinqua febbraio precipitò e soficco negli abissi più di denetia. Polistenesi fra i sejunia ch'erano. I sopraviventi, erranti emiseri, non solo case più non avevano, ma neumeno fra quella informe ruina le riconoscevano: a stento il luogo dell'antica e distrutta sede accertavano.

Fra la desolazione sorsero opere di pictà. Il marchese di San Giorgio, signore di Polistena, intendera a purgar il paese dullo ruine, ad inantara haracche per ricovero dei terrazzani, ed aintargii con ogni più ntile servizio. Oltre di ciò, una nuova Polistena sorgeva a canto dell'antica per la pia e la provida intenzione di quel signore. Un convento di monache era in Polistena. Tutte perirono schiaccheta, salvo ma ottungenaria.

La compassione ch'io sento, m'invoglia di raccontare il caso di due madri infelici all'altima ora sotto le ruine condotte, ma non sole. Rovinò sopra di loro un tetto, rovinò la povera casa L'una aveva seco un figliuolo di tre anni, l'altra stringeva al petto un bambino di sette mesi. Nella estrema sciagura, in quel fondo di morte la materna tenerezza non le abbandono, anzi s'accrebbe. Curvaronsi contro i cadenti sassi, e fecero del dossoarco sopra le innocenti creature. Istinto era, amore di madre era, ma frutto altresi di compassionevole illusione; perciocchè incontro ai rovinanti massi qual corpo di donna resistere potea? Morirono, e con esse i non salvati fanciulli. Chi fu mai più infelice al mondo di queste misere e desolate madri? Furono trovate nell'attitudine descritta; e con le braccia avvinte ai figli l'una accanto all'altra, esse coi corpi pieni di lividori e di putrida gonfiagione, essi seccati e smunti. Or chi potrà dire quanto dolore regnato abbia in quell'oscuro speco?

Delle raccontate donne un'altra meno infelice, quantunque infelicissima sia stata, tutta la Calabria in ammirazione converse. Sette giorni intieri stette fra le ruine sepolta, nè alcun cibo o bevanda ebbe. Funne estratta esanime e moribonda. Come

prima racquistò l'imperio dei sensi, acqua, gridò, acqua, acqua, celta cio coglio. Tantera la sete che la straziava! Disse che nella renebrosa caverna, prima una infernale sete la struggeva, poscia perdè ogni sentimento di sè etsesa. La da così vicina morte scampata donna visse ancora alcun tempo, sovvenuta dalla pietà del pubblico.

Simile caso avvenne ad una donna di Cinquefrondi, villaggio poco distante da Polistena, e dal somno all'imo distrutto. Fu tratta viva dopo sette giorni di sepoltura, ma con due figliuo-

lini che seco aveva, morti.

Quanto sopportar possa in casi straordinari l'animale natura, ancora più ne diede testimonianza un gatto, che, appiatatosi per asilo in un caldaio, il quale il peso dei rottami sostenne, vistette quaranta giorni senza cibo di sorta alcuna. Il trovarono come giacente in placido sonno. Appoco appoco si riebbe, ed alcuni anni ancora visse, delizià del padrono.

Tristissime cose io narrai di Polistena, ora delle liete ne dirò, fuercè della grazia del suo signore più sopra da me lodato. Quella nuova Polistena ch'ei fondò, sorse in sito più salubre, con edifizi più perfetti, con artifizi più industri con acque più comode, con agricoltura più fiorente, con aspetti.

più allegri. Tanto potè una bontà rara fra tanto lutto.

Per breve tempo io mi rallegro, torno ai dolori? L'orrido mio discorso non avrà così presto fine. Terranuova, graziosa città, era situata sul dorso di un monte altissimo, donde si aveva un piacevole prospetto di quelle amene terre della Piana Calabrese. Il fiume Soli baguava le falde del monte alle spalle di Terranuova, il Marro le bagnava a destra. Al di cinque di febbraio le sue delizie furono altamente guaste, ed essa più non esistè. Vi rimasero appeua tristi avanzi del suolo dove giacque. La mattina di quel di mostrossi il cielo sopra la città destinata a morte torbido anzi che no, e un non so che di sinistro aveva. Poi levossi il sole, ma squallido e senza la solita vivezza de' suoi raggi; una densa nebbia ingombrava l'aere; erano incostanti i venti, da greco ora spirando, ora da scirocco, ora da levante. Piovve una leggiera pioggia, o piuttosto spruzzaglia, per cui la nebbia si dileguò, rendessi più chiaro il giorno, ed il vento di levante più padrone del cielo Versò mezzodì cominciò a cangiarsi l'aspetto delle cose; il cielo si ricoverse di nubi fosche, basse, stentate, lente, con picciol moto, come poste in bilico. Sopraveune un soffio di vento impetuoso tra ponente e maestro. Vidersi allora gli uccelli errare smarriti con incerto volo, fra gli animali domestici chi si dava alla fuga senza sapere dove andare volesse, chi fremeva d'orrore chi avvilito si mostrava. Se le menti fossero state sane avrebbero conosciuta l'indole rea di quei segni, e come nunzi stimati di funesto evento. Ma la ragione non dettava agli uomini, che pure del passato si ricordano, ed il futuro prevedono, ciò che l'istinto spirava agli animali ; generaziono imprevidente ed improvvida delle Calabrie, che già tante volte calpestata dai terremoti, dei medesimi si Cura, come se mai avvenire non dovessero.

Crebbero i tristi annunzi. Un romor cupo pria sentissi come da longi, nelle viscere della terra, poi in un istante lo apsarentoso e sonoro rombo. Tremò di tutti i moti la terra terriblimente, subsaltorio, di shalzo, onulala-trō, vitarioro, vorticoso; ora questo, ora quello predominava. Quale cosa poteva a tanto squassamento reggere? Terramora ditenne in pechi istanti un vano uome; il suulo stesso ore posava, nou solo cangió forma, man non fu pità. Vu n gemito indistinto, coa servinono gli acca-a demici di Napoli, un gemito indistinto, un terriblie fragore, e una deusa unbe di polve ascose tra la più compiuta an-a nichilazione l'enorme strage the indistintamente si fece degli - uomini è dei bruti ».

Aveva la terra nel suo fiorito stato duemila abitatori, solo quattrocento dalla catastrofe scamparono. Milaquattrocento perirono sotto le ruine, il resto fu tolto dal numero dei viventi per la forza delle febbri putride che, per la quantità delle acque sviate e divenute stagnanti, sopravvennerò. Dei superstiti chi piangeva i morti, chi i feriti, chi sè stesso per la perdita dei più cari parenti e delle più preziose cose che si avesse. Dolori d'animo, dolori di membra, dolori di miseria in un sol viluppo si mescolarono per tormentare quegli infelici Calabresi. Più orribile scena non fu al mondo mai, che già tante orribili ne aveva vedute. Accrescevano l'orrore e il desolato aspetto delle cose un vento furiosissimo da ponente a maestro, tuoni tremendi, una grandine strepitante, una pioggia rovinosa. Pareva che a gara ed a vicendevole guerra e terra e acqua e aria a spavento e distruzione di quella misera contrada si disfacessero.

Sopragiunse intauto una tenebrosissima notte. Continuò il furore del cielo, continuò quelo della terra, il rombo el il moto in questa, i folgori, i tuoni, la pioggia in quello; il huio, scisso a tempo a tempo dis baleni, dava ancora maggior terrora si veva invidiava il destino di chi era morto. Ne lume per rischiatare le tenebre avevano per la distruzione delle case, me accorrere, ne modo di passerni. Parlasi d'infermo oltre il corso della presente vita, usa inferno fun dirio della presente vita, usa inferno fun dirio di arranuova, ma dove fu Terranuova.

E per dire come il disastro accadesse, è da sapersi che una parte del suolo su cui la città sorgeva, per la forza del terremoto in un subito si staccò dal monte, e scorse sino alle ripe del Marro, con sè sul dorso le rovinanti case portando. Nella

parte opposta il monte si spaccò perpendicolarmente in tutta la sua altezza: una porzione staccatasi andò a cadere tutta intiera appoggiandosi su d'un lato, come un libro che si apre, una metà ne restò sul dorso, l'altra si colcò in piano. La superficie superiore, ove erano case ed alberi, sedette in una posizione verticale, ma delle case non vera più restigio: precipitaronsi nel momento dello spacco e dello stacco perpendicolarmente per più di trecento piedi di profondità, e coi loro frantumi riempirono il fondo di questa spaccatura. Non tutti gli abitanti perirono, la differenza della gravità fece che i materiali, come più gravi, arrivarono giuso in fondo prima degli uomini, così che molti evitarono di essere seppelliti o schiacciati dalle ruine. Chi di loro cadde ritto in piè, chi fu interrato e quasi propagginato col capo in giù, e le gambe all'i sù fuora, chi mostrava fuori un braccio, e chi la testa, e chi era morto, e chi semivivo. Non mai si vide maggiore nè più compassionevole ruina. Quel che era alto, divenne basso; quel che era basso, divenne alto. Non più a guisa dei poeti, ma realmente i monti divennero valli, le valli monti, i pesci andarono fra le querce, gli uccelli fra le acque. L'ammasso delle cadute terre interruppe il corso al Solì, onde si formarono due laghi, che, stagnando, rendevano l'aria pestifera. Il castello di Terranuova ed il convento dei Celestini si sfasciarono, e caddero in un compiuto rovinio. Dei Celestini un solo fu salvo.

Varii furono gli accidenti maravigliosi ad nn tempo e terribili. Era una casa ad uso di osteria, lontana forse trecento passi dal Solì. L'abitavano l'oste per nome Giovanni Aquilino, la sua moglie ed una nipote di tenera età. Eravi per accidente quattro avventori. Giovanni se ne stava russando sul letto, siccome quello che avvinazzato era e cotto bene, le due donne attendevano agli uffizi di casa, gli avventori giuocavano alle carte. Ed ecco la casa intera prender viaggio verso il Solì, nè fermarsi se non quando al suo letto pervenne. Qnivi l'urto fece ch'ella si disfece, ed in frantumi andò. L'ostessa rimase, come trovavasi, seduta, e dalla paura in fuori non ebbe male alcuno. L'oste a maladetta forza si svegliò, e, smaltito il vino, pianse la perduta fortuna; la misera fanciulla schiacciata morì. Morirono pure gli avventori venuti a giuocare sulle

spon le dell'ameno, ma infedele Solì.

Uno sbalzo di terremoto aveva sepolto fra le ruine della sua casa l'abate Taverna, medico di Terranuova. La polvere lo soffocava, la grandine dei piombanti sassi il martellava, si credeva morto, quand'un'altra urtata di terremoto lo scarcerò, fuora il trasse, e da! pericolo lo scampò. Per lo strano caso restò allibbito e intronato lungo tempo; finalmente tornò del tutto in sè, e dilettavasi nel raccontare come il terremoto lo avesse condotto vicino a morte, e come l'avesse salvato. La

famiglia dei Zappia ebbe un caso comune col Taverna, sepolti da una spinta di terremoto, dissepolti da un'altra.

Anche nella desolata Torramova successe una mirabite sopportzione di un animale bruto. Nella casa dei Tutini, che rimase tutta infranta e distrutta, una cagna fra le ruine inercerta, visse per tredici di senza alimento alcuno, e senza averemia potuto lambire una stilla d'acqua. Usel, toltigli i rottami d'intorno, viva e magra e sopramodo sitilona.

I terreni rimasero tutti lucerati da crepacci e da fenditure. Alcune di queste fenditure avvano otto paluni di profondisi, altre tredici, altre venti, el anche i più; varis era la largezza, ma nissuna maggiore di quattro palmi. Parevano quasi tutte fatte a taglio netto e successivo, ma con direzione con finsa, varia e indistinta, a segno che non ammettevano ordine alcuno, nè dove fosse il loro principio, e dove la fine, non si po-teva accertate.

Sopra un alto monte rimpetto a Terranuova, ma sulla opporta sponda del Soll, s'ergeva un villaggio per nome Molochiello. Questo infelice paesetto fu devastato in modo, che
ponchi ci informi vestigi rimasero cileli sua ceistenze. Una pareta
di lui precipitossi a destra, l'altra a sinistra, ne più altro suolo
vi rimase del sito su cui giaceva, che una fettolina a schiena
d'asino, così aenta, che non vi si poetra su camminare. Videsi
in questo luogo un orrido e no più altito spettacolo; che nel
fianco del monte reciso come quasi a perpendicolo pendevano
aumassate le reliquie dei cadacet ri piesta in ci sepolori i quali,
per lo squarcio avvenuto nei fianchi della rupe, rimascro scantonati e ner meta divisi.

Un Antonio Avati, contadino, stava sur un castaguo recidendone i rami, quando arrivi da devastazione. Il castaguo si mosse, e con placido corso scese verso il fiume Marro per più di trocento passi. Fermossi finalmente intoppandosi giù nel vallono. Scuotessi Avati, e salvo sulla ripa salvo.

La rustica casa di Grazia Albauresi, moglie di Giuseppe Zona, viaggiava ano cressa giù per lo monte. Avera Grazia un hamabino di poca età, che giaceva forse placidamente dormendo in una rozza calla fra meschine fissee avvolto. L'infelice madre restò nfinguta ed oppressa sotto le smisurate moli e della propia casa e delle altre falibriche e del terron della creta che già rovinavano dalla rupe di Molocchiello. Credessi, che con lei fosse motto il bambiuo. G à erano trascorsi tre giorni dal fatale avvenimento, quando da coloro che andavano fra le ruine racogliendo gli avanzi della dros sepotta e seras suppellettic furono uditi alcuni oscari vagiti. Abarono a speranza i pietosi amini, smossero, scaurono, trovarono la unisera ed innocente creatura nella sua culla cinta di fango, e fra orrendi frantami involta. Rea era la stagione, il freddo sopro assai, la pioggia

dirotta. Estrassero il bambinello vivo da quell'informe spelonca così come era rauco dal pianto, conquiso dalla fame e dalla sete, assiderato dal freddo, dimagrato al sommo: così usci vivo dal sepolero inusitato dalla madre. Il presero, il fomentarono, con prudenza il dissetarono, con prudenza ancora lo sfamarono. Salvo in somma il resero; ma non tanto che non portasse nello smonto viso e nel debole corpicino, finchè visse, i segni dell'andato patimento. Siccome morta era la madre, una zia materna prese cura dell'orfano così stranamente preservato da una stranissima ventura. Gli accademici di Napoli non senza maraviglia il vielero.

Dopo un terribile interno muggito la terra tremando distrusse Casalnuovo, graziosa città situata a piè del monte. Le strade aveva larghe e diritte, le case basse per timore dei terremoti, ciascuna di esse con un albero ed una pergola avanti, per cui placida ombra era procurata, a chi vi abitava, nella stagione estiva. Non vi rimase pietra sopra pietra, tutto fu pareggiato al snolo, tetti sconvolti, sassi schiantati, alberi infranti. Quasi la metà della popolazione di Casalnuovo perì schiacciata sotto le sue rovine. La principessa di Gerace, signora del luogo, che quivi era venuta a diporto, rendè ancor più funesto il destino della terra, posciachè perì in quella nobil donna chi poteva ed ottima volontà aveva di soccorrerla, distrutta dal disastro anche l'aiutatrice.

Descrivendo i fieri casi della Calabria, forza mi è di servirmi il più delle volte del tempo passato, mentre pure parlo delle più nobili città e dei più ameni siti cui l'età nostra stessa vide ed ammirò. Sorge tra il fiume Tricuccio e il Birbo un monte di delizioso aspetto, di ulivi, di viti, di castagni e di altri alberi fruttiferi fecondo. S'innalzava sulla cima di lui, come signoreggiatrice di tutte le sottoposte valli, l'antichissima città di Oppido, che fortemente la propria libertà difeso aveva, correndo l'undecimo secolo, contro i Normanni, cui a' danni suoi guidava il conte Ruggiero, fratello di Roberto Guiscardo. Fu un litigio compagno di quello fra Turno ed Enea; repubblica potente ella era, e da libero principato procedendo, molte terre possedeva, e molte alleanze con altri principi aveva. Cambiossi poi l'alta sua fortuna in minore; pure del tutto non perdè l'antico splendore, e addi nostri ancora di un seggio vescovile si vantava. La natura e gli nomini l'avevano abbellita; la natura, ma una natura furibonda poscia lei e gli uomini oppresse.

Ai quattro di febbraio il sole era tramontato caliginoso, ancorchè a ponente fosse senza nubi il cielo. Gli Oppidiani avrebbero dovuto avvertirlo e credere che egli qualche grande disastro annunziasse. Certo l'annunziava. E chi s'ardirà chiamare il sole menzognero? La mattina susseguente sorse pallido e contorbida luce: l'aere di varie e tarde nubi s'andava appoco appoco ingombrando. Pure ora nubiloso, ora chiaro appariva il ciclo; piove una sottile acquiciela, un contrasto di venti dissipo la nebbia e la pioggia. Al mezzodi tornarono con lento e grare moto l'importune nuvole. Successe una calna simile a quelle che precedono le tempeste. I volatili el quadrapedi ben saperano che cosa portendesse quel la culna. Agitati e percossi al man interna e funesta cegione, non saperano ne dove stare ne dove audare; una nunquieta anogocia gli tormentara. Successo un vento inaspettato, udissi un fremito el un oscuro suono repente; tremo la terra. Oppido non era più. Il sentiris il tremoto, il cadere el il rivoltolarsi il tutti o il una orrenda confusione, lo srioglieris el difastra gli edifica, ombissando, o rovinando, o rivolgenulosi, t'empirsi l'aria di geniti, di estreme grida e di polvere densissima, fu un atto solo, fu'l'opera di breve istante.

La città si arrovesciò tatalmento e pareggiossi al suolo, nè vi rimuse in piedi un solo pezzo di muro. La terra stessa del moste sfranò, e nella gola interioro calendo, con sè trasse due bastioni. Il rencecio ci il Cumi farono ingombri dalle runie, e le ioro acquearrestate e tennte in collo produssero lagli. Innondaziono di lave, non di materie squagliate dal fuoco, ma di creta liquefatta nell'acquea composte sgorgarono dagli absis per via delle

crepature in cui si aperse qua e là la terra.

Non solamente la città perl, ma nel contado orreadi vestigi lasciò di sè l'irresistibile flagglelo. In Caumanaria vicino al Birbo sorgeva giù nel vallone un nobile edifizio a diletto di campagna e al utilità acconei, il quale a don Marcello e don Demetrio Grillo apparteneva. Oltre la stanza civile, ri erano palmenti e fattoi, cui nel paese con voce latina chiamano trappeti, e conserve dollo, ci ampire sale ad uso di nutricarvi ed clucarvi fertile e abliticana terra. Sopravonne la hurta del terremoto, o tutto quell' ampio aggregato di piacevoli ed utili casamenti caucello e sobbissò di maniera; che non ne rimase più orma. Quivia distruzione di tanti magnifici cilitzi a aggiune il furore di un incendia soccesa, non già da fuco vontuo di sotterra o dal cielo, ma dai cammini, che, sconvolti essendo, non gli davano più soggo, onde a apprese a quanto tocco.

Sotto i rottami s'ascosero molti casi compassionevoli. Alcuni an silenzio oterno coperse, altri, renuti in luce, occuparono la fama del mondo. Tutti non dirò quelli che accu bloro in Oppilo misera, un solo ne racconterò, e fa di ana golomista: di quin-dici anni per none Aloisa Basili, e di un bambino di due. Nel Aloisa il leurore, come solverà, l'in el bracchi stitetto. Trababiò, Aloisa il leurore, come solverà, l'in el bracchi stitetto. Trababiò, rainò la casa, le ruine per ogni lato Aloisia circondarono. Non so dire se per fortuna, o per diagrazia, un vano, fatto da alcuna.

Botta Tomo VIII

tele di muro che, cadendo, si soffermarono a volta, ll'uno e l'altro accolse. Lungi erano da ogni umano soccorso, lungi anzi dal poter far sentire le lamentevoli strida. Le braccia dell'Aloisia servivano al bambino di scudo contro i più triti frantumi. Così se ne vivevano quasi fuori del pericolo di essere schiacciati, ma morte più crudele gli attendeva. Il misero fanciullo cominciò a provare il martirio della sete, poi sopraggiunse quel della fame. Altro che sassi e vile mota non erano nella subitanea caverna. Dalla interna angoscia il bambinello disperatamente piangeva, cibo e refrigerio domandando. Il dico, o il taccio? La disperata e dabben giovane pensò ad un miserabil rimedio. Coll'urina nelle sue mani raccolta sostenne la vita del miserando rampollo. che nato di poco tempo, più larga soma di dolore già pativa di quanto s'accumula in tutta la vita di un nomo sfortunatissimo. Breve sussidio! poichè egli nel quinto giorno, dappoichè rac-chiusi erano, mòrl, e morendo, dagli insopportabili tormenti cesse Quel picciol lume, a cui mancò l'alimento, s'estinse. Credo che il pietoso Iddio subito raccolse nel cielo l'infelice anima innocente.

Pianse Aloisia il morto bambino; poscia, il pensiero a sè volgendo, pianse se stessa. S'erale smossa una coscia. Dal dolore dall'affanno, dalla fame, dalla sete se ne moriva. Chi non piange a tali casi non so di che pianger possa. Stupida divenne, ed ogni senso perdè; ferale rimedio che la natura apporta agli estremi mali. L'undecimo giorno rovistando alcuni per le rovine, per caso la trovareno e fuori dell'orribil carcere la trassero: a stento risensò. Tosto che in se medesima rinvenne, acqua, acqua domandò; più la sete la tormentava, che la slogatura del femore. Interrogata che cosa fra le ruine pensasse, rispose: Io dormica. Ebbesene cura e visse. Chi per questi luoghi desolati viaggiava, Aloisia visitava, ed il sno portentoso e crudo accidente dalla sua bocca stessa udiva Il misero fanciullo morto, compagno della sua sventura, ma più infelice di lei continuamente ella piangeva.

Deserto ed orrido era il suolo dove Oppido una volta sorgeva. Che mal fido fosse, le recenti calamità il dimostravano. Volle la provvidenza del ree e quella del principe di Cariati, barone del luogo, preparare ai superstiti Oppidiani altra migliore e più sicura sede in luogo poco distante, cui chiamano Tuba di Oppido. Sussidii di ogni maniera per fondare edifizi e per condurre acque offerivano. Ma ciò a grave pena sopportavano i soccorsi uomini, e di tirannide i soccorritori accusavano, perchè intendevano a far loro abbandonare quell'amato nido di Oppido. Camillo non fece maggiori querele, quando i Romani volevano lasciar Roma per Veio, nè più costantemente o con maggior forza Farinata degli Uberti alzò la voce contro i Fiorentini, quando, dopo la rotta d'Arbia, volevano disfar Firenze per andar ad abitare altrove, come gli Oppidiani fecero e si risentirono al

volere che la sterminata terra abbandonassero: vivere o morire nel consueto aere bramavano. Tanto l'uomo ama la patria; non dove bene sta, ma dove stava, a qualunque modo vi stesse, la trova!

Cusoleto, Sirizzano, Castellace, come Oppido perì, così perirono. Divennero in un momento un mucchio di melma e di sassi. A Cusoleto avvenne che una villanella di nove anni, denominata Caterina Polistina, fu salvata da una capra. S'era costei partita dal paterno tetto per andare alle sue villarecce bisogne, quando d'improvviso il tremuoto la sorprese. Errò per le inabissate campagne piena di spavento lungo spazio Finalmente, priva di consiglio, nè sapendo dove indirizzare i passi, si fermò sopra una collina di creta, che pure testè per la violenza del terremoto dalle viscere della terra era stata eruttata. Ovunque lo sguado volgesse la misera fanciulla, altro non vedeva che desolazione e ruine, nè qual sentier tenere per arrivare a salvamento sapeva. Il terremoto, ogni cosa sconvolgendo e scomponendo e trasformando, le aveva fatto la contrada ignota. Già si disperava. Un affanno mortale e per sè stessa e pei perduti parenti tutta la comprendeva. Una capra, spaventata e smarrita anch'essa, agli occhi suoi s'offer ... L'una per ragione conosceva la sua infelicità, l'altra per istinto. L'una rincorò l'altra, l'altra l'una vedendosi, imperciocchè niuna cosa più conforta nelle terribili e pericolose solitudini e nella disperata speme un'anima vivente, che l'incontrare anime viventi. S'approssimarono, s'aggiunsero. La povera bestiola belando e la Caterina guardando, come se dire le volesse, sieguimi, che a salute ti meno, mosse i passi; Caterina seguitolla. Errarono lungo tratto fra deserte ruine e smottamenti stupendi. La fanciulla non sapeva dove andasse, ma bene la buona capra il sapeva. Insomma la condusse salva al paterno tetto, dove già, come estinta, era dai parenti compianta. Ebbe la salvatrice capra accarezzamenti, gradito cibo e diligente custodia.

Nel territorio di Cusoleto pure s'affondò un uono col suo cavallo, nè mai più si vide o sentì segno di lui. O l'aperta terra sel trasse divorandolo negli abissi, o qualche allagamento di

fanghiglia lo avviluppò e coverse.

La miseranda Calabria ultra non è ancor giunta al fine dei suoi tormenti. La città di Santa Cristina, che sedeva sopra una rupe altissima, diventò un nome senza corpo. Vennevi il terremoto con una forza tale di sbalzo, che gli edifizi sin dalle fondamenta furono lanciati in aria, donde poscia caddero rotti e fracassati, parte sulla rupe stessa, parte nei valloni sottostanti. Fecersi anche nei fianchi stessi del monte smottature, crepature, eruttazioni di creta concacea, cioè ripiena di spoglie di aminali crustacei, fenomeno che non solo in questo luogo si osservò, ma ancora in tutti quelli dove accaddero questi sbocca-

Aspra veramente e cruda e piena di funesti casi fu la conça cui la Serra, la Musa e la Modia bagnano, ed Aspromoute accerchia. Fuvvi nel tenimento di Santa Cristina uno scempio crudele di quanto poteva servire od al saziar la fame degli uomini, od al ravviar le terre, o ad innalzar gli edifizi in luogo di quelli cui l'infernale soffio aveva o diroccati o sbalzati. Case d'abitazione, mulini, fattoi, vasi da vino e da olio, tutto fu mandato in un disordinato fascio Successe anco un terribile guasto degli animali atti alle coltivazioni, onde poca speranza restava di rinstaurare ciò che la natura aveva rovinato.

Dietro Santa Caterina veniva a terminursi una spaccatura larga molti piedi, e lunga da nove in dieci miglia, che da San Giorgio incominciata e la base rasentando dei monti Caulone. Esopo, Sagra ed Aspromonte, sino a Santa Cristina seguitava. Credono i naturalisti che questa enorme voragine riconoscesse la sua origine da ciò che i nominati monti, siccome quelli che di granito sono, nella loro mole non patirono, ed il volume non cambiarono, mentre il terreno della Piana di Calabria, composto di argilla e di sabbia, dal violento scuotere del terremoto in sè medesimo ristretto, e, per così dire, rannicchiato ed insaccato, s'impiccioli di volume, onde dal cerchio di quei monti si staccò. e la fenditura di cui si tratta produsse.

Da questa generale smovitura del terreno della Piana nacquero accidenti strani di frane e transposizioni di terre. Molte, scorrendo, furono trasportate ben lontano dalla loro prima posizione, ed altre terre intigramente copersero. I quali accidenti diedero luogo a questioni singolari, e fu bisogno decidere a chi appartenessero i terreni che ne avevano seppelliti degli altri, cioè se al padrone del terreno tras: ositivo, o se a quello del ter-

reno senolto.

Pei terremoti di Calabria i retaggi si confusero e si cambiarono in gran parte. Alcuni sono stati chiamati ad eredità, cui non potevano mai sperare di conseguire, e cui non avrebbero mai conseguito, se tante numerose famiglie non fossero state o dalle voragini sorbite, o dai rovinanti sassi ammaccate, o dalle pestilenziali febbri che seguitarono, estinte. Quasi tutti i ricchi hanno perduto, quasi tutti i poveri hanno guadagnato. Costoro, oltre al profitto del saccheggio, imperciocchè fra i desolati uomini del desolantissimo paese furono non pochi disumanati bestioni, che la comune sventura in propria utilità mutarono rubando; costoro, dico, tassarono da per loro stessi le opere ad un prezzo enormissimo. Dura necessità premeva chi aveva bisogno di loro o per costruir baracche o per salvar ciò che le ruine ascondevano. Nessuna moderazione nelle domande, talmente disoneste, che in luogo di ladri piuttosto che di operai chi le faceva ponevano. I dolori altrui quei duri cuori non ammolivano: con mercedi incredibilmente smisurate l'opera delle

loro mani prestarono; i ricchi ne furono soffocati, e se la provvidenza del governo non fosse venuta a metter ordine ad una insolente cupidigia, tutti i ricchi sarelibero diventati poveri, e tutti i poveri, ricchi. Due popolazioni in una erano allora nella

Calabria, i bisognosi da un lato, i cupidi dall'altro.

Ora, voltandoci a destra verso il Faro, diremo il fato di Palmi, Seminara, Bagnara e Scilla. Era Palmi una delle più belle ed opulenti città della Calabria ulteriore. Vi fiorivano, per la provvidenza del principe di Cariati, manifatture di seta e di lana, vi fiorivano la educazione dei filugelli e la coltivazione degli ulivi, vi si faceva un mercato asssai celebre per gli olii. Case, edifizi, manifatture, palmenti, fattoi, conserve da uve e da olio, quanto la natura aveva prodotto di più grazioso, quanto l'arte di più utile, tutto distrusse il giorno dei cinque di febbraio. Milaquattrocento persone vi perirono. I barili e le anfore contenenti l'olio, fracassati e spezzati, tanta qualità ne sparsero, che per lo spazio di alcune ore ne corse un rivo al mare. Quest'olio, misto alle biade, che si corruppero, ed ai cadaveri, che si cancrenavano, contaminò l'aria di maniera che si destò una febbre di estrema ferocia, la quale tolse di vita la più gran parte di quelli che avanzati erano alla furia del terremoto. Cadde e rovinò con Palmi il vicino villaggio di Sant'Ella, posto a riva il mare verso la settentrionale estremità di una giogaia di monti, che pare col nome di Sant'Elia si appellano.

Doloroso fato oppresse Seminara, cità bella pel sito e per l'industria degli uomini. Dalle più umili alle più magnifiche case, dai luogbi più profani ai più sacri non s'incontravano più, dopo il terremoto dei cinque di febbraio in quel desolato soggiorno che o ruine compiute, o fabbriche rovinevoli ridotte in mise rando rottame e disperse da quell inresistibil turbine sotteraneo. Dai cupi ahissi sorse un sogquadro tale, che quello che hellissimo era a vedersi, orrido divenne e spaventosicsimo. Aveva Seminara, due secoli innanzi, provato per battaglie atroci tutto il furore dei pazzi uomini intenti ad ammazzarsi: sonò pel mondo allora il nome del gran capitano Consalvo. Ma ora da più fiero nemico fu percossa, nemico venuto dai cavi spechi della mal composta terra. Ivi un terreno era sopra un'erta, che ai padri Paolotti si apparteneva. Di là su avvallando lo sguardo, si vedeva sotto un orrendo e mostruso rivolgimento di terra. Un pendlo s'inabissò, ed in una profonda valle trasmutossi. Un tenimento che sul pendlo sorgeva, rimase di shalzo gettato per la distanza di seicento in settecento passi su d'un altro terreno, che al di là della valle giaceva, dove si vedevano le viti, le fabbriche e gli alberi confusamente giacenti, e di lancio dalla propria sede divelti. Pel contrario, nella contrada della Nunziata saltò fuori dal seno della terra un monte, e questo monte fu una massa enorme di creta concacea. Tale materia per lo più, come già accennammo, buttavano quelle bocche aperte dal tremito della terra.

Segue il rovinamento di bellissime terre, come se il flagello amasse distruggere ciò che più meritava di essere conservato. Bagnara fu distrutta, e in mezzo alle sue ruine un solo edificio rimase in piè, una piccola cappella, dedicata alla Madonna, che chiamano di Porto Salvo. Tutte le fontane di Bagnara nel fatale insulto del terremoto in un solo momento si dissecarono. Sarà per sempre questo luogo memorabile per la sua disgrazia, della quale tanto maggiore rincrescimento si debbe sentire, quanto che esso era un paese celebre, non solamente per la predilezione in cui l'ebbe il conte Ruggiero, ma ancora e molto più per l'abbondanza di molti generi utili ai comodi della vita ed alla pro-

sperità del commercio.

Scilla, nelle antiche favole terribile ai naviganti, bene diè materia di real terrore a chi vi fu ed a chi non vi fu, nel sovvertimento delle Calabrie, di cui andiamo divisando la tragedia. Scilla non è altro che un alto scoglio, che, posto a rincontro della vorticosa Cariddi, s'innoltra a guisa di punta nel mare, e lo fende formando sui due suoi lati due curvi seni, l'uno vôlto ad oriente, l'altro ad occidente. Sulla punta e sullo spazio compreso fra i due lati resta edificata la città, non priva di magnificenza pe'suoi edifizi così sacri, come profani. Sulla punta stessa s'innalzava il castello di solidissima costruzione. Nello stesso di dei cinque febbraio, che tanto fu fatale alla Piana di Calabria, Scilla fu dal medesimo flagello percossa. Quantunque la ruina delle case non fosse quivi così grande, come negli altri luoghi della Calabria, fu ciò non ostante di così minaccioso aspetto, che i Scillani spaventati, dai loro abituri precipitosamente sbalzando, cercarono scampo contro il rovinoso furore della tremante terra o nei luoghi aperti o sulle barche, le quali allora nelle vicine acque soggiornavano. Ruppesi in qualche parte il castello, ne ruinò un masso, l'altro, trab illando, faceva le viste di ruinare. Alcune delle case, come se tocche fossero dal fulmine, repente precipitarono con romore spaventevole, altre vacillavano, e come tremola canna ora s'abbassavano, ora si rinualzavano, altre con vorticoso giro scioglievansi e s'inabissavano. In men che non balena fu piena d'urli e di gemiti. e ingombra di una densissima polvere l'infelice città. Pericolosissimo soggiorno in quei momenti la non più solida terra, siccome quella che, ondeggiando e percosse dando, minacciava sterminio e morte, ma di lei più crudele ancora e più furibondo fu il mare.

A funesto giorno venne succ-dendo una funestissima notte. Alle ore sette e mezzo della notte che chiuse il giorno cinque di febbraio, mentre le ruine dalla prima scossa prodotte ed accumulate ancora fresche erano, e gli animi tuttavia o attoniti stavano per così tremende scene, o supplici pregavano Colui

che può arrestare i tuoni e le tempeste, perchè dal duro fato che sovrastava gli preservasse, un nuovo tremore, un nuovo scotimento, e questo violentissimo, scrollò la terra con spayento indicibile di tutti. In quel momento stesso s'accrebbe il concetto di terrore per uno immenso scroscio che assordò ed intronò l'aria, come se qualche nuova spaccatura un'altra parte d'Italia. come già anticamente, secondochè alcuni credono, la Sicilia, dal suo tronco divelta, ed in un'isola cambiato avesse.

Una parte del monte Baci, discostà poco alla sinistra curvatura di Scilla, staccatasi da' suoi cardini per la forza del tremuoto, precipitando con orribile fragore nel mare, cadde e s'affondò, non senza di aver cacciato avanti a sè violentemente l'onde frementi. Immenso accidente fu questo, eppure piccolo a comparazione di quello che ora siamo per raccontare. Nell'ora fatale di sopra accennata in quella parte di mare che bagna le sponde di Messina, di Reggio, di Sicilia, del Cenidio e del Faro avvenne un fenomeno stupendo e spaventoso. Il mare primieramente si avvallò nel mezzo, come se una forza potentissima ne avesse percosso il centro, e quindi, con rapidissimi vortici nabissandosi, respinse per gli opposti lati l'onda inarcata, la quale sugli opposti lidi d'Italia e di Sicilia oltre gli usati termini trascorrendo ed accavallandosi, ogni cosa con una portentosa inondazione disertò ed afflisse. Lascio al lettore il pensare quale aggiramento, quale slogamento, quale rapina, quale distruzione nelle cose inanimate abbia partorito un turbine così improvviso in luoghi sui quali non mai penetrato il mare aveva, e su di cui per conseguenza non si aspettava. Racconterò solamente i tristissimi casi di chi queste aure vitali spirava

Il vecchio principe di Scilla, stando assai tempo lontano da quella sua terra, tirato da inevitabil fato, vi si era poco innanzi ricondotto, ed in dilettoso ozio vi andava i suoi giorni passando. e forse ancora meno castamente, che a uomo già molt'oltre nell'età e costumato vi si convenisse, viveva di sirene condotte insin da Roma con sè, aveva copia. Vide il ciolo turbarsi, vide turbarsi il mare, vide una parte del suo castello già diroccata. Ma confidando nella forte struttura di quella sua sede, e. siccome vecchio, avendo acquistato sperienza, e udito e letto di molte cose, non si fidava del mare, e sulla terra voleva rimanersi. Molti pensavano che miglior partito fosse il commettersi all'onde, sovra le quali, come a loro pareva, la cagione generatrice del movimento della terra, non poteva, come sopra la terra, operare. Il pregarono che gli piacesse lasciare quel minacciato e già offeso seggio, ed alle lievi barche sopra le acque galleggianti la propria salute confidasse. Presago del suo destino si restava, ed a piè di un crocifisso instava, perchè in quella sua dimora, se morire dovesse, morire il lasciassero. Ai replicati preghi pure alfin cesse; al mare, che poco allora turbate era, si calo, e sui battelli e sulle feluche esu di altri legni il più longdi dal lido che possibile fu, sui sinistro seno di Scilla co' suoi e con le sue si ricovrò. Chi l'anava, e chi il suggeva, e chi il surgiva, e molissimo poplo, gelaco di seguitare l'esempio del sno signore, corsero anch'essia ripurarsi al mare. Singolar pensiero che il mare più fiò di della terrar archessoro l'eppur pensiero alla terribile contingenza di quelle ore conforme. Quella sinistra curva spiaggia overano la chiesa sello Spririo Santo, i fondachi per l'annona, i muri della cavallerizza, i magazzini del commercio, la chiesa di San Micola, e la fontana di Cola Iapico, piera era, e bolliva tutta e ribolliva di navi contenirici gente, che dubbiosa tra il seperanza el fumore, tra la via e la morte si angosciava. Pure speravano nel nobile elemento, siccone quello che staccato è dalla silora commossa, instalie e rabbiosa terra.

Non s'erano ancora i miseri rifuggiti raccolti dal terrore cagionato dalla caduta e sfacimento del monte Baci, quando arrivò sopra di loro il rovinto delle acque; e ciò al seguente modo avvenne. Udirono primieramente un fremito ed un secreto susurro nell'interno del mare, che via via andava crescendo ed approssimandosi. Pietà chiedevano e soccorso dal cielo, non ben sapendo ancora qual unova ruina loro sovrastasse, e se quel sibilo e quel cupo fragore nunzio fosse di nuovo terremoto o di feroce bufera. Forse questi alti suoni furono quelli che diedero occasione ai poeti dell'antichità di favoleggiare sui terribili latrati di Scilla. La morte tosto gli trasse dall'incertezza; imperciocchè in quell'istante stesso arrivò sulla spiaggia un insolito furore, un abbisso sterminato di acque, un gonfiamento tale di mare, che tutta l'iuondò e coverse, Oltrepassò con una incredibile velocità i legni su cui era ammassata la gente che sperava, oltrepassò il consueto confine, ad una straordinaria altezza elevossi : on le non erano, ma piuttosto monti d'onde. L'una l'altra incalzava. Pareva che Scilla stessa e tutto quell'estremo littorale d'Italia sconvolgere e precipitare in qualche profondo baratro volesse. Dei legni, alcuni sprofondò negli abissi del mare, altri elevò ad un'altezza maravigliosa, altri lungi dal lido nell'aperto e tempestoso pelago sospinse. Ritrassesi l'onda, e con sè ogni cosa con incredibile furia trasse. Poi tornò, e se qualche rimasaglio o d'uomo, o di barca, o d'altro ancora sulla desolata spiazgia giaceva, via spazzò. La spaventosa vicenda più volte rinnovossi: la natura s mbrava in questi luoghi volersi sfasciare e audare in niente; sembrava che alla distruzione pensiero ed animo deliberato avesse. Forse tal era l'immagine del caos prima che il soffio divino all'ordine il traesse. Con maggiore sforzo e danno a maggiore altezza pervenne le secondo che le prime volte, come se dal far male e dalla distruzione più forza acquistasse. Fin quasi alla sommità dei tetti delle case e delle chiese giunse, infranse legni, diroccò muri, schiantà porte, . o

mitò monti d'arena, sparse i lidi di frantuni, di cadaveri, d'alghe funeste. Furibondo era il mare, furibondo il cielo, furibondo l'aere, furibonda la terra. La notte oscurissima, le tenebre non diradate da altro che da tristissimi baleni. Al fremito delle onde s'aggiungevano tuoni orrendi ed un suffiar di vento furiosissimo con certi cupi scrosci lontani, che non si sapeva bene cosa fossero, ma che portendevano casi acerbissimi, e crescevano lo spavento. Pioveva intanto dirottamente a scrollo ed a scroscio. Le acque piovane grossissime si precipitavano al mare, e l'immenso mare pure le inghiottiva, come se esili e piccioli ruscelletti fossero.

La pioggia, pingono gli accademici di Napoli, la pioggia,
 il frequente lontano tuono, l'oscurità, gli urli di chi languiva,

e il minaccioso mormorio del mare, e lo spesso tremolar della
 terra, formavano un terribile misto di orrore, di compassione

« e d'avvilimento. La luce del di che sospirato lungamente co-« minciò a comparire, additò ridotte in un deserto di lordo e

« denso limo quelle sponde medesime che il sole lasciò ricche e

« cariche d'uomini, di animali e di legni. In luogo di viventi

trovavansi di tratto in tratto ora solitarii e ora ammonticchiati
i pesci deposti dal mare, e affogati tra il limo, o maltrattati

« e posti sulla fangosa terra; e invece di feluche, non osserva-

« vansi che miseri avanzi di lorde suppellettili e di sdruciti

e legni 

.

La chiesa dello Spirito Santo trovossi distrutta: della cavallerizza non rimase più segno; le porte del magazzino di Bruno Dieni schiantate, ed il magazzino bordo d'arena e di fango. La chiesa di San Nicola rotta e contaminata anche essa d'infame mota; la fontana di Cola Iapico sotterrata nel fango. Da ciò si vede che gli antichi, le tremende cose della ultima Calabria e della Sicilia descrivendo, sapevano bene pingere gli accidenti locali, ma con grandezza, non da fanti di cucina. Si vede ancora che nel proposito di alcuni moderni, del quale essi menano gran romore, altro di nuovo non c'è che la bassezza. Noi eravamo giganti, costoro ci vogliono fare pigmei, e ciò non per altro, siccome vili imitatori sono, se non perchè in Edimburgo vive un grande ingegno, che seppe bene descrivere le cucine, le taverne, le stalle, ed i parlari dei nobili e dei valletti; ma egli scrive con vivissimo brio, ed eglino con insulsa sciocchezza e cappuccineria vanno schiccherando cartacce.

Gl'involati dal mare e nell'alto portati co' principe di Scilla sonmarono a più di duemila quattrocento. Pochi per casi strani scamparono, ma smarriti, sbalorditi, intronati, e pieni d'angoscia e di spavento. Del principe non si udi più novella: la vorace

Scilla sel divorò.

Un sogno presago non preservò dalla tempesta Carlantonio Carbone. La notte antecedente al di fatale dei cinque feb-

William and

braio, donna Lucrezia Ruffo, sua cognata, donna settuagenaria, sognò il tremuoto. Destossi spaventata, e gridò, quest'erano influenze di quei mortali lidi. La famiglia shigottita accorse, la donna raccontò l'immagine funesta che fra il sonno le si era parata avanti. Ne fu derisa, come se scioccamente a vane fantasime desse fede: Carlantonio stesso se ne burlò. Ora questo Carlantonio, veduto e sentito il terremoto col totale sfasciamento della natura nel di cinque, cominciò a spaventarsi ed a credere che non invano Dio manda i sogni alle anime buone. Ricoverossi, come il principe di Scilla, alla sponda, e si adagiò con dodici persone della sua compagnia sur una barca piena di nasse e di reti. Così stava aspettando la ventura, e quasi sicuro dal terremoto si stimava. Vennegli addosso la subitanea innondazione, che il travolse precipitosamente colla barca e coi compagni negli ampii spazi del mare. Furono violentissimamente agitati per le aper e voragini dell'onde, poscia rigettati colà d'ond'erano stati rapiti. La nave si ruppe e perdè, preda dei flutti, dieci dei compagni ingoiati. C rlantonio, che stretto s'era attenuto alle nasse ed alle reti, divelto dalla sua nave, siccome era involto ed avviluppato fra di esse, fu di nuovo dell'onda ricorrente trasportato nell'alto. Più si dimenava, e più s'intricava, e più d'intorno alla sua persona si stringevano i lacci con cui le pescarecce reti l'avevano avvinto. Oramai più lo strangolo temeva che l'annegamento Le funi di quegl'industri instromenti di pesca, per soprasoma di sventura, tra il dimenare e l'umidità. se gli erano attorcigliate e avviluppate e strette al collo, performa che difficilmente poteva avere il respiro: con triplice giro glielo circondavano. S'aggiunse che una cravatta aveva, la quale, per essersi inzuppata d'acqua, si era raccorciata, e più fortemente la gola gli stringeva, che alla respirazione ed alla vita fosse richiesto. Così strangosciato e più morto che vivo andava galleggiando sulle crudeli onde. Infine il mare, come se sazio di straziarlo fosse, al lido il sospinse, e quasi allo estremo confine della sponda in un pantano di accumulato fango lo espose, ove rimase pesto, maltrattato e quasi in punto di venire strangolato. Tanto strettamente gli si erano avvinte le cordicelle e la cravatta! Là lunga pezza langul, certo di morire se immoto stava, dalla fame e dal fango, più certo ancora, se si muoveva, perchè il moto ristringea i lacci ed accresceva lo strangolo. Finalmente, per l'aiuto di un robusto giovane accorso al suo rauco gridare, e che con cautela disciolse gl'intricati nodi e le fatali strette aperse, restò salvo. Serbò lungo tempo, qual preziosa reliquia, la cravatta, ed a tutti, contuttochè lorda fosse ancora e di limaccio intrisa, la mostrava.

Un'altra strana ventura accadde a don Diego Macri, speziale. Costui si era ricoverato su d'una filuca che portava molti botticini. Il mare l'assorbi, affondò il legno, disperse i botticini, tramestatolo un pezzo, alla per fine sulla sponda il ributtò. In questo sopravenne un'altra rabbiosa onda, che di nuovo in alto mare il travolse. Vagava qua e là portato a caso dai potenti marosi Mentre portato era, urtò in uno dei galleggianti botticini, l'afferrò (tanto è provvida per istinto la mente dell'uomo nel pericolo), e sopra lui gettatosi boccone, per lo lungo vi si distese. Ed ecco un altro cavallone riportarlo alla sponda, e non solo riportarvelo, ma intruderlo e ficcarlo violentemente con tutto il botticino per entro la finestra di una casa, dove rimase chiuso col suo botticino preservatore sino a liberazione. Conservò lungamente, e mostrava compiacentemente altrui, come tavola di naufragio e preziosa reliquia, quel suo fortunato sostegno.

Una figliuola di Letterio Raimondo, chiamata Santa, fu ancor essa assorbita da un altissimo fiotto, e via portata in mare. L'inesorabile mostro, che già tanti aveva divorati, e tuttavia divorava, volle risparmiare la misera, novellamente alla ripa la respinse, e nei rami di un gelso ivi piantato la trabalzò e l'intricò. Pei capelli e per le vesti pendeva, colle mani si dimenava, chiedeva con voce stanca aiuto. Così gemeva e temeva, quando udi sotto l'albero un gemito tacito e distinto. Aveva la mente percossa, credè che fosse la sua madre infelice, che patisse e la chiamasse. Presa da impeto di figliale amore, sforzossi, dai nodi dei capelli e della veste liberossi, e giù cadere si lasciò. Cadde sur una massa di fango, e là donde la voce sospirosa veniva, accorse. Quivi a tentone fra quelle tenebre le venne fatto di toccare la faccia di un nomo, Questi era un Liparoto, denominato Santo Romano, il quale, scampato dalle acque rovinose, nell'inerte limo periva. Pesto era e ferito e in fine di morte. Santa salvò Santo Romano, entrambi salvi per due casi assai fortunevoli della fortuna.

Nunziata di Costa, donna gravida di quattro mesi, fu portata via dallo sterminato maroso; andò vagando, tennesi supina sull'onde, più dell'incominciata creatura che in grembo portava, che di sè stessa sollecita. Il mostro finalmente la depose sul lido, e fu salva.

Nell'altro curvo seno a destra di Scilla, cui chiamano nel paese la Chiana Lea, la inoudazione fu minore che nel sinistro. Quivi Cosima Ghillino, vaga giovane di quindici anni, fu sorpresa dal mare: accorse suo fratello Pasquale per liberarla, il mare gli sorbi tutte due. Tennersi strettamente congiunti, o che vita serbassero, o che morte venisse. Battuti dall'onde contro uno scoglio, furono sciolti e divisi per modo che Pasquale malconcio dovette abbandonarla la giovine sventurata andò errando, come il flutto la portava. Urtò a caso in un nomo, fra le tenebre credè che fosse il fratello, l'afferrò, ma altro uomo cra. Ne fu tosto separata dall'irresistibile forza delle acque. Le onde la precipitarono a capo chino negli abissi, le onde stesse la riportarono a galla. In mare rimase per lo spazio di un'ora priva di ogni umano soccorso, stanca di soffrire, data in preda alla disperazione. All'ultimo, vicina al lido essendo, chiama i suoi con compassionevole voce gridando: accorsero, a riva la condussero, la buona e bella giovane fu salva, e in grembo ai parenti della spaventevole e tormentosa sventura consolossi. Cosima meritava di vivere e visse: un iniquo destino non ingannò la tenera età.

Pietà, spavento ed orrore con estreme ruine afflissero e scon-

volsero Scilla, non degenere da se medesima.

Disastri orrendi io racconto; ma non per la prima volta avvenuti in paesi che bugiardi ed insidiosi si potrebbero chiamare. posciachè per la bellezza ed amenità loro allettano a spiagge înfide e piene di mortali pericoli: un sole benefico, chiari rivi scendenti dai poco lontani Appennini, freschezza di siti all'ombra degli aranci, dei gelsi, dei limoni, dei fichi, dei cedri, dei granati e della pampinosissima vite, fanno che quivi siano i luoghi forse i più dilettevoli della terra. Ma sono giardini d'Alcina, la natura vi fu ad un tempo madre e madrigna. Chi mi legge, forse già si è accorto ch'io della Calabrese Reggio favello. Più a quella famosa ed antica città l'uomo s'avvicina, e più fra gli agrumi, il fresco e l'ombra viaggiando, si figura ed alla mente sua pinge che là entro vive un popolo tanto felice, quanto il paese è bello, ma grazia con infortunii orrendi in quelle amene sponde si congiungono. Reggio infelice, che già ai tempi di Cesare sobbissata fu da un terremoto! Felice poscia, che, da lui rinstaurata ed abbellita, di Reggio Giuliano prese il nome, o ancora ai di nostri, se il vero narrano le istorie, una torre s'ammira in lei che, da Giulio innalzata, col suo nome si chiama.

Funestissime cose sparse la fama di Reggio al tempo in cui andiamo descrivendo gli accidenti. Veramente a funeste cose soggiacque, ma non tanto quanto il grido ne corse. Il tremuoto nel di cinque febbraio ne cominciò il guasto, quello del di sette il continuò, finalmente quello dei ventotto di marzo gli diè l'ultimo scrollo. Non vi fu chiesa, non casa, non edifizio pubblico o privato che non sia stato o ridotto in frantumi, o di tal sorta scassinato e scommesso, che parte si rovesciò rovinando, parte, avvegnaché ancora in piè si reggesse, divenne inabitabile per chinnque da matta imprudenza sospinto non fosse. Ma in questa ultima città delle Calabrie, oltrechè la più gran parte degli edifizi rimase ritta sulle fond menta quantunque screpolata e rovinevole fosse, non vi si osservarono nè voragini aperte, tol tone alcune poche e leggieri crepature, nè turbini di venti irresistibili, nè inondazioni di acque più irresistibili ancora, nè eruttamenti di arena cretacea; o ciò sia proceduto da minor forza del fomite scrollante, o dalla maggiore larghezza che in quel luogo ha lo stretto a comparazione di quello che Scilla dal

capo Peloro, chiamato oggidi Torre di Faro, divide. Pochi shitanti perirono, poco più di cento fra più di diecimila; imperciocchè. avvertiti dalla prima scossa dei cinque, che fe' traballare, ma non ruinare le case, si erano, i pericolosi abituri abbandonando, riparati alla campagna sotto le baracche, cui per un tale bisogno subitamente avevano erette. Gran disagio, gran disgrazia era pur quella, poichè abbandonate le bisogne della vita comune, e sospesi gli artifizi, una universale miseria tormentava gli spaventati Reggiani, A tanto strazio, prima che il governo accorresse, soccorso diede il buon arcivescovo Capobianco, prelato pieno così di umanità, come di religione. Per procurar sollievo al suo misero gregge, dispose in suo pro degli ornamenti superflui della chiesa, e i suoi cavalli e le carrozze e il mobile più prezioso, oltre il danaro che in pronto avea nella pia operazione usò. Un caso sopramodo lagrimevole trovò una pietà condegna.

Sipò a questo passo furono da me raccontate le disgrazie di molti illustri luoghi, di molte nobili città. Ora m'apparecchio a scrivere quelle di colei che tutte e per antichità e per grandezza e per altezza di fama le avanza. La magnificenza non più che l'amenità non preservò dalla cagioue inesorabile furi-

bonda.

Siede Messina sulla terra sicula, alto elevandosi, quale regina del famoso stretto che da lei il suo nome prende. Celebre ai tempi antichi, celebre nel medio evo, e celebre ancora nelle moderne età, fu testimonio che quivi all'industria degli abitanti, alla fertilità del suolo, alla benignità del cielo si aggiunge un quieto e necessario rifugio a chi sen va navigando sur un mare sopra misura tempestoso e troppo spesso da furie disordinate perturbato. La natura rabbiosa qui pose Scilla e Cariddi. scoglio e voragine infami per tanti naufragi, e qui la provvida natura pose il porto di Messina alla pari di qualunque altro più famoso che al mondo si , ampio, profondo, sicuro, atto a ricettare, come le più piccole ed umili barche, così le più grosse e magnifiche navi. Fu città cara a Normanni, cara agli Svevi. cara agli Aragonesi, onde sorse piena di sontuosi edifizi, e corredata di tutti quei comodi della vita che alle città principali di un reame si appartengono. A così alto grado salì una volta la sua potenza, che, e grossissimo commercio faceva, e numerose armate sui mari spingeva, e del primato dell'isola con la stessa popolosa Palermo contendeva, ed alcun tempo il tenne. Per le guerre civili poi, e pei rivolgimenti politici, e per le ribellioni, ed ancora pel crescere progressivo dell'emula città, cadde in più basso stato, ma non però tale che illustri segni non serbi, e per popolazione e per magnificenza d'edifizi, della grandezza antica. La natura e gli uomini l'avevano fatta grande e graziosa, gli uomini poscia per le discordie, la natura pei terremoti

la mandarono in declinazione, e da se medesima diversa la fecero. Tremarono e rovinarono le Calabrie, Scilla e Reggio, a rincontro di Messina poste, parte fracassate, parte sommerse giacquero. Il profondo mare non interruppe la mortale causa, Tanto essa era entro le più cupe e più profonde viscere della terra nascosta! Successero nell'infelice Messina cose tali, che Scilla e Cariddi non ne starebbono al paragone.

Sino dai primi giorni di febbraio vi comparvero, ancorchè fuor di stagione fosse, quei cicirelli di cui abbiamo fatto altrove menzione. La veduta di questi allora insoliti pesci cominciò a turbare i Messinesi, i quali qualche grave caso ne auguravano, ma però di così spaventosa ruina della loro città non sospettavano.

Altri segni sorgevano dell'imminente tempesta e di un funesto avvenire. Il mare in quello stretto che dal Peloro trascorre lungo l'aspetto di Messina, è commosso da un flusso e riflusso quotidiano, cui gli abitanti chiamano marea, e con vocabolo corrotto rema. Due volte al giorno le acque sono solite a gonfiarsi, ed a correre verso settentrione nel Faro, e due volte ricorrono nel mare siculo vers'ostro. Fremono si quando vanno e vengono, ma non tanto che nei tempi ordinari diventino tempestose. Tale era ed è il consueto tenore con cui nello stretto di Messina procede quel vorticoso mare.

Ma quando l'anno giunse ai primi giorni di febbraio, prin-

cipiò ad alterarsene l'usato audamento. « Le maree, narrano « gli accademici, non erano esattamente regolari da sei in sei « ore: torbida, fremente, e oltre il costume feroce divenne la · vorticosa Cariddi. e spesso anche, allorquando parea meno agitato il volume delle acque, si osservò crescere repente il « tortuoso giro di quel vortice, che quei naturali appellano · carofalo, e la rema, quasi confusa e interrotta nella sua dire-« zione, o arrestarsi per poco e sulla onda seguace rialzarsi, o · aprirsi in mormorante e rapidissima concentrica voragine. « A ciò si univa un insolito oscuro fremito che quasi si ap-

 prossimava a un profondo e lontano muggito; e ciò o precedea · alla repentina conturbazione delle correnti e vi si accompapava, o lo susseguiva E per l'ultimo, siccome al ritorno « della rema del Peloro l'onda escrescendo si alzava oltre al-« l'ordinario livello, e talvolta attentava di risalire sui segni · terminali della sponda selciata, così all'uscir del porto e nel « ritentare le anguste gole del Faro, lo sbassamento sovente

n'era fuor dell'usato tumultuario, vorticoso ed eccessivo ». La sponda selciata di cui qui si parla, altro non era che una petraja o seguenza di sassi ordinatamente posti, che per difesa contro gl'impeti del mare, e per termine tra il mare medesimo e la susseguente pianura, scorre per tutto il circuito del porto, e ne forma l'orlo estremo, o sia il margine internamente Quest orlo selciato, ornato vagumente di fontane e di statue, i Messinesi chiamano panoletta, dictro la quale sarcede un anesta stradone, e in foudo di esso si ergeva un eminente e messtoso cassumento, o continnazione di graziosi e nobili edifizi che alvano di sè bellissima mostra a chi veniva dal porto l'inclita città visitando.

Dal mare venivano gli augurii, venivano anche dal cielo. Il sole tinto di pullida Ince in pieno neriggio, un arero ra quiento, ora repeate turlato, ora di nuovo quieto, con un'afa noiosa che rendeva i corpi gevei ed affantosi; cupi suoni the di lungi rentivano, ma nou bene si sapeva donde, un volare incerto degli uccelli, un tremar degli animali, uno schiamazzar di galline, e massimamente di oche, un urlar di cani straoriliario alcuna cosa finor dell'usato portendevano, la natura trovarsi in qualche penoso travaglio siguificavano, e gli animi di stupore e di terrore riempivano.

Fra tutto questo apparato di luttuosi seguali nei primi giorni di febbraio principiò la terra a tremolare, come di se medesima più sicura non fosse, c, come il mare. farsi ondeggiante volesse. Ma il tremollo non cresceva in iscosse, muoveasi la terra, ma stavano gli edifizi. I Messinesi usi ai tremnoti, per così dire volgari, non credevano, quantunque spaventati fossero, che la leggiera trepidazione avesse a cambiarsi in un furor tale, che la città ne dovesse andare in sobbisso, Imploravano l'aiuto divino, le sacre pissidi esponevano, inni sacri cautavano, processioni facevano, i luoghi coll'acqua benedetta aspergevano, ed i lumi accendevano all'adorato seggio dove si conserva la lettera antografa che la Vergine scrisse ai Messinesi, reliquia da essi tenuta preziosissima, e con grandissima divozione onorata. Ma la natura che aveva acceso nei profondi recessi di quelle terre qualche immensa fornace, od ammassata qualche sterminata quantità di acque, le quali in quei momenti tendevano a squilibrarsi, non patl che la potentissima cagione fosse defraudata de suoi terribili effetti.

Ai cinque di febbraio, poco appresso l'infausta ora del mezcodi, la picciola ondualzione degenerò subitamente in an orribile e generale rivolgimento del mare, dell'aria e della terra. Udirousi frequenti sotterranei maggiti; questi erano i latratti di Scilla, el anzi peggiori; pruovaronia otta a otta ed a pretipizio confisi e forti sendimenti del suolo. Ura in sui sipingeva, come se di sotto all'insia forse percosso da potentissime spuntonate; ora si avvaliara, come se una voragine se gli fosse apertaverso; ora, quel che fui il moto presimo di tatti, si rivolgeva fi giro, come se fosse portato di vertigine. Brevmente, una teupesta per tanti lati e talmente successoria infuriò, che non fa maraviglia che cod grarie così numerosi guasti siano accaduti; beosi è maraviglioso che tutta la città, almeno nella sua parte inferiore, dove maggiormente la sofferente natura travagliò, non sia stata messa a soqquadro intieramente ed in ruina Moltissime porzioni del teatro marittimo, cioè del casamento sovra descritto, che il porto orna e nobilita, diroccarono, questa a brani, quella a sfasciumi più grossi, quest'altra per un muro giù e un altro su, onde come spaccate dall'alto al basso apparivano. Non si udivano in quelle ferali ore che muggiti della terra convulsa, invocazioni di supplicanti, lamenti di moribondi, scrosci e rimbombi di case e palazzi che si discioglievano in ruine.

« A di così tremendo », scrivono con bella ipotiposi gli accademici, - a di così tremendo sopravenne notte più infansta. « Verso le ore sette e mezzo la terra fu presa da tale e sì pro-

- fondo scotimento, che parve tutta intesa a fendersi, a rove sciarsi e nabissare; e quindi la pallida e tremante popolazione,
- « fra il muggito della terra, il fremito dei venti, e il fragore « del mare, sentì percuotersi dal rimbombo prodotto dall'or-
- · renda e quasi universale ruina de' tempii, dei casamenti vol-
- gari, e degli edifizi più vasti e più vistosi; ed ecco in qual modo
- « fu portato a più compiuto termine quel danno che si era tra

« essi nel giorno e nel a sera cominciato a produrre ».

Non uno, ma tutti gli elementi congiurarono a rovina della città dominatrice del Faro. Rovinate le case, e rotti i focolari, if fuoco non trovando più nè pascolo regolare, nè uscite consuete, s'appicò alle materie diroccate, e divampando con orribile incendio, an lava serpendo e bruciando quanto era rimasto intero, sia che in piè ancora si sostenesse, sia che a terra già sbalzato giacesse. La fiamma divoratrice si estese con rapido corso da uno in altro luogo, e tale spazio guadagnò, e tale irreparabile forza acquistò, che per sette giorni ogni opera fu vana per estinguerla. Molto prezioso mobile arso, molte sostanze o di ricchi negozianti, o di nobili famiglie incenerite.

· Quindi a molti infelici », seguono a scrivere gli accademici,

- a' quali riusci facile lo scampare dal precipizio dei sassi,
   toccò la disperata sorte di rimanere vittime delle fiamme,
- « Orribile cosa a mirarsi! Chi cercava di guadagnar l'altura
- « Orrible cosa a mirarsi: Chi cercava di guadagnar i altura « dei tetti; chi si affaticava per arrampicarsi alle travi; chi,
- « ora ad una e ora ad un'altra finestra affacciandosi, misurava
- col guardo l'altezza delle mura per gettarvisi, e ne rifuggiva
- spaventato dall'evidente pericolo della caduta. Ma finalmente
   tutti videro approssimarsi la morte, invogando invano, coll'er-
- rare di qua e di là, il desiderato soccorso, impossibilitati a
- fazgire per le scale già dirute, ed ugualmente privi di corag-
- gio e di modo onde o gettarsi dall'alto, o ricevere da citta-
- 4 dini, dagli amici o dai parenti un ainto qualunque in mezzo
- ana crudelissima loro situazione ».

L'incendio infuriava. Oltre allo scompiglio delle cadenti mura, e il terrore e la fuga dei cittadini, che impedivano le azioni dello spegnere, un irresistibile alimento aveva la fiamma nella furiosa bufera, cui chiamavano aeremoto, la quale, quando più la terra si scrollava ed il fuoco imperversava, soffiava terribilmente con direzione incerta, anzi con buffi vorticosi e disordinati. Una casa dei Ceraselli, già percossa e conquassata dal terremoto, fin dal vento svelta, di lancio gettata e sparsa in frantumi sopra il suolo. Pareva veramente che quivi ed in quei momenti il mondo, sottosopra andando, fosse arrivato alla sua fine.

Col fuoco, coll'aria, colla terra i Messinesi avevano a fare. Ma il mare non s'indugiò a concorrere con la sua vasta mole a loro distruzione e morte. Sollevossi quella mortifera e devastante inondazione, frutto del marimoto di cui abbiamo più sopra favellato, e che ai Scillitani diede tanto spavento ed arrecò gli ultimi danni. Lo smisurato e furiosissimo fiotto con incredibile violenza entrò a turbare il tranquillo letto del porto, superò la panchetta, traboccò fra di essa ed i grandi edifizi del teatro marittimo, e tutto quello spazio allagando, di arena e di marino fango il coverse. Aprissi in tale modo ed in quei funesti momenti una scena di mostruosa e moltiforme rivoluzione di natura, e si trovò chiuso ogni passo alla fuga ed allo scampo.

Troppo lunga e noiosa narrazione sarebbe il numerare tutti i luoghi o nabissati o infranti. Basterà il dire che i tempii più ragguardevoli furono o sconquassati, o altamente lesi, o lievemente percossi. Oltre la ruina de' belli edifizi del teatro marittimo, moltissimi casamenti nobili, graziose stanze di magnati, abbellite da tutte le arti più industri, furono o posti a soqquadro intigramente, o gravemente maltrattati. Le fabbriche delle opere pubbliche non incontrarono sorte migliore. Una parte del grande spedale fu ridotta in pessimo stato. Il palazzo reale rotto e diroccato in più parti, il seminario una congerie informe di sassi, la parte maggiore del convitto di educazione un ammasso di ruine, l'archivio della regia udienza sepolto sotto i rot ami, la porta dell'Assunzione quasi disfatta; il palazzo senatorio screpolato tutto ed in parte diroccato; e di quasi tutte le case che più o meno offese restarono, i tetti di peso divelti dai loro appoggi e sbalzati in aria, poi caduti a sfasciarsi e stritolarsi del tutto in terra; il convento dei teresiani, uno dei più danneggiati. La cupola della chiesa del Purgatorio arrandellata di piombo sui tetti di una casa vicina. Mirabile fu il vedere il campanile del duomo tagliato, per così dire, per filo d'altezza. e una metà rimasta in piè, l'altra diroccata a terra, come se spaccato dalla cima alla base da una potente scure stato fosse.

Fra mezzo a così rovinoso tumulto e scroscio poco più di settecento persone in così popolosa città perirono; imperciocchè

ai primi insulti del torremoto i cittadini fuggirono precipitosamente e al disteso sui campi liberi della campagna, dova, datato avendo tende e baracche, attenderano a dimorarri sino a tanto che quell'insolito furore si fosse estinto. Così l'immagine della vitta s'era trasportata fuori; morte, silenzio e solitudine regnavano in Messina. L'ounos sentiva raccapriccio el orrore, per le desolate contrade della vasta città trascorrendo, dove nè anima vivente vedeva che si movesse, nè suono sorgente che le orecchie gli percuotesse, udiva, se non quello di alcune porte o finestre ancora attaccate ai muri e dal vento sbattute come in abbandonato e desvatata dalla peste.

Ma fuora piangevausi le miserie comuni. Chi aveva perduto il padre, chi il fratello, chi la moglie, chi il figliuolo, chi l'amico: dolorosa era la morte certa, doloroso il peusare che le amate persone storpie, ammaccate, soffocate fra le ruine ancora vivessero una vita peggiore della morte. La cura di liberarle poca o nulla fu da principio avuta, posciachè traballando sempre la terra e rovinando gli edifizi, ognino temeva per sè. In fatti ai cinque di febbraio non vi fu mai riposo compito dal terremoto, scuotendosi continuamente ora con maggiore scrollo, ora con minore il suolo. Bene successe ai Messinesi la prudenza; imperò che ai ventotto di marzo, come in Calabria, così aucora in Messina, preceduta da molte scossette, venue una scossa cost violenta che parve che quello fosse l'ultimo giorno per la città già cotanto desolata e deserta. Novelle grida di stupore e di terrore si alzarono allora di sotto le tende e le baracche, grida commiste d'uomini e di donne, di vecchi e di fanciulli, cui pietà prendeva degli antichi abituri. Negl'intervalli poi, quando il flagello sostava, i cuori toruavano alla speranza, e se non d'allegria, almeno di qualche calma s'impressionavano. Vedevansi allora accalorarsi le solite vendite delle cose al vivere necessarie; conciossiacosachè quelle estemporanee stanze di campagna fossero diventate così mercato, come rifugio. I concorsi delle persone discorrenti sulle calamità del tempo si formayano, i giornalieri esercizi si ristabiliyano, alcuui iunocenti ginochi per ismaltire quel funesto che l'anime ingombrava, si andavano celebrando. Messina fuor di Messina viveva. Scorgevansi i solitari frati, di cni le d more erano rotte e pericolose, mescolarsi coi laici nella vita civile, e quel libero aere respirare molto volontieri. Con maggiore avidita della dolce e non sperata libertà procurata da un estremo infortunio godevano le monache, sino ai quei giorni riuscrrate in tristi cellette, da cui la universale sciagura le aveva in quegli aperti campi condotte. Insolito spettacolo per esse quel moto, quell'aere, quelle campagne, quelle grida, quelle virili voci, e quanto più insolito, tanto più gradito. Osservavansi andare attorno accompagnate

dal loro confessore, e fra gli innocenti parlari di grate inconsueta mescolari. Vero è che non ogni cosa a ragione di prudenza e di ritenutezza procedera. È l'nomo di tole tempra, che in lul certe cupidigie non sono nemmeno dall'estrema sventura spente. Alcuni sfrenati uomini alla castità delle sacre rergini, per così spaventosi casi venute alla vista del monto, insidiavano. Veramento Ocentiforna attena ragione, quando scriises che niuna di ouesta. Sono di la contra di contra di contra di contra di contra di di ouesta.

Tornando ora ai lunghi desolati, dirò che non poche spaccature di terra si antrinon in Messian, am no però di quella, larghezza e profondità che si osservarono nella Pinna di Monteleone. Alcuni unarano che da queste uperte loocche medit fossero altid ferventi e di fetore zulfureo; ma con miglioro osservazione fu accertato che pintosto chimere d'immaginazioni percosso deggiono stimarsi, che testimonianze d'uomini prudienti de amatori della verità. La prossimità dell'Etna spirava queste fole, semirando ai volgo che un terremento ed un così estromo rabbioso monet vi avesse parte, e cagione ne desse. Ma fatto stà che se egli operò di sotto, non operò di sopra, ne con fonchi o con altiti o con fumi la sua immensa forza manifesto.

Fuvri altresi chi s'immaginò avere sentito impresse di calore le acque accavallate sai lidi nel momento del terribile marinoto. Ma anche questa fu una chimera di mente inferma. Bene è vera che le fontane e i pozzi per alemi giorni si dissecarono; il che aggiunse miseria all'estremo travaglio prodotto dalle altre cagioni. Il terreno sotto la panchetta e del continon stratono parre infrangarsi e divenir molliccio, ma però non crutto melma. Poras la cagione che dalle prodontissime interiora della terra un diciente forza per ispingere sino alla superficie le fanghiglie, e produrre oute vionti il materia cretacea.

Il terremoto che Messina guastò, percosse anche il Valdemone ma con minor firore, per modo che, da Rometta in fuori, che fu molto danneggiata e quasi distrutta, le altre parti della Sicilia o non furono tocche o leggermente patirono.

Il sotteraneo iurbine impervereò anche con minore rabbia nei paesi oltre l'Appenino situati, e che prospettano il mare lonin, non che la terra non vi tremasse, o ruine non menasse, pocich anche in questa parte la fimesta cagione produsse funesti effetti, mai disastri che v'accaddero, non sono a patto niuno da paragonarsi con quelli che la occidentale Calabria e Messian sillissero Il terremoto di marzo vi fece più danno di quei di febbraio.

Le spaventevoli catastrofi accadero fra popoli di fantasia vivissima, e molto dediti alla religione, la quale nelle menti rozze



e poco illuminate degenera facilmente in superstizione. Onde non è da maravigliare se nei paesi percossi si osservarono cose che parte muovono a riso, parte a compassione. Apparizioni straordinarie, predizioni portentose, cerimonie e riti stupendi, tutte le immagini miracolose, che esposte si tennero continuamente, o da per sè stesso, come fu creduto, si mossero, o parlarono, o sangue sudarono, o con altri miracoli la divina volontà disvelarono. In Messina si supplicò bene al latte della Vergine ed alla sua lettera autografa, affinchè da così fiero destino la gloriosa città scampasse. Tre giorni poi dopo il fine del disastro si vide uscire una lunga processione di preti e frati con torchi accesi in bel mezzodì, l'ultimo dei quali portava sotto un baldacchino sostenuto quattro robusti nomini, ma in assai cattivo arnese, un non so che, ma certo o l'ampolla del latte miracoloso, o la lettera parimente miracolosa, all'apparir delle quali i popoli, che avevano ancora lo spavento in volto, si stramazzavano a terra piangendo e supplicando. Intanto la lunga tratta di quei preti e frati si andava ravvolgendo non già per le contrade e per le piazze, che tutte erano ingombre e sottosopra, ma caso e per dove con minore malagevolezza si poteva metter piede fra rottami, sfasciumi, calcinacci, e legni arsicci e retti. Cantavano l'inno delle grazie, non già perchè non avessero le membra rotte, i parenti morti, le case rovinate, ma perchè per compassione e miracolo di Dio il suolo non si era tutto sprofondato: ringraziavano. beechè fossero senza pane, senza roba e senza tetto; lodevole radice di pietà anche nella miseria.

Fu fama che a Melazzo san Francesco di Paola comparve al finestrone della chiesa, donde fu visto dare la benedizione ai popoli. A Rossano la madonna si fece vedere nella chiesa, e consold i fedeli accorsi. Queste cose chi non le faceva, le credeva, e chi le faceva, non le credeva, ma sapeva che i tempi di spavento pei popoli fanno gli animi teneri alle superstizioni.

Successe poi nella cattedrale di Coscuza (imperciocchè anche in quell'antica città, capo della Calabria citeriore, tremò la terra, sebbene con minore impeto) un caso s'repitoso, onde lungi e d'appresso se ne fecero le meraviglie. Quivi i popoli adorano una Madonna chiamata nel paese la Madonna del Piliero. È tradizione fra il volgo che mentre a tempi antichissimi ia peste inferociva e desolava le Calabrie, tutto ad un tratto pullulò sulla guancia della statua di questa Madonna, che nella cattedrale si conservava, un pestilenziale gavocciolo. I popoli l'avevano molto pregata per impetrare la cessazione di quel flagello. Ora, venuto il gavocciolo sulla guancia, i custodi gridarono: Si mori, signori, e voi popolo di Calabria, udite, udite, e di buon animo state, e Dio ringraziate e la Madonna del Pilie o. che la peste cesserà, poichè la Madonna l'ha tutta assunta sopra di sè, come il Redentore assunse per la sua passione e morte sopra di sè tutti i peccati degli uomini: ecco, ecco sopra il sacro volto il gavecciolo, ecco il gavocciolo. E così come la tradizione e le leggende vogliono, la peste cessò.

Con simile miracolo per virtù di questa Madonna, successe in Cosenza nell'anno di cui scriviamo la compassionevole istoria Stavano i popoli umilmente pregando nella cattedrale, e ad ogni tremito della terra voci lamentevoli dando, e misericordia. misericordia gridando, quando tutto ad un tratto un canonico per nome Monaco, assai buon fante del resto, come la fama portava, con la sua voce stentorea, quale l'aveva, gridò, rivolgendosegli subitamente tutto il popolo: Miracolo, miracolo! il terremoto è al fine: ecco che la Madonna l'assunse sopra di sè, guardate la sua faccia, come tutta è screpolata: miracolo, miracolo! E tutto il popolo ripetè: Miracolo, miracolo! Che cosa pensasse fra quella scena il buon canonico, io hen lo so. Veramente la faccia era screpolata, ma per la vetustà del legno. Il terremoto poco più durò, perchè già era durato molto. Quanto al prefato gavocciolo, esso non era altro che una macchia naturale del legno. Ma rimase allora fra i popoli, e dopo fra le divote donniccinole, che il gavocciolo e gli screpoli erano venuti per la cessazione della peste e del terremoto, e che la Madonna del Piliero aveva fatto il miracolo. Terra veramente di miracoli fu allora la Calabria, poichè non vi fu città o villaggio che la sua adorazione non avesse, e qualche portento non vedesse, e da lui o il fervore o la cessazione del flagello non riconoscesse.

I costumi ciò noudimena non erano nè diventarono migliori; che anzi, siccome a segni non menzogneri apparve, peggiorarono, e nel pessimo diedero. Fra tanti spaventi, fra tanti dolori una sfrenata cupidigia del far suo quello d'altrui i feri animi di quei popoli dominava. Come ogni cosa era in confusione, così adoperarono, come se credessero che ogni cosa fosse comune e ciascuna di tutti: nè la compassione per altri, nè il proprio pericolo valevano per ritenergli che in abbominevoli latrocinii non si precipitassero. Userò le parole del Dolomieu, siccome quelle che pingono al vivo la condizione di quel tempo, e dimostrano quale creatura sia l'uomo quando è sciolto dal freno delle leggi, quantunque Dio minacci, e colla sua terribil voce faccia sentire che pronto e presto è il castigo.

- « Mentre una madre scapigliata, scrive l'egregio francese, e « coperta di sangue andava domandando alle ruine stesse an-
- « cora fumanti il figlinolo cui, mentre nel suo grembo il portava « fuggendo, le aveva tolto la caduta di una rovinosa trave, men-
- « tre un marito affrontava una morte quasi certa per ritrovare
- una diletta sposa, si vedevano mostri con feccia d'uomini
- « precipitarsi in mezzo a muri traballanti, bravare il pericolo
- più orrendo, calpestare nomini mezzi sepolti, che di pietà e
- a d'aiuto gli richiedevano, per andar a saccheggiare la casa del

ricco, e soddisfare ad una cieca cupidigia. Costoro spogliavano vivi tanti infelici, i quali avrebbero loro date le più generose ricompense, se al lagrimevole caso loro avessero prestato una mano soccorritrice. Io ho alloggiato a Polistena nella baracca d'un galantuomo che fu seppellito nelle ruine della sua casa, le sole gambe scoperte per aria: il suo domestico gli tolse le fibbie d'argento, e se ne andò via senza volergli dare ainto per disseppelirlo. Generalmente il popolo della Calabria ha mostrata una depravazione incredibile di costumi in mezzo agli orrori de' tremuoti. La maggior parte degli agricoltori era all'aperto nelle campagne, quando successe la scossa de' cinque febbraio, e accorsero subito nei paesi ingombri di polvere, non per prestare soccorso, ma per saccheggiare ».

Sin qui il veridico Dolomieu; ma io dirò cosa ancor più orrenda, e pur anco vera, ed è che quegli uomini spietati, se soli erano ed in deserti luoghi, rubavano, e lasciavano in vita i miseri sepolti, senza punto nè delle loro grida, nè delle loro strida curarsi; ma quando temevano che alcuno gli vedesse, o gente sopragiungesse, ammazzavano, o calpestavano, soppozzando, o con rottami acciaccando coloro cui rubato avevano; più crudi in ciò che l'orrido flagello che allora la patria sobbissava. Në età, në sesso, në memoria di benefizi valevano per fare che quelle spietate tigri s'impietosissero. Tutti soffocavano, purche chi soffocato era, avesse cosa che utilmente pel rubatore gli potesse venir tolta. Fieri esempi massimamente d'ingratitudine sorsero. I servitori i padroni, i coloni i proprietari spogliarono. Ciò facevano per istinto, ciò facevano per un barbaro raziocinio. Credevano che la fortuna, avendo tutto sconvolto, e tutti nella medesima sciagura involti, e la condizione del ricco uguagliata a quella del povero, aveva lasciato i beni in preda della forza ed a benefizio del primo occupante. Quindi è facile a comprendersi qual barbaro governo si facesse nei primi di dell'orribile percossa, delle leggi, delle sostanze, della santa religione, della sacra umanità. Orride cose faceva la natura, ancor più orride ne facevano gli uomini.

Non tacerò che la sporcalussuria trovò anche luogo fra tante angoscie, fra tante ruine. Pare che dicessero: Poichè perduti siamo, e così vada e così sia, licta vita preceda una trista morte. Fu una peste peggiore del rubare, perchè quella era mescolata colla speranza, questa accompagnata dalla disperazione. Non tacerò nemmeno che chi doveva meno partecipare in queste sporcizie, non meno degli altri dentro vi s'immerse, come i porci col grifo nell'immondizia fanno. Non pochi fra gli ecclesiastici, così secolari, come regolari, ed alcune fra le religiose dei monasteri, della universale dissoluzione prevalendosi, provarono che sventura non rompe libidine. I frutti illegittimi non furono

mai così numerosi nelle Calahrie, come dopo che furono desolate da quella ferocissima tempesta.

Pronta e di breve tempo fu la distruzione; ma il ristaprare tante ruine, e l'emergere da tanto conquasso, il ricuperare quanto s'era perduto fu opera di più lunga fatica e di maggiere momento. Ond'è che si videro le popolazioni fuggite alla rabbia del terremoto in punto di perire per la mancanza dei sussidii al vivere necessari. La stagione era in quel mentre d'assai e oltre l'usato inclemente, regnando sempre piogge molestissime, e un freddo anzi rigido che no. Le ingiurie del tempo tormentavano i miseri scampati, gli tormentava ancora più la fame. Tutti i generi che al vestire dell'uomo o a cibarlo servono, erano stati o distrutti o sotto le rovinate fabbriche sepolti. L'olio quasi tutto miseramente a terra sparso; sparsesi o perdessi la più gran parte del vino o per la rottura delle botti, o per lo sprofondarsi delle vôlte. Quel vino poi che potà esser preservato, nelle sue p ù intime parti corrotto. non acquistò mai più nè la sua vigoria ne la sua purità. L'aceto stesso fiacco, e privato del suo spirito e del suo gusto divenne. La medesima tempesta annientò le biade che nei granai erano riposte. Dissotterrossi in progresso di tempo il grano che nelle fosse all'uso del paese si conservava; ma di niuna utilità fu. perchè fracido s' estrasse e d'ingrato odore, o ciò fosse per l'acqua, che per le insolite fessure in quei penetrali aveva trovato la via o per altri influssi surti dalle parti più interne e più basse, da cui la naturale economia dei grani fosse stata contaminata e guasta.

Nè solo mancarono i generi, ma ancora le officine e gli arritifizi, per cui si ammorbidavano, ed all'uso degli uomini atti e confacenti si rendevano. La pullida fame incrudelt per ogui parta, e fu la prima e la più terribile seguace del ter-femoto. Nè modo in quel punto vi era di rincediarvi. Le strade giacevano cost altamente ingombre di rettame di ruine, che ui portare le vitali derrate da: paesi ove abbondavano, a quelli a cui mancavano, era opera di difficile, anzi in quel primi momenti d'impossible esecuzione. Arrogevasi all'universale di-grazia che essenolosi, guasti i fonti per la corruzione delle acque, o disserati per avere le polle interne preso altre via, no magavano all'affitta popolazione il solito ririgerio; e quando non pinvero più, chi presso ai fumi non abitava, sperimentava quanto crudo dissei Il torneuto della sete.

quality states one and the state of the stat

spetto dei cadaveri insepolti, chiusi sotto le ruine, d'onde al ro segno di sè non davano che un non comportabile fetore, o gettati sui roghi ad incenerirsi, formavano un misto tale, che da lui altro non poteva nascere che l'ultima desolazione e la totale dissoluzione della società. Che leggi, quai magistrati, o qual lume di ragione, o qual impulso di sentimento potevano resistere a cruciamenti, che piuttos o erano quelli, per così dire, delle anime dannate, che di creature nella luce di questo

mondo ancora viventi!

Umanità e religione si scossero in così fatale momento; non mancarono gli umani provvedimenti Sorse alla voce di tanti miseri il governo del re Ferdinando, e prontamente co i animo da beneficenza compreso, e con mezzi quanto potè più effic: ci a quegli estremi bisogni accorse. Elesse al pio ufficio uomini che sapevano e volevano secondarlo, un Pignatelli in Calabria, un Caràcciolo in Sicilia. La fame, la mal consigliatrice fame, più di ogni altra necessità pressava; alla fame adunque per le prime provvidero. Nè fredda, o lenta, ma accesa e spronata fu la benignità di chi comandava e di chi obbediva. Soccorsero con mandar generi di vitto prestamente nei luoghi più danneggiati, innumerabili braccia al racconcio delle strade lavorando. Si fecero incontanente assettare molini e forni, ed antivedendo qualche nuovo conquasso, ordinarono, là dove l'opportunità era maggiore, conserve di grani, di farine, di biscotto, onde ad ogni tristo accidente che sopravenisse, potesse essere in pronto il compenso. Non solamente nei primi di della fatale sventura, ma per molto tempo ancora una moltitudine quasi innumerevole d'uomini affamati, e per fame languenti furono sostentati dai soccorsi che dalla mano regia provenivano Provvidesi eziantio, posciachè la malizia umana è così grande che fa negozio della miseria altrui, con ordini adatti e severissimi, che siccome i commestibili si somministra. vano, così ancora il loro trasporto da un luogo all'altro, l'acquisto sul luogo fosse agevole, retto e non incommodo nè al venditore nè al compratore. L'annona regia largiva il vitto, la suppellettile, le vesti; l'erario il danaro Per ogni lato, per ogni canale scorreva il fiume della beneficenza sopra gl'infélici percossi. Il governo faceva da sè e per sè, ma non tralasciò il pensiero di raccomandare ai baroni che pronta ed amorosa cura avessero dei loro vassalli Quanto alle città regie, cioè quelle che esenti da baronaggio essendo, alla sola autorità del re soggiacevano, furono loro dall'erario pubblico per quel medesimo fine di soccorrere chi pativa, distribuiti larghi sussidii.

L'immensa forza che aveva conquassato la terra, aveva eziandio la soprafaccia sua sconvolta tutta e coperta di ruine. Ondechè la maggiore difficoltà che s'incontrava nel condurre a compimento il pictoso ufficio, era appunto la malagevolezza delle strade, come già più sopra abbieno osservato. Quasi isolate erano le città, isolati i villaggi. Ad un male cosi grave sopperire non potevano le languenti braccia dei Calabresi superstitinè l'animo afflitto nè il numero scemato. Misersi in opera le compagnie provinciali, che nuovamente non a questi usi di sciagura erano state ordinate Fu loro comandato che nella ulteriore Calabria gissero, ed in pro degli infelici abitatori a sgombrar terre, a sollevar rottami, a racconc are strade, ad inalveare fiumi, a prosciugar paludi, a dar corso a stagni si adoperassero. Le soldatesche mani quivi, non a micid ale, ma a conservatrice opera con provvidissimo consiglio mandate, molto volontieri vi attesero. Deposti i fucili e le sciabole, presero in mano vanghe, uncini, picconi, zappe, funi, e racconciarono coll'arte ciò che la natura aveva stravolto e scomposto. Quanti cadaveri trassero dai muti abissi, quanto prezioso mobile dai rovinevoli edifizi, quant'oro, quant'argento, quanti nobili arredi tra il fango, i sassi, ed ogni lordura giacenti!

· Dicasi senza sospetto, scrivono i lodati accademici, dicasi « senza sospetto di adulazione; fu mirabile cosa a vedere i « tardi nipoti de' valorosi Bruzi e degli industri abitatori di " tal parte della Magna Grecia comportarsi con tale e sì co-» stante intrepidezza e fedeltà, che non può abbastanza lodar-« sene il coraggio con cui si esposero a sì difficile impresa, la « rassegnazione colla quale si prestarono ai comandi di quei « prodi ufficiali che in tanto penoso impegno ne diressero le « operazioni, e l'ottima fede colla quale religiosamente custo- dirono tutto ciò che essi dalle ruine dissotterravano. Si vi-« dero in brievi giorni sgomberate le più vaste ruine, riaperte « le strade, e facilitati i modi onde potersi la shaudata gente « riunire e sovvenirsi a vicenda. Ritornarono al bene e al co-" modo della popolazione gli ori, gli argenti, le suppellettili, « i commestibili e que generi di prima necessità, che non erano « stati o guasti o distrutti ».

Speciale ordine del psincipe e di chi la benefica sua volontà esguina, chebre quei pissoie i forti soldati, di avrec cura principalmente di rinvenire e conservare le scritture, onde si regolavano gli interessi e lo stato delle famiglie. Come a loro fu comandato, così fecera. Impedissi a questo mode uno scompiglio, una crudele confusione, che sarebbe stata d'infiniti danni e di acerbi silegul tropo feconda cagione.

Fra di queste benefiche operazioni che un parse vasto ed una numerosa pepolazione a novella vita chiamaxano, una tristissima vista rendeva funesti gli animi. Dissotterrav nei a lugo a lugo, a ora a ca dai diurceamenti e dai dirupamenti gi ammaccati cadaveri. Sorgevano pianti di chi riconoscera i suoi più cari, compassione e smarrimento era in tutti. Vedendogli, contemplantogli, ogunuo comprendeva quanto fosse

grande il calabrese ed il siciliano infortunio. Rotti erano i corpl, estini in varie el orribili guise, molti sformati talmente e dall'antico aspetto tauto diversi che più non si riconoscevano. Putivano per purel·leu. Un infance olore, auticorriero e seme di nortali malattie, per le città e per le campagne es si diffondeva. Al quale fomite d'acre pestilenzieso maggiore forza era aggiunta dalla puzza che naciva dai sepoleri stati secommossi, aperti e scoperti dalla violenza del terremoto. Velevansi per gli spaccamenti e scosci dei monti pendere i cadaveri per lo innanzi cliusi mei loro avelli, o sul snolo stesso sconvolto apparire in sembianze orrende. Il pericolo estesso sconvolto apparire in sembianze orrende. Il pericolo estesso sconvolto apparire in sembianze orrende. El bericolo bita en dei morti pendere i contra innanziassero i vivi. Ebbesi di aima-

Per providenza generale ordinarono ciò che per providenze particolar gia s'era fatto in alcuni longbi. Vollero che deuze particolar gia s'era fatto in alcuni longbi. Vollero che s'accendessero I roghi per davunque abbisognasse, e che i ca-daveri si s'incenerissero. Abborriva sulle prime i volgo da un utilizio che, come insolio era, così ancora crudele ed humano gia piarera. Ma tra per promesse, persuasioni e comandamentilo si venne a termine, che il ashitare editto si mettesse ad cse-cuzione. All'odore pultedinoso si mesca-vax l'odore delle carrijo e delle ossa arse; il che era di somuo ribrezzo ed abbominazione casione.

Per andare all'incontro di così molesto senso, e per resistere ai fatali effetti del fetore, si bruciavano nel medesimo tempo materie odorose in grandissima copia, onde una densa e perpetna nube di profumi la tristissima secna avviluppava, e meno orribile la rendeva.

Rivolsero anche il pensiero a chiudere le squarciate fauci dei sepolcri con ampie e ferme masse di materiali atti ad impedire il velenoso fiato che dalla putrescenza ne usciva.

Questi consigli e provvedimenti sortireno l'effetto desiderato nelle Calabr c, ma non si però che un influsso mortifero non le desolasse, e molti fra i più non mandasse. Ma la salutare cilicacia ac ne conobbe in que luoghi dove con maggiore di-ligeoza fureno mandati ad esseuzione; imperocche o le popuzioni ne furono preservate del tutto, o il morbo con minore lazioni ne furono preservate del tutto, o il morbo con minore denti e forti deliberazioni del vicerè di Sicilia Domenico Caracioli, Messiana e restò intieramente esenzionata. Vi si piansero morti pel furore della terra e del mare, ma non per la forza delle malattie.

Terminati i fieri e crudi disastri, rimase lungo tempo nei popoli stupore, terrore ed orrore. Chi per gl'infelici luogli viaggiava, vedeva uomini che a manifesti segni dimostravano, essere s'ati tocchi da uno straordinatio turore d'elementi e da

un immenso infortunio. Oltreacciò ad ogni tratto si temeva che la potente e rabbicsa natura delle Due Sicilie di nuovo si mettesse in travaglio, e quanto aveva lasciato intero o non ntieramente distrutto, rompesse e disciogliesse. Una densa e fetente nebbia ingombrò per parecchi mesi non solamente il teatro di tante tragedie, ma ancora tutta l'Italia con parte della Francia e della Germania.

## LIBRO CINQUANTESIMO

## SOMMARIO

L'uso di tirare le cose pubbliche a vantaggio dei più va prevalendo - Come Giuseppe, Imperatore, viaggia per l'Italia e visita Roma. - Accoglienze che gli si fanno. Visita Napoll, e rome vi è accolto, e qu i che vi vede, e rhe vi fa. - Come grati suoni gli vengono dalia Sicilia per opera di Domenico Caraccioli, vicere. - Operazioni e natura di questo vic-rè. -- Come Giuseppe, di ritorno da Napoll, visita Milano e Pavia, e come da favore all'università di quest'ultima città, ed i suoi professori accogile. - Qua e tà lodi di questo principe. - Lodi di Leopoldo di Toscana. - Si tratta di alcune riforme nella parle politica dello Stato, che, secondochè alcuni uarrano, el voleva fare in que-ta provincia. -- Difetti del suo modo di governare. - Alcuni cariosi capricci di uno scrittore moderno in questo proposito. - Segni annunziatori ili felicità seguitati da furiosa tempesta. - Stato delle scienze naturali in Italia verso il 1789. -Par gone tra Buffon e Spalianzani. - Si todano il padre Beccaria di Torino, e Volta di Como, e Galvani di Bologoa, e Guglielmini di Ferrara, con molti attri. - Stato dell scienze morali ed economiche, - Si Iodano Genovesi e Galiani da Nanoli, Falbroni da Firenze, Beccaria da Milano. - Si accenuano Filangieri, Leopoldo, Dutillot. --Stato miserabile delle lettere italiane, e vizi che le contaminavano. -Come quattro sommi nomini le incamminano a sanità. Parini, Metastasio, Goldoni ed Alfieri: effetto specialissimo prodotto da Alfieri sugli animi italiani. - Considerazioni sul bello ideale e sulle so-ne plebee. - Deplorasi ii capriccio di certi tragici moderni che preferiscono una vile posca ai vino generoso di Alfi ri. - Stato della musica; lodi di Cimarosa e Paisiello. -- Come e perchè siano nati pensieri servili circa gli prilinam nti politici dello Stato tendenti a libertà, e quali converrebbero all'Italia. - Pericoli e danni prodotti nei paesi meridionali dalle assemblee popolari numerose e pubbliche, e come siano del tutto da schivarsi da chi non desidera la ruina d'Italia.

La setta popolare e l'uso di recare le cose a maggiore vantaggio dei più prevalevano. Il secolo si volgeva principalmente contro i residui degli ordini fendali, contro gli abusi le ricchezze e le esenzioni del clero, massume del regolare, contro i privilegi di cui la nobiltà ed il clero godevanc. A maggiore egualità si volevano le cose tirare: a maggiore dignità si andara la natura umana riducendo.

Vivo esempio del secolo era l'imperatore Giuseppe. Ora il vediamo visitare di nuovo l'Italia con quel solo apparato che la virtù ed il ben volere gli davano. Vide Roma e Pio, a cui disse, restituirgli la visi a. Per soddisfare ai curiosi di queste cose, dirò ch'ei portava l'abito schietto de' suoi ufficiali, bianco con mostre di velluto rosso; per abitazione aveva la casa del cardinale Herczam, suo ministro; per tavola quella di un albergo viciao a piazza di Spagna. La vigilia di Natale assistette ni primi vespri in San Pietro, poi vi udì il mattutino e la messa di mezza notte. Erasegli apparecchiato un magnifico inginocchiatoio con cuscini e tappeti di velluto e d'oro; ma in quel luogo ed avanti il cospetto di Colui che i più alti adegua agl'imi, il ricco seggio ricusando, inginocchiossi a terra, come se uno del ponolo fosse, ed a terra prostrato pace al mondo e felicità pei suoi popoli pregò. In prezzo alle romane grandezze umile e modesto si mostro, grandezza più grande di tutte. Cosl Cristo in quel momeuto istesso nell'umile presepio giaveva, il buon Giuseppe l'imitava. Il giorno seguente poi recossi alla messa solenne, cantata dal papa con tanta maestà, con tanta pompa o con tale concorso di popolo, che vincitrice in quel giorno veramente pareva la cattolica religione. Gustavo di Svezia stesso, che con Giuseppe d'Austria a quei di ai sublimi riti assisteva, maravigliato restonne e tocco. Non era già nomo da convertirsi, ana da considerare, come fece, con quanto maggiore efficacia delle protestanti la religione cattolica possa con le sue pompe esteriori operare a pietà e riverenza verso Dio, ad amore e heneficio verso gli uomini.

Giu-seppe visitava Roma, e salutato di nuovo il pontefice parti per Napoli, ondo vedervi quell'ameno e grande pacse, il re Ferdinando, la regina Carolina, e la duchessa di Parma, sua sorella, alla quale portava particolare affezione. Spiccialmeute poi desiderava di conversare coi sommi filosofi che allora Xapoli abitavano di dilustravano. Grando balli, grandi festini, e sopratutto grandi cacce vi si faceano. Di ciò Giuscipie si dilettava, ma non vi avera cappiedo. Per solletto di spirito, non per tenore di vita, quei piaceri prendeva. Meglio si dilettava di vedere Fiangeri, meglio di vistare gli ospicali, per sollettava di di colore Fiangeri, e di controle di sinti con per tenore di vita, quei piaceri prendeva. Meglio si dilettava di vedere Fiangeri, e e di controle di colore di colore

Il principe austriaco vide ancor molto volentieri Tanucci e Carlo di Marco, per opera dei quali principalmente a migiore condizione incamminavansi ogni giorno le cose del regno. Vide anche volentieri Acton, che delle cose marinaresche principalmente avera cura, e che allora, non essendo ancora nati tramendi furori in esteri paesi, uno era ancora acceso di quel furori egli stesso che il resero, alcuni anni dopo, cotanto acerbo, iniquo e crudele.

Già si erano fatte in Napoli o si andavano preparando deliberazioni che di non poco contentamento riuscivano al sovrano di Vienca. Abolivansi i privilegi baronali, i comuni si proteggevano, gli ordini giudiziali si miglioravano, si voleva che i giudici motivassero le sentenze. Molto si faceva, eppure molto ancora restava a farsi. Ciò quanto al civile e l'economico. Quanto alle cose di giurisdizione mista, si procedeva auche, ma con lodevole prudenza, a riforme. Le appellazioni a Roma furono tolte, e soppresso il tribunale della nunziatura, soppresso del tutto il tribunale dell'Inquisizione. Già si parlava di sopprimere i conventi inutili, cioè la maggior parte; già si pensava di fargli dipendenti dagli ordinari, e troncar loro ogni dipendenza dai generali di Roma; già un Michele Torcia aveva presentato alla suprema giunta della Calabria uno scritto, per cui pruovava che i claustrali costavano alla nazione più di nove milioni di ducati all'anno, onde molti tra per l'impudicizia, l'ignoranza, l'arroganza e l'enorme prezzo erano ormai venuti a noia a tutti. Quelli che fra di loro di buoni studii erano nudriti e di re:ti costumi informati, i quali non erano pochi, ma in tanta moltitudine ancor rari, non bastavano per lavare le note che sulle spalle di questo genere di persone erano state impresse. Ed io mi ricordo di avere letto un singolare dispaccio regio, sottoscritto da Carlo di Marco addì ventiquattro di giugno del presente anno 1784. Trattavasi di una somma di ventiquattro ducati data sulle rendite della cappella laicale di Sant Inpolito di Roccavaso, villaggio dell'Abruzzo sul fiume Sangro, dal tribunale misto ad nn Gaetano di Libero per servirgli alla spesa dell'abito ad entrare nell'ordine dei domenicani. Il ministro scrisse all'arcivescovo di Tarsi, ciò non piacere al re, e facesse che non avesse effetto, perchè, soggiungeva, le rendite delle opere pie dovevano servire a cose più utili, e non a facilitare la presa di abito di un frataccio. Vogliono alcuni, che l'ultima parte del dispaccio, e specialmente quella parola di frataccio, fosse scritta di proprio pugno del re, e che scritta l'avesse mentre si trovava alle cacce di Persano. Io non l'appruovo, perchè i religiosi claustrali dovevano bensì riformarsi, ma non schernirsi.

Grati suoni venivano anche a Giuseppe della Sicilia. Domenico Caràcciolo, marchese di Villamarina, uomo di alto spirito e d'animo volto a benefizio dei popoli, governava, col grado di vicerè, quell'isola sin dall'anno 1781. Personaggio era, che molte regioni a vendo peragrate, e molte cose vedute in Francia ed in Inghilterra, e di purgato intelletto essendo, di suo proposito si mnoveva, e da se medesimo sanamente deliberava. Ma, oltre la capacità e volontà propria, si consigliava col Napolitano Saverio Si nouetti, uomo di non mediocre valore, e che stato prima luogotenente della sommaria in Napoli, era poi stato eletto segretario di Stato per la grazit e per la giustizia. Quanto di bene in Sicilia si fece a quei tempi, da questi due uonini riconoscere si debbe, ma forse ancora più dal Simonetti che dal Caràcciolo; imperò che il primo, siccome più prudente, più consigliatamente procedeva; mentre il secondo, siccome più focoso, dava qualche volta negli scogli, cui non sapeva nè voleva evitare.

Erasi già stabilito da' ministri di Napoli che il tribunale dell'Inquisizione anche in Sicilia con un modo pacifico, e senza che il papa molto se ne risentisse, si sopprimesse; quest'era il non provvedere le cariche degl'inquisitori a misura che venivano vacando. In fatti, vacato uno degli inquisitori, non aveva avuto surrogazione, o vacato anche il secondo, non si pensava a dargli un successore. Il supremo inquisitore Ventimiglia acerbamente si lamentava, rappresentando che fosse meglio annullare del tutto il tribunale, che lasciarlo sprovveduto d'inquisitori; perciocchè se dannoso era stimato, la soppressione faceva l'effetto che si desiderava, e nissun bisogno vi era di aggiungervi lo scherno col lasciare le cariche vacanti. Caràccioli, presa occasione da questa rappresentanza, instò presso il governo supremo di Napoli, affinchè il tribunale finalmente avesse quel destino che alle instituzioni barbare ed in tempi barbari nate era dovuto. In fatti ei fece passare ai dieci d'aprile del 1782, non senza contentezza dei popoli, e con somma consolazione degli nomini umani e buoni, una provvisione, per cui fu espedita l'abolizione dell'odioso tribunale.

Imperfetti erano certamente gli ordini del parlamento di Sicilia, ma pure servivano, massimamente per le tasse, di salutare freno al governo. Il Caràcciolo applicò l'animo a migliorargli. Grande vizio era nel modo con cui si formava la deputazione del regno, la quale fra una tornata e l'altra del Parlamento sedendo, alla perfetta escenzione delle leggi sancite vegliare doveva; conciossiacosachè accadesse che essendo i baroni di grande potenza, risultava per l'ordinario ch'ella fosse quasi tutta composta di baroni, o di qualche cadetto nobile. Dal che procedeva che piuttosto agl'interessi di chi più poteva, che a quelli di chi poteva meno si avesse rignardo. Il buon vicerè, per andar all'incontro di un così grave disordine, e ridurre quella forma politica al suo primiero e più utile instituto, ordinò che sempre alla denutazione fossero eletti quattro ecclesiastici pel braccio ecclesiastico, quattro baroni pel braccio baronale, e quattro devu-

tati delle città libere pel braccio demaniale. Per tale ordinamento si videro assunti alla deputazione ed ecclesiastici e gentiluomini in compagnia dei baroni; cosa che fu di grande contento ed utilità ai Siciliani.

Il Parlamento in ciò giovava che la Sicilia non venisse molto aggravata dalle contribuzioni, ma portava con sè l'inconveniente che i pesi fossero a rovescio ripartiti; perchè i baroni, pretendendo certe ragioni d'esenzione, alleggerivano i feudi ed aggravavano gli allodii. Per la qual cosa il vicerè ed il suo savio consigliere Simonetti proposero che i beni si allibrassero, e tutti, nissuno eccettuato, a proporzione del loro valore ai pubblici pesi soggiacessero. Ma i baroni, che si sentivano percuotere nell'interesse, fecero in Napoli un tale contrasto, che per lungo tempo all'utile e giusto pensiero si soprasedè. Il loro principale argomento in ciò consisteva che le esenzioni e privilegi di cui ora si trattava di privargli, non erano punto a titolo gratuito, ma bensì un contraccambio ed un compenso di certi obblighi speciali ch'essi soli avevano verso la corona, massimamente ai tempi di guerra, contratti. Protestavano essere ingiusto giudizio il venire accomunati da una parte e restare gravati dall'altra.

Tutto l'andamento di Caràccioli fu quello di abbattere i privilegi baronali e la feudalità. Quindi aveva sempre cura di proteggere i vassalli contra i baroni, e quelli fra i magistrati che in pro dei primi e contra i secondi giudicavano le cause, accarezzava. Per lo che suscitati i popoli da quel favorevole vento, generalmente si muovevano contro i diritti dei rispettivi baroni, e innanzi a'tribunali quasi ogni giorno risuonavano querele contro i diritti proibitivi di caccia, di forni, di fattoi, di pedaggi, di dogane interne, dei pagamenti detti di terraggio e terraggiuolo, e di simili altre angherie odiose per l'origine, pregiudiziali per gli effetti. Il commercio in fatti e l'agricoltura per essi somm mente pativano, e la libertà dell'operare nelle cose necessarie alla vita ne restava grandemente offesa. Non disformi alle querele erano le sentenze per le quali quasi sempre i signori ne andavano con la peggio, onde appoco appoco un nuovo diritto pubblico, più conforme alla egualità, si andava creando, e le gravezze dei popolani si allentavano.

Caràccioli, uno dei primi baroni del regno, seguitava il suo genio, e l'umor suo contro i baroni sfogava, non però per amarezza, ma per l'utilità comune il faceva. Stabilì che il mero e misto imperio da nissuno potesse esercitarsi se non da chi ne mostrasse il titolo, e parimente volle che nissuno dei baroni potesse partecipare nell'elezione dei giurati, cioè ufficiali del comune, se il titolo autentico di poter ciò fare non esibisse. Abolì anche in ambedue i casi ogni forza di consuetudine; e siccome i più per consuetudine piutosto che per titoli scritti e mostrabili quelle potestà esercitavano, ne seguitò che furono obbligati

BOTTA. Tomo VIII.

di cessarle, non senza grave risentimento degli antichi signori, a cui pareva strano di non essere più delle antiche ragioni e consuetudini investiti. Così i popolani divennero meno gravati, ed i comuni più liberi; imperciocchè il principale nemico della libertà dei comuni fu sempre non già l'autorità regia, ma la fendalità.

I vicerè di Sicilia erano soliti a fare delle circolari, monumenti durabili del loro governo. Famose furono a' suoi tempi quelle del Caràcciolo. Molte utili riforme vi si leggevano. Ai quindici di settembre restrinse la così detta mano baronale, che valeva a fare l'esazione dei proventi territoriali e dei livelli, e prescrisse che i baroni non potessero procedere a carcerazioni o ad altri atti simili nè di per sè nè per via di fatto. Ai dieci di gennaio poi dell'anno seguente ordinò che i baroni non si potessero ingerire nella amministrazione delle università baronali, nè nel peculio che amministravasi dai giurati. Un pensiero utilissimo ebbe nel mese d'ottobre del medesimo anno 1785, e fu che stabili che i vassalli non fossero più obbligati a lavorare i terreni dei loro baroni; il che distruggeva i comandati, ossia certe servitudini di persone e di gleba.

Dalle narrate riformazioni ciascuno può conoscere quanto il male fosse grave in Sicilia a cagione di quegli sconci ordini feudali. Piacquero all'nuiversale dei popoli, il nome di Caràccioli fu celebrato dai Siciliani, come di proprio ed alto benefattore; chi più poteva per l'opinione, chi più poteva per le braccia, con somme lodi l'esaltavano. I magistrati, i forensi, le persone di lettere l'egregio vicerè favorivano, e dai risentimenti dei baroni il difendevano. Il popolo poi, massimamente i contadini, e generalmente tutti i vassalli si dimostravano pronti a tener lieto e sicuro colui le fatiche più profittabili e la vita più dolce aveva loro procurato. Quiudi era nato che i Siciliani si erano divisi in due parti, e venuto l'uso di chiamarsi vicendevolmente

col nome o di caracciolesco, o di baronale.

Tutta la Sicilia co'suoi pensieri Caràccioli abbracciava, ma speciale cura si dava di Palermo. Al di primo d'aprile del 1785 vi pose la prima pietra del Camposanto; lodevole risoluzione. Ma spiacque, dove fu stabilito per essere quello stesso presso la chiesa di Santo Spirito, là dove appunto ebbero principio i vespri contro i Francesi. Adornò e rese più regolare la piazza pubblica del mercato. Volle, ma non potè condurre a termine il suo intento di aprire due giorni per settimana un mercato pubblico per la annona.

Tali erano le virtù di Caràccioli, le quali chiaramente splendevano fuori e lontano da Palermo, ma non senza qualche ombra dentro. Quelli che da vicino il vedevano, ed ogni giorno a fare con lui avevano, non si soddisfacevano dell'impeto e dell'imprudenza con cui trattava le faccende, ancorchè, come già abbiamo

accennato, Simonetti in qualche modo il ritenesse. Disgustò anche il popolo di Palermo, perchè aveva voluto riformare le feste di Santa Rosalia, e perchè ostentava una certa miscredenza e disprezzo delle cose sacre. Non volle fare il voto solenne per l'immacolata concezione della Vergine, e motteggiava sovente sopra le cose riputate più rispettabili. Quest'erano imprudenze ed errori, le seguenti scandali, e sconcezze indegne dell'uomo e del grado. Invitava alla sua mensa le ballerine e le cantatrici, e con esse conversava più famigliarmente che si convenisse. Accadde ancora che fatta venire una compagnia di co-

mici francesi, invitò al teatro i vescovi.

Non minor dispiacere arrecava, nè minore molestia dava ad ognuno la protezione con cui favoreggiava i delatori ed i fiscali, onde e le calunnie e le avare investigazioni turbavano le famiglie, e le proprietà incerte o gravate mantenevano. Questa fu una brutta peste che contaminò l'amminist azione di quel famoso vicerè, e lo rese meno commendabile ai contemporanei ed ai posteri. Nè voglio tacere che assai subito e sensitivo era verso chi il riprendeva, ed è noto in Sicilia ch'egli perseguitò acerbamente coloro che avevano fatto una satira contro di lui, uomo grande per umanità, non grande per sopportazione; virtù che ricerca maggior signoria di se medesimo, e che Caràccioli non aveva.

L'imperatore Giuseppe sentl, essendo ancora in Napoli, farsi o prepararsi dal vicerè tante generose riformazioni in Sicilia, e ne riceveva non poca allegrezza. Poscia lasciato Napoli, verso la sua Milano s'incamminava. Da pacifico e pio trionfetore l'Italia attraversava, i popoli riconoscenti il benedicevano, gli storici il lodavano, i poeti il cantavano. Nè mi sfuggono nè mai mi sfuggiranno dalla mente gli alti versi che di Giuseppe cantò un mio dolce e generoso amico, cui pur troppo presto la morte mi furò, dico Carlo Bossi, di cui mi fia sempre cara e sacra la memoria.

Ai venti di febbraio l'austriaco principe arrivava a Milano. In Torino ora si riscaldava, ora si raffreddava il grido della sua venuta. Vittorio Amedeo di Sardegna desiderava che la sua città visitasse. Mandò il Marchese Balbis pregando, acciò venisse. Furono tra l'inviato del re e l'imperatore molte cose parlate, ma nissuna conclusa. Per non vedere quelle sponde del Po, l'Austriaco si scusò colla brevità del tempo: il duca del Chiablese, fratello di Vittorio, fu mandato a Milano per onofarlo.

Giuseppe fu nella capitale della Lombardia ciò che era stato altrove, ma essendo fra i suoi popoli, con le mani ancor più piene di grazie per dar riparo alla vita dei miseri. Visitò quindi Pavia e la sua famosa università, a cui egli e la sua madre augusta tanto lustro, tanti nobili professori, tanti utili sussidii di

scienze avevano procacciato. Era a quei tempi Pavia una vera Italica Atene, nè mai fiume più pure e più salutevoli acque menò che il fortunato Ticino a quei dì. Ognuno, credo, del mio parere sarà, quando dirò che Scarpa, Spallanzani, Gregorio Fontana, Volta, Scopoli, Franck, Presciani, Tamburini, Mascheroni e tanti altri illustri uomini di quelle sante acque la studiosa gioventù abbeveravano. Quivi l'imperatore, come in gratissimo seggio, si rallegrava Tutti quei virtuosi sacerdoti delle muse amorevolmente accolse, tutti quei preziosi repositorii di libri e dei parti dei tre regni curiosamente esaminò ed accrebbe, tutti quei ticinesi popoli coi detti ed ancora più coi fatti rallegrò e consolò. Veduta al suo cospetto la facoltà di teologia, così le disse: Attendete pure ad insegnare i dogmi semplicemente, e non state a mescolarvi in questioni inutili, comenti oscuri, sofisterie scolastiche. Le superflue parole non ad altro servono che a suscitare gli odii, ed a soffocare i principii del vero cristianesimo. Sia chiara e schietta la fede, benigna e tollerante la carità; sia Cristo la nostra face, Cristo il nostro amore; le oziose ed acerbe disputazioni lasciamo a chi mal vede, a chi mal sente, a chi mal ama.

Così parlato e poco ancora dimoratosi nell'antica sede del regno lombardo, sede recente di più fortunati influssi, quell'amorevole padre dei popoli a Milano tornò; poscia valicate le Alpi, sulle sponde del Danubio si ricondusse Lasciò in Italia immortale memoria de' suoi benefizi, ed un fratello, condegno

imitatore delle sue virtù.

Volgendo oramai la mia lunga tela al suo fine, non mi rimarrò a descrivere le riforme fatte in Toscana tanto nel civile, quanto nell'ecclesiastico dal buon Leopoldo; conciossiacosache, avendo io già quelle riforme raccontato nell'altra mia storia d'Italia, altro non farei che rinfrescare. forse con fastidio del lettore, se di nuovo le descrivessi. Ma non posso tacere delle forme politiche le quali, secondochè alcuni scrivono, egli voleva dare alla felice provincia. Narrano adunque ch'egli avesse in animo di statuire per suprema legislazione dello Stato, quanto segue:

Che alla creazione della legge dovesse intervenire il voto del

granduca e quello della nazione;

Che la legge dovesse conseguarsi al gran duca per l'esecuzione, perciò fosse investito dell'autorità e del comando della forza, siccome per la legge constitutiva veniva ordinato;

Che la nazione rappresentata fosse dalle assemblee comuni-

tative, dalle provinciali, e dalla generale;

Che la petizione fosse libera ad ogni individuo maschio sopra ai venticinque anni davanti alle assemblee comunitativa del luogo di suo domicilio, ma per oggetti meramente locali, o compresi nelle facoltà dei magistrati delle medesime comunità; Dall'aggregato di varie comunità si formasse il distretto o circondario provinciale, e che quivi tener si dovessero le assemblee provinciali;

Che le assemblee provinciali composte fossero dai deputati delle rispettive comunità, e che appresso loro fosse libera la petizione, ma soltanto per oggetti risguardanti l'intiera provincia:

Come nelle assemblee comunitative si dovevano sentire le petizioni delle rispettive comunità, e quelle dei particolari comunisti, così si dovessero anche discutere e passare al partito dei voti, e poi le ammesse consegnare ai deputati, perchè le presentassero alle assemblee provinciali per quindi discutersi e mandarsi a partito partitamente:

Che dalle assemblee provinciali si eleggessero deputati per intervenire all'assemblea generale, e ad essi si consegnassero tutte le petizioni che vi erano state ammesse o decreta te come voto provinciale, e così venissero abbracciate tanto le petizioni

comunitative, quanto le provinciali;

Che i deputati provinciali formassero l'assemblea generale; che dovesse adunarsi senza intimazione o invito in determinato tempo ogni anno, e risiedere prima in Pisa, poi in Siena, poi in l'istoia, e finalmente in Firenze, ricominciando la volta ogni quattro anni;

Che per Livorno si stabilisse una norma particolare; Che le assemblee in tutti tre i gradi fossero pubbliche;

Che la legge si potesse promuovere dalle assemblee generali, e dovesse ricevere la sanzione del gran duca, come egli la poteva proporre all'assemblea, e con il voto di quella la legge venisse creata;

Che il conto generale delle finanze si dovesse esaminare in pubblico nell'assemblea generale, ed il ministro delle finanze dovesse produrlo e dare tutte le notizie o spiegazioni occorrenti:

Che al medesimo modo esaminare si dovessero i conti comu-

nitativi e provinciali;

Che gli aumenti di stipendio agl'impiegati dello Stato dovessero passare per duo voti concordi, e così parimente le pensioni e gratificazioni per titoli degni di straordinaria ri-

compensa:

Che qualunque impiegato di qualunque grado al servizio dello Stato che fosse dichiarato di non avere la soddisfazione del pubblico, si dovesse dimettere, e non si potesse altrimenti impiegare; ma che per tale atto dovesse concorrere il voto unanime della piena assemblea generale, senza bisogno del voto regio;

Che tutte le nomine d'impiegati appartenessero alla prerogativa regia, e però tutte dal gran duca si facessero; Che parimente di prerogativa regia fossero le nomine ai vescovati, e la collazione dei benefizii ecclesiastici di patronato regio o comunitativo;

Che medesimamente i gradi e gli onori da darsi agli ufficiali

della milizia fossero parte della prerogativa regia;

Che finalmente la medesima prerogativa regia abbracciasse tutto ciò che non era contrario alla legge fondamentale della costituzione:

Che gl'impiegati al servizio della corte o dello Stato non potessero essere ammessi a sedere nelle assemblee nazionali, e neppure i pensionari, ma che ai medesimi non venisse interdetto il diritto di petizione; fu anche spiegato che non cadessero sotto questa censura gl'impiegati al servizio delle comunità.

Giova andare avanti in queste disposizioni di Leopoldo, siccome sono da alcuni raccontate. Voleva bensì che la prerogativa di far grazia fosse riservata al gran duca, ma solamente per diminuire o commutare le pene afflittive corporali a delinquenti già condannati, ma non già le pecuniarie. Intendeva e voleva che fosse intieramente nel gran duca soppressa la facoltà di rompere le sentenze dei tribunali nelle cause civili, e per tale modo veniva estirpato quell'enorme abuso, che ancora viveva, e vive in certe monarchie, di violare a favore o pregiudizio di questo o di quello le decisioni dolla giustizia. Non sono da trasandarsi le parole veramente auree, se vere sono: cui Leopoldo scrisse nel preambolo di questa sua legge constituiva:

- Che solo un despoto imbecille o malvagio può credersi
  superiore alla legge, ch'ella è fatta per regolare i dritti tra
- « i privati, e che il far nascere la legge in grazia di una parte,
- non è altro che un abuso di potere. o l'effetto d'imprudenza,
  di volubilità o d'ignoranza di quei gindici che introdussero
- questa nuova specie di grazia, che non può aver luogo
- « questa nuova specie di grazia, che non può aver luogo « senza un torto o un'ingiuria verso dell'altra parte a cui la
- « senza un torto o un ingiuria verso dell'altra parte a cui la « legge in quel momento stà in favore · .

Seguono alcune sicurtà, perchè in ogni tempo la constitu-

zione salva ed intatta conservare si potesse;

Che i successori al tiono dovessero accettare e promettere l'osservanza della constituzione prima di assumere l'autorità e la corona;

Che i principi della famiglia regnante non potessero essere investiti di benefizi ecclesiastici di padronato regio, nè ammessi ad impieghi a servizio dello Stato, o civili fossero, o militari;

Che l'istesso interdetto abbracciasse espressamente anche i

principi di famiglie regnanti estere;

Che la truppa fosse tutta civica, nè che si potessero fabbri-

care fortezze, e quelle che già esistevano, non potessero centenere artiglierie, nemmeno in forma di conserva;

Che le assemblee non solo potessero, ma dovessero essere guardiane della constituzione, ed obbligate fossero a denunziare le infrazioni, ed a contrastarle ed a combatterle, regolando in quali modi ed in quali forme speciali per tali casi esse dovessero procedere.

La pretesa suprema legge continuava dicendo:

Che non si potessero creare feudi, e quelli che venissero a

decedere, non si potess ro più conferire;

Che la libertà del commercio fosse un articolo di legge constituiva, e che ad essa in nissuna maniera si potesse derogare, nè che limitare si potesse, nemmeno a tempo, nè direttamente, nè con imposizioni, o tasse, od altro qual si volesse vincolo, o restrizione;

Che non si potesse creare debito pubblico ne per lo Stato, ne provinciale, ne comunitativo oltre di quello che già vi

fosse;

Che neppure alcun debito creare si potesse sul patrimonio della corona, che si dichiarava inalienabile, indivisibile ed in-

capace d'ipoteca;

Che, oltre i beni attribu ti a questo patrimonio, fosse instituito un supplemento sull'erario pubblico pel decoroso mantenimento del gran duca e della famiglia; ma che tale supplemento fisso fosse, nè mai aumentare si potesse;

Che lo Stato non potesse mai essere obbligato a supplire nè alle doti, nè alle spese pel mantenimento delle principesse, nè per lo stabilimento e promozioni dei principi della

famiglia;

Che fisse proibito dalla constituzione il vendere o il dare in appalto le tasse, gabelle od imposizioni quali fossero o quali si volessero, e che parimente fosse dalla constituzione vietato il concedere in privativa alcun mercimonio o manifattura, neppure per titolo di nuova utile invenzione, e neppure col profitto dell'erario.

Quanto poi alla legge politica rispetto agli altri Stati, non era fuggito dall'animo a Leopoldo il desiderio che la Toscana fosse in perpetua neutralità con tutte le nazioni, anche barbaresche, così per mare, come per terra, qualunque i tempi fos-

sero o quali le contingenze. Per la qual cosa stabili:

Che non si potessero stipulare alleanze offensive nè difenive, o ricevere protezione o assistenza da potenze estere, e molto meno somministrare oltre i termini della neutralità, che dal gran duca erano stati chiaramente prescritti;

Che il territorio non si potesse ingrandire con l'acquisto di

nuovi Stati, nè cederne o cambiarne parte alcuna.

Parve a Leopoldo, seguono a narrare, che per Livorno porto

di mare, scala di tanta mercatura, stanza e passo di tanti forestieri, in un particolare molo statuire si dovesse. Vogliono per tanto che ordinasse che la comunità di Livorno fosse esclusa dalle assemblee provinciali; dal che conseguiava che scalasse qualche politico viacolo col rimanente della Toccana, ed i suo bisogni fossero conosciuti, ed ai medesini provvedere si potesse, le frorono lasciate le assemblee comanitative di diritto di peti-ione. Le domande mandate e vinte per partito discisi per mezco di inn oratore capresso, ma sorra voce deliberativa, all'assemblea generale per « secrei discusse e poste a partito.

L'opioldo decretò eziandio che affinchè la pacifica Toscona, come pacifica era, così ancora paresse, si sopprimesse ogni vestigio d'apparato di gnerra marittima, salve solamente la barche armate di sanità e di esplorazione dal latri servizi tra lo isole e la costa. Dal quale decreto venne intieramente annulata quella pazzia del correre armatanano dei cavalleri di Santo Stefano contro i segunci di Maometto, cui i detti cavalieri potevano beni Irritare, una non ispegnere. Contuttociò per la sicurezza di quell'emporio di Litorno e delle terre di marina, pento che utile e necessaria cosa fosce il furri stanziare qualpeno che utile e necessaria cosa fosce il furri stanziare qualsi della come della come della continua di continua di mantante di marina, come adessi dice, di artiglieri o camonic di necessaria vi inustatori alcuna fertezza di qualta fertezza di continuatare alcuna fertezza di continuatare alcuna fertezza di continuatare di marina della continuatare della continuatare della continuatare di continuatare della continuata della continuata

Tali erano, siccome narrano, i pensieri di Leopoblo circa il modo ron cui egli intend-wa di constituire la libertà in To-scana. Ved si nelle descritte forme la volontà di tarpare le ali alla prerogativa regia, e di sollevare il popolo ad sver parte nel maneggio delle faccende. Notabile principalmente era quel capitolo per cui statuiva che quell'impiegato che più non avesse il favvre del pubblico, si fosse obbligato di andarsene, capitolo, che se gindicar si debbe dalla comme sperienza, metteva del tutto il governo in mano non di chi governava, ma di chi era governato. Se il popolo toscano non era temperatissimo, un gravissimo errore avrebbe in ciò commesso Leopoldo. Se con questo capitolo egli avrese anche dato alla Toscana la libertà dello stampare, sopra l'arena certamente avrebbe fondato il sto nuovo governo.

Quanto alla parte principale, e per cesì dire al foudamento e cardine della constituzione, che consisteva nelle assemblee pubbliche e numerose, non conoscendo io bene la Toscuna di quel tempi, non saprei dire se quel principe nel donare le descritte forme, se veramente donare le volle, altrettanto prudente fosse, quanto era bunon. Se la Toscana abbondava di Clucia-zata, di Marci Curij, di Fabrizi Licinii, di Washington e di

Jefferson, che più amarano la zolla che il comanoare, puì la solituilio dei campi che il pavolgciaris ciuo belle clarle nelle assembler, che l'andare continuamente per gli scritti e per le bocche degli nomini, che il girar su per le taverne a fare e farsi fare del brindisti, perchè il giornale parli di te il dimane, egli avrà avuto ragione; quambion o, e sevi abbondavano gli u uomini a cui la vita privata è insepportabile, e che sono notte e di tormentati dali rovello dell'ambitione, avrà avuto torto.

Tanto è il mio scapetto in questo, che, se non fosse un po di fama che fra il Toscani vire, e l'autorità del De Potter, che, sulla fede di Francescomuria Gianni, per la prima volta il modello di constituzione di cui si tratta pubblicò, crederei che ella fosse, per la parite politica, specialmente per quella insticte una verità essemblee, pittoso una spiritosa invenzione che una verità.

Mi dà anche sospetto, nè il tacerò, quella parcla di circondario, per significare distretto, la quale non è italiana, molto meno anrora toscana, e che altro non è che la traduzione di una parola francese venuta in suo solamente dopo la rivoluzione di Francia; il che darebbe a credere che la pretesa constituzione di Loopollo, quanto alla parte politica, sia opera postuna, ed inventata da chi aveva più voglia di fare uno scritto secondo i tempi, che di dire la verità. Che se poi ad ogni molo si vorrà ch'ella vera fosse, bisognerà credere che Lepoldo detseso, o 1 suoi successori, visti i mali produtti da quelle assemblee in paesi illustrati da sole caldo, si siano da quella peste ritirati.

Io molto lodiai, e credo, molto meritamente Leopoldo. Con molte lodi ancora, e certamente molto meritate, l'esaltò De Potter. Ma quest'autore, parlando poi di una sconica vita del principe toscano, scritta da un Beccatini, continua nel seguente modo:

- « L'autore della vita privata di Leopoldo (quel Beccatini) in « una sola cosa ha ragione, ed è quando biasima questo prin-
- « cipo del suo funesto uso delle spiagioni, per cui. volendo • impedire ne' suoi Stati così i peccati, come i delitti, non ad
- « altro riusci che ad avvilire una parte della nazione, ed a
- snervare l'altra spogliata di quella spezie di coraggio e di • energia, che spingono alcuna volta, è vero, a grandi scele-
- « raggini, ma che soli rendono le grandi virtà possibili; il po-« polo della capitale sopratutto, che più immediatamente fu
- esposto alla sferza paterna del principe, che il pedanteg giava ha preso un'abitudine di piccole frandi, di perfidie dis-
- « simulate, le quali lasciano alla viltà ed alla bassezza tutto il « colore della dissimulazione e della dolcezza ».
- Quando Beccatini e De Botter riprendono Leopoldo del suo funesto metodo delle spiagioni, hanno veramente tutte le ra-

gioni, questa fu in fatti la principale pecca del suo regnare. Ma vedano i Toscani, e specialmente i Fiorentini, se quel metodo abbia fra di loro fatto tanto guasto, quanto De Potter pretende. Fatto stà, che se il Belga ha ragione, i Toscani, e massimamente i Fiorentini, tra vili e snervati, e di più ipocriti, sono un grazioso popolo in verità. Se non ha ragione, il che piuttosto io crederei, bisoguerà che lo mettiamo nella folla degli scrittori forestieri, uomini e donne, che da quindici anni in qua sono andati a fare i dottori in Italia, ed a pedanteggiare gl'Italiani, ed a tagliar loro i panni addosso, senza consirare se il vero dicessero o il falso; oude uscirono loro dalla penna le più grandi sciocchezze ed i più spropositati strafalcioni del mondo. A sentir costoro, gl'Italiani sono diventati un popolo di vili, di poltroni, d'ignoranti, di perfidi, d'ipocriti, di superstiziosi, e, che più è, di briganti; nè si vede immagine o pinta sa tela o intagliata su rame, o su legno, o su pietra, ove siano rappresentati ladri ed assassini, ch'essi rappresentati non siano in abito nazionale italiano. A tale modo questi forestieri riconoscono la ospitalità. In verità, in verità, se quell'antica madre non fosse, quale sempre stata è, cioè ospitale e generosa, ella dovrebbe serrare gli usci in faccia a chiunque va d'estero paese a visitarla, e sa menare, o bene o male che sappia, o la penna, o il pennello, o lo scarpello. Gran caso che i Toscani debbano andare a Bruggia per imparare la virtù, il buon costume, la generosità dell'animo e la cognizione delle cose bille!

Bisognerà pur anche dire che nel citato passo del Belga via qualche grande astruserta della scuola moderna; periquell'accennare che per poter essere grandemeute virtuoso; el bisogna poter essere grandemeute virtuoso; el bisogna poter essere grandemeute cullerato, mi pare para-dosso tale, che Gioerone stesso uno ci troverebbe il bandolo. Quanto a me, io credo che l'energia che fale grandi virti, sia tutta diversa da quella che fa le grandi sceleraggini, e che possono stare insieme. O hime, o hime, che se il dotto Briggiano de la companio del moderna del

Non vorrei terminare il mio quinquennale discorso con parole manre; percib mi volterò ad altra parte. Nissuna età mai promise tanta felicità agli uomini, quanto il secolo decimotavo, prina che una ferroe tempesta lo turbasse. Quanto fra gli nomini dittle, di grazioso, di grande si troava, tutto albra era, lettere in concer, le scienze in progresso. Dirò hrevemente di ognino di questi fonti di hencicenza e di gloria. I nostri figliuoli, conoccuolo l'aria prima che respirumano, a quali finnuo,

e ciò che volemmo, non saranno, credo, verso i loro padri di gratitudine avari.

L'Italia per le scienze naturali a nissuna delle nazioni che più le coltivano, era inferiore, ad alcune superiore. E per parlare della Francia specialmente, che allora per questa parte dell'umano sapere più di ogni altra aveva onorata nominanza, sotto certi rispetti l'Italia le cedeva, sotto altri la superava Cedevale per lo splendore e per l'eloquenza; il grande Buffon in questa parte chi nguagliare potrebbe? Superavala per l'indagine scrupolosa, per l'esattezza delle ricerche, contenti gli Italiani di dire agli altri ciò che la natura diceva loro, e temperandosi dai comenti, sistemi ed ipotesi, della cui fugace indole già insin dai tempi suoi quel famoso Italiano, a cui niuno fu uguale, parlò, dico il buono, dotto ed eloquente Cicerone. Ciò che qui io affermo, ad ognuno sarà manifesto che vorrà considerare quale Buffon e quale Spallanzani fossero. Dottissimi ambedue, e diligentissimi scrutatori della natura, venerandi ambedue sacerdoti della scienza, ma uno dedito più all'immaginazione che all'osservazione, l'altro più a questa che a quella; onde il tempo, che sa bene scernere la realtà dalle chimere, non poche cose riformò nelle opinioni del naturalista francese, poche o nissuna in quelle del naturalista italiano. Ma sebbene non mediocri pregi di eloquenza Spallanzani avesse, a niun modo il suo fare paragonare si potrebbe con quel largo fiume che spandeva con la sua inimitabil penna colni cni tutte le nazioni onoravano, cui la propria, morto, pianse con universale cordoglio, cui la memoria tanto valse nei cuori irritati dei nemici della Francia nel 1814, che Swartzemberg, che gli guidava, mandò spontaneamente sal/aguardia al piccolo Monbard, solo perchè stato era seggio di colni cui, benchè morto fosse, credeva degno di arrestare armi ed armati. Potenti ossa di Buffon, pacifica vittoria, memorando temperamento dai furori guerreschi; ugualmente onorevole e per chi l'inspirava e per chi l'ordinava! I cannoni di Napoleone perdevano, le ossa di Buffon vincevano

Buffon abbelliva, Spallanzani diceva semplicemente la cossa costa, ma luno certamente e l'altro onore delle loro patrie, ornamento del mondo. Io veramente ammiro nel naturalista cui Scandiano produsse e Pavia albergò, il genio italiano, che, ancorchè abbonili di fantasia, di verità nure e di realtà si nasce.

Il lume della fisica, primieramente in Italia, tanto splendera, quanto presso ad alcan altra aazione, e forse per certe parti di lei, come per cagion d'esempio l'idraulica e la meccanica, era ita più avanti. Forse aucora per la cettricità, messignamente per le fatiche del padre Beccaria, professore in Torino, elbe più profonde e più sane nozioni di qualunque altra, ricevuti ciò non per tanto i primi semi dall'estero.

Ciò sulle prime, ma poscia tanto s'innalzò, che le altre na. zioni a' suoi fonti vennero abbeverandosi. Il caso fece trovare a Galvani un fecondo pensiero; egli stesso, colle sue sollecite investigazioni, il fecondò. Levossene un alto grido nel mondo. L'inventore credè che fosse una legge animale, e che perciò più a fisiologia che a fisica si appartenesse. Ma era uscito da Como un sublime ingegno, che a fisica lo rivocò, dimostrando che gli effetti prodotti sugli animali altro non erano che una parte, una derivazione della generale fisica legge. Dire quanto pensasse e quanto scrivess: Volta impossibile sarebbe alla mia stanca e tarpata penna; ma mi consolo pensando che bisogno non è ch'io lo dica. Qual parte della terra v'ha che nol sappia e nol dica, e maraviglia non ne senta? Per Volta l'Italia andava nell'impero delle scienze ogni giorno alcuna conquista facendo: il suo nome istesso nel possente stromento impresso farà memoria nelle future età, quanti miracoli un modesto uomo, imperocchè tanto modesto fu Volta, quanto ingegnoso e dotto, scoprisse nel chinso seno dell'arcana natura, ed ai maravigliati ed attenti uomini gli rivelasse

Se delle scienze matematiche vogliam parlare, si vedrà che, tacendo anche di tan i altri che a Pavia, a Firenze, a Roma, a Napoli ed a Palermo fiorivano, il solo Lagrauge dimostrava che per la scienza delle quantità astratte l'Italia non era sfruttata, e degna ancora appariva di quella regione da cui erano usciti Galileo e Sarpi. Nè di Guglielmini tacerò, il quale trovò modo i pruovare con fisico sperimento che la terra si muove.

Quanto alle scienze chimiche, il cui imperio tauto incominava a dilatarsi innanzi che sorgesse il sole dell'ottantanove, gl'Italiani più dagli altri impararono che ad altri insegnassero, quantunque valenti chimici fra di loro a Torino, Pavia, Venezia e Napoli sorgessero. La Francia in questa parte splendeva di un lume senza pari, e i nomi di Lavoisier, Berthollet, Four croy, Guyton-Morveau saranno immortali.

Ma non è senza opportunità il notare in questo luogo che se uomini sommi allora la feconda Francia illustravano, veri santi oracoli del mondo, nella scienza, che quasi a guisa di Dio compone, scompone e ricompone le sostanze, il volgo si correva dictro cupidamente alle pazzie ed alle chimere di un Cagliostro, di un San Martino e di un Mesmer. Questi credeva con le boccette del primo poter vivere almeno trecent'anni, quest'altro teneva per firmo di poter leggere, come si diceva di San Martino, a trapasso di muro, un terzo finalmente, di Mesmer seguace, con un poco di sale rotto in una bigoncia, e con certi atti smorfiosi fatti da un impostore, si persuadeva di poter guarire da tutte le malattie Ed ecco un altro sicofanta, o sicofantessa che si fosse, che conosceva e guariva tutti i mali zolo con guardare le urine e far dal suo tripode ricettacce

dopo di averle guardate. Ciò succedeva in Parigi, e si che si vedevano concorrere alla porta della sicofantessa ogni mattina uomini e donne, cocchi e barelle con le ampolluzze e con gli utelli pieni di orina per farla vedere alla pitonessa, e portarne poscia a casa i precetti Queste materie poco si videro in Italia, e non vi fecero fruttò, e la cagione si è che i Parigini sono tutti Ateniesi, graziosi uomini in verità, mentre negl Italiani, sebbene auch'essi sappiano dell'Ateniese, c'è mescolato un po' di Spartano, voglio dire che amano ragguardare dentro la mide la delle cose. Poi sono più maliziosi, e sanno bene squadrare e guardar in viso g'impostori.

Le scienze morali seguitavano in Italia l'inclinazione comune, con più felici angurii a migliore stato avviandosi. Una grande differenza ciò non per tanto si osserva tra quanto vi succedeva in questo proposito, e ciò che in altri pacci si vedeva; questa èra che quegl'Italiani stessi che ardentissimi erano nel risecare dalla pianta religiosa ciò che d'eccessivo e d'illegittimo vi avevano i suoi ministri aggiunto, persistevano però nelle credenze cattoliche, lontani dagli scherni e dall'incredulità che altrove regnavano. Volevano una emendazione, non una distruzione.

Le scienze economiche spiegavano pure anche esse i loro fiori nella bene generativa penisola. Della qual1 cosa ognuno sarà persuaso, se vorrà avvertire agli ntili scritti di Genovesi e Galiani di Napoli, e di Fabbroni di Firenze. Questi alti ingegni, del bene comune anmentatori, eziandio si differenziavano da certi economisti forestieri; perciocchè non a chimere impossibili a ridursi in pratica, nè ad astruse teorie andavano dietro, ma cose palpabili trattavano, e che se vere erano in ragione, utili erano anche in esperienza. Oltre a questi maestri per iscritto, era allora iu Italia un economista pratico, che, quanto essi nelle loro benefiche lucubrazioni pensavano, riduceva all'atto, e questi fu Leopoldo di Toscana. Seppelo la Toscana stessa, che a più fiorente stato pervenne.

Sommo, anzi singolar pregio dell'Italia a quei tempi fu la scienza della penalità mercè di quell'evangelio (così veramente si può chiamare) mandato fuori da Beccaria. Chi la umanità ama, chi ama la giustizia debbe con perpetue lodi innalzare quest'uomo immortale. L'Italia l'onorò, l'onorarono le nazioni forestiere, e da lui tutte riconobbero un bene immenso fatto nella parte più cruda e terribile dell'umana legislazione Orrende piaghe sanò. Quattro grandi lumi, oltre i minori, splendevano allora in Italia, uno in Napoli, uno in Firenze, un terzo

in Milano e Pavia, un quarto in Parma.

Quelle erano veramente scuole patrie, quelli solo benefici, che tutto l'edifizio sociale con amica luce rischiaravano, fecondavano, miglioravano. Così voleva allora il cielo che sepuisse.

Se poi vogliamo voltare il discorso alle lettere, vedremo che, se poche parti se ne eccettuano, la letteratura italiana era spenta, nè altro più non era che una servile e sconcia imitazione della letteratura francese. La storia, la maggior parte delle opere teatrali, le novelle, i romanzi, i poemi stessi rendevano un odore francese, e tanta distanza passava dallo scrivere che a quei tempi era prevalso in Italia a quello che vi si usava due secoli innanzi, quanta veramente si scorgeva tra le cose scritte nell'ignorante medio evo a quelle cui mandarono alla luce gli autori del decimoquarto e decimosesto secolo. Parlo solamente della distanza che tra l'un modo e l'altro si interponeva, non già dell'effetto, perchè allora si andò dal male al bene, adesso si andava dal bene al male. Nei bassi tempi vi era speranza, perchè non vi era corruzione di età decrepita, e solamente si vedeva che l'arte era bambina, ma nella seconda metà del secolo decimottavo, quasi ogni speranza si trovava estinta, perciocchè la medesima legge governa le cose morali, che le fisiche, cioè che si può andare dall'infanzia alla virilità, non già dalla decrepitezza all'adolescenza, ed il pomo acerbo può diventar maturo, non torna più a sanità, ma si disfà. Tal era, generalmente parlando, l'italiana letteratura ai tempi che videro fanciulla l'età presentemente canuta. A stento e se non con molto stomaco, si possono leggere oggidì le cose che vi si scrivevano. Servilità nei pensieri, servilità nella lingua. Come le scarpette delle donne, così ancora i concetti e le frasi dei letterati venivano bell'e formati da Parigi.

In mezzo alla foresteria si era introdotto un altro nauseoso vizio, e quest'era una certa leziosaggine, una certa delicatura, e quasi direi smanceria, che faceva credere che la letteratura italiana fosse divenuta imbelle, e non più da uomini, ma da donne. Concettuzzi fioriti, frasi leccate, nissuna forza, nissuna naturalezza, nissun maschio, nissun sincero pensiero, ogni cosa scritta, come se fosse alla presenza della donnetta che si acconciava. La toaletta, come dicevano, e il sofà, ed è miracolo che non abbiano detto il bodorio per dire il boudoir, e le braccia ben tornite, pure come dicevano dell'innamorata, e i suoi pedini e le dituzze, e le descrizioni al minuto del prendere il cioccolatte, senza nemmeno dimenticare il colore dei confetti che vi s'immergevano, ed altri simili inezie andavano per gli scritti dei più. Chi avrà letto il Roberti, e l'Algarotti e Pietro Chiari e le commedie del principe di Sangro e quelle del Villis, saprà da se stesso ciò che voglio dire.

Il male s'accrebbe per l'autorità di un nomo cui la natura aveva dato un ingegno smisurato, e che poteva essere il ristauro, e pure fu quasi del tutto la ruina dell'italiana letteratura. Parlo del famoso poeta padovano, del Cesarotti. Dio mi guardi dal proferire la bestemmia che costui fosse imbelle; che

175

anzi ingegno più virile e più vivido del suo da lungotempo la natura non aveva in Italia procreato. Ma volle farsi singolare con una poesia parte gonfia, parte leccata, traducendo il vero o finto Ossian. Le leziosaggini per la sua Bragela, ed il suo lanciare pel suo Fingallo, ed altri eroi così tremendi pel nome come pei fatti, corruppero talmente la poesia italiana, che più forma alcuna non conservava di sè medesima. Quanto poi alle sue prose, egli era una molinista tale in lingua, che ogni francese parola o frase per lei era buona, purchè una desinenza italiana le appiccasse. Egli fu un grande Busembaum per la lingua. Questi scandali dava Cesarotti, egli che per la sublimità dell'ingegno avrebbe potuto a sublimi e sincere opere italiane dare origine. E veramente si vedeva che là dove puro voleva ed Italiano essere, il che non di rado ancora gli succedeva, tali lumi mandava fuori, che non uscirono mai maggiori dalla penna dei più rinomati scrittori del bel secolo. Ma il consueto suo andare era corrotto, e questo fu il tracollo.

Le cose parevano doversi tenere per perdute, e nulla si poteva più sperare da chi si taglia i nervi da sè l'ortunatamente, mentre Cesarotti ed altri, che di lui il vizio, non l'igeggoa avevaño, gettavano come se a contanti pagati fossero, fecciso limo nelle pure e limpide acque dell'Arno, il cielo, che non voleva che il fiore italico si speguesse, mandò quattro sommi uomini a vivificario; questi firono Parini, Metastasio, Goldoni ed

Alfieri; un Romano e tre Lombardi.

Parini fu il primo a ritirare la trascorsa letteratura italiana verso il suo principio, ed a ritrarla, nel tenero, al fare petrarchesco, nel forte al dantesco; ma più veramente ancora per la natura sua sapeva di Dante, che del Petrarca. Sublimi e pretti pensieri aveva, sublime e pura lingua usava, un terribile staffile maneggiava. Le toalette e i sofà e i ventagli ed i letticciuoli morbidi rammentava, e non per lodargli, ma per fulminargli. Grande e robusto uomo fu costui, nella satira il primo, nella lirica ancora il primo. Ei fe' vedere e dimostrò che senza le nebbie caledoniche, senza le smancerle galliche, e consistendo nella vera lingua e nel vero stile italiano si potevano creare opere in cui colla purità si trovava congiunta l'energia. Più che poeta, più che sacerdote d'Apolline fu, posciacchè fu maestro di virtù, ed i molli costumi ad una virile robustezza ridusse: l'eunuca età a più maschi spiriti eresse. Tanto potenti furono i suoi detti, tanto potenti i suoi scritti! Precursore di libertà fu; ma predicando andò una libertà corretta, la quale maggior forza d'animo richicde certamente ancora in chi la dà o la riceve, che la scorretta. Forse, chi sa, un giorno verrà, quando gl'Italiani avran dimesso il mestiere del voler fare i pedissequi dei forestieri così in letteratura come in politica, in cui maggiormente il suo esempio ed i suoi altissimi versi frutteranno.

Eglino intanto debbano aver cara ed onorata sempre la memoria del Parini, di quel Parini che dal lezzo gli sollevò, e dulle insipide erbe purgò il sentiero che mena all'eletto monte dove la virtà e le divine suore albergano. Parini, poscia Alfieri, spensero la letteratra delle incere; e di descritori delle scene di taverna, e di qualche moosateruzzo, mercè le illustri fatiche di quel gram Milanese, peneranno ad allignare.

In nessun autore osservasi un così puro fiore, una così perfetta fragranza dalle tre letterature madri, quanto in Metastasio, e niuna traccia, quantunque in mezzo alla corruttela, che già cominciava ad ammorbare, vivesse, in lui si ravvisa di moderna foresterla L'anima sua nitida e dolce a ciò il portava, l'essere Romano forse vi contribuiva; conciossiacosachè, o che i letterati romani siano vissuti divisi dai forestieri più che gli altri Italiani, o che la natura romana più fortemente resista al piegarsi alle influenze altrui, o che quella lingua tanto scolpita che parlano, italiani pensieri e italiane immagini e forme più profondamente nelle menti loro imprima, o che finalmente quel ravvolgersi continuamente fra le romane antichità, che i concetti e la grandezza antica ad ogui momento loro ricordano, sel facciano, certo è bene ch'essi più di ogni altro si tennero loutani così dalle gonfiezze del secolo decimosettimo come dal loglio forestiero che veniva mescolandosi col grano d'Italia, La quale cosa tanto è più da osservarsi, quanto che Roma si trova fra Toscana e Napoli, dove, dopo la metà del secolo ultimo. quel loglio aveva messo più profonde barbe, ed erasi in isconcia guisa moltiplicato. Chi Metastasio legge, beve a pien vaso, senza alcuna mescolanza di stranezza, la grazia greca, la maestà latina, la eleganza italiana. Col chiaro, amabile ed armonioso suo stile, colla naturalezza dei pensieri e dei sentimenti, col contrasto nitidissimo delle passioni, non feroci e barbare, ma alte e generose, tali quali a popoli civili, non a Caraibi o ad Uroni o a quelle hestie del medio evo si convengono. diede a divedere che, stando nel contine delle letterature madri della meridionale Europa, si può, e muovere fortemente gli affetti, e mantenendo la sincerità del gusto italiano, innalzare gli animi. Certamente, mai nissun autore fu tanto Italiano, quanto Metastasio. Possente argine fu contro il contagio forestiero, possente rimedio per risanare i corrotti. La quale saintare operazione con tanto maggior efficacia fece, che pel genere delle sue composizioni e per la chiarezza del suo stile egli andava per le mani di tutto il mondo. Che anzi non solamente sui regii teatri i suoi drammi si cantavano; ma eziandio sulle scene innalzate dai comuni o dai particolari si recitavano, e pochi erano i villaggi, non che le città, che ogni anno, massime nell'autunno, non udissero alcuna opera del poeta romano recitata da nomini colti, e talvolta ancora da uomini di villa, a

cui poco altro sapere era venuto, che quello di saper leggere e scrivere. Il concorso a queste rappresentazioni era grande, ed il piacere che gli astanti pruevavano, maravigitoso. Attori e spettatori si immedesimavano, e degli erocic costumi dell'antichità si dilettavano; e per essi di migliori sontinenti s'informavano. Quest'erano veramente beu altre scene, che le slavature, le bassezze e le barbaric con cui alcuni pazzi tentano di pascere oggid glittaliari popoli. Ciò prinova che il Metastasio era veramente autore italiano, pocibi tanto agl'Italiani audava a sante. Contro l'informatico del contro del delle rappresentasione. Contro l'informatico del contro del delle rappresentasone critario dal penstre o del sentire abiento e plehe, e più avvicianto a quell'altro scopo per cni Dio l'ha crezu. Il quale effetto, se alcune moderne composizioni facciano, lascio al lettero il ciudicare.

Ma seguitando a parlare del Metastanio, per giudicar bene che cosa ei fosse, e quel che far si volesse, è non bisogna supporre, come alcuni fanno, che intenzione sua fosse di scriver tragedie, dando al nome di tragedia la siguificazione che volgarmente gli si dà. mperocchè ei non volle già comporre tragedie da recitarsi, ma d'arpuni da cantarsi, quantunquo assoi acconciamente ancora recitare si possano, e di nessi non di rado si trovino scene che nella più vera e più subline tragedia si confarebbero. Ma resta sempre che, acrivendo per la musica, ggii soggiaceva a parecchie necessità, che la sua fibrità impacciavano, e che dalle esigenze o del compositore della muettempi derivavano. Maraviginas cosa è, come fra tanti lacci produrre potesse scene da cui nasceva una così potente messa d'affetti.

Di questo poeta parlando, pel quale principalmente si fa manifesto che la sublimità dei pensieri e dello stile possono stare con la semplicità e con la chiarezza, cade in acconcio il discorrere dello stato in cui si trovava la musica al tempo in cui viene a terminarsi la presente nostra storia. Pare a me, ed anzi certo sono, che ella pervennta fisso a quel grado di perfezione, sopra il quale nulla più resta nè da desiderare nè da aggiungere, ed al quale qualche cosa aggiungen lo. si va verso la corruzione. Ciò dal conservatorio di Napoli e dagli am naestramenti di Durante principalmente riconoscere si doveva. Era quel conservatorio, come quasi il cavallo troiano, da cui escivano, non già uomini armati per incendere e distruggere le città, ma divini ingegni da eccellenti maestri informati, che per l'Italia, loro felice patria, poi per estere regioni portando andavano ciò più che l'anima molce ed innalza, e dalle tristi cure che l'umanità tanto spesso affliggono, la solleva ed

BOTTA. Tomo VIII.

allontana. Non romorosi o abharuffati componimenti erano, ma per ciascun pezzo un'idea malre, un'idea rachitettonica, alle quali le altre, come ancelle ad una regim, per darle maggiore risalo e farla campegiare, serviano I.a s'essa armonica simmetria ed acconcia corrispondenza di tutte le parti si corgera nella totalità del componimento, di maniera che non solamente si vedera che era una crezzique dello stesso spirito, ma eziandio che al medismo s'oggetta esi apparaenea. La sempletich el nuità contanto raccomandata da Orazio, ed in ciascuna parte unità contanto raccomandata da Orazio, ed in ciascuna parte en el tutto si osservarano, con l'ero congiunta una tale leggidaria, una tale egrazia, una tale eleggidaria, una tale egrazia, una tale eleggidaria, una tale espana, dedocezza inecitambile. Parven che egit da quesce terrence cose disciolto, ed in miglior mondo trasportato, di angelica natura si vestisse.

Nè complicati, o meccanicamente laboriosi erano i mezzi di cui quei divini ingegni si servivano per produrre così maravigliosi effetti. Semplicissimi erano, e quasi direi invisibili questi mezzi. Al mirare quei loro spartiti, assai poche note vi si vedevano, onde quasi pareva che vi fossero effetti senza causa. Ma la causa appunto più forte ed operosa era, perchè più semplice era, e sapeva batter bene in quella parte del cuore, che abbisognava. Ed io mi ricordo di avere letto nel dizionario di musica del Rousseau un fatto mirabile, ed è dove racconta il terribile effetto, che sempre faceva sugli ascoltanti (credo, se ben mi ricordo, nel teatro d'Ancona) un recitativo solamente accompagnato da poche note del violoncello; irresistibile era quest'effetto, onde ognuno al solo suo approssimarsi già si sentiva commosso, e subitamente impallidiva, come se da una incognita e possente causa compreso e domato fosse. Quella eca veramente musica italiana, possente per semplicità, per grazia, per verità; la melodia padrona, l armonia serva, l'armonia, che non fa effetto se non quando imita la melodia, i mezzi meccapici lasciati a chi callose orecchie ed insensibile cuore ha. Chi sa che siano Omero, Virgilio, Raffaello d'Urbino, facilmente intenderà ciò ch'io voglio dire. Ed Omero e Virgilio e Raffaello si erano trasfusi in Paisiello ed in Cimarosa, ed in tanti altri compositori di quel tempo, che veramente si può e dee chiamar l'età dell'oro per

La maestria e la vera arte non consistono nel far monti di note, e di strani e ricercati accordi, ma nell'invent.re moitri morti, graziosi, allatti all'affetto che si vuole esprimere, e questi accompagnare con accompagnamenti che gli siutino, non gli soffichino. Il qual modo di comporre, siccome di maggior effetto, così ane via in maggior difiotità è, corolossitaco-uchè assai più difficile bisogna sia l'uventar coso ideali, cioèi mottri



(dono dato dal Cielo a pochi) che il raccapezzare cose corporec. cioè gli accordi. Di gran lunga maggior numero di motivi nuovi. cui i maestri chiamano di prima intenzione, e perciò maggior difficoltà superata, e d'assai maggiore e più eccelsa facoltà creatrice havvi nella sola Nina di Paisiello, o nel solo Matrimonio segreto di Cimarosa, che in tutte le opere insieme anche del più fecondo compositore dei giorni nostri. È vero che non vi è tanto fracasso, cioè tanti mezzi meccanici; ma i divini dove sono? Questa è una età pessimamente corrotta; nel morale vuole la forza, nel'a musica il fracasso I compositori sono diventati servi delle orchestre, le quali sempre vogliono sbracciarsi per fare un gran rumore, e far vedere che sanno sonare le difficoltà ed eseguire il concerto, i cantanti sono soffocati ed obbligati di strillare, ed il pubblico, che ha perduto il cuore, ed è divenuto tutto orecchie, applaude; gente veramente da tamburi e da cannoni.

Altra è la musica istromentale, altra la vocale. La voce umana è la vera enaturale espressione delle passioni gli strommenti sono mezzi artificiali, i quali possenti non sono, se non in quanto imitano la voce umana, e più o meno posenti sono, secondochè più o meno a lei si avvicinano, o da lei si discostano. Questa è la ragione per cui quel genere di violino ne fa uno stromento potentissimo. Onde non solamente contro I effetto fa, ma ancora contro natura chi con glinstrumenti soffoca la voce

in vece di secondarla ed aiutarla.

lo fui amico, ed egli a me, e molto me ne pregio, di un gentilissimo maestro italiano. Compostasi da lui alcun tempo vera musica italiana, piena di verità, di soavità, di grazia, come per esempio i suoi bellissimi notturni sulle parole di Metastasio, una delle più dolci cose che siano uscite da cuore dolcisssimo, si diede poi a ingarbagliarsi con mescolare con eccessiva proporzione la musica instromentale colla vocale. E Paisiello, per Milano passando per andare a Parigi ai cenni di Napoleone, sentita quella sua musica nodosa e strepitosa, e postogli la mano sulla spalla, gli disse : Bonifazio, lascia stare la musica tedesca. (Il Tarantino Anfione parlava della musica vocale). Il grazioso uomo mi disse, con quella sua giovenil voce che sempre ebbe: Me la sono attaccata all'orecchio; ma non se l'attaccò. Veramente il buon Bonifazio, oltre ad altre sue composizioni alla tedesca, aveva composto la musica per un dramma a Torino, la quale, malgrado di un gran miagolare di bassi che vi aveva fatto, non ebbe alcun buon successo; felicissima vena, se mai una fu al mondo, e veramente correggiesca, da un poco sano metodo di comporre guastata.

La poesia e la prosa erano parecchie volte degenerate in Italia, e da quasi cinque secoli avevano a più maniere di degenerazioni soggiaciuto. La musica sola da' suoi principii al suo apice gradatamente ascendendo, sempre simile a se medesima era proceduta, vero e sincero frutto italico din ostrandosi. Tanto crebbe, che finalmente al punto di perfezione pervenne, allorquando Cimarosa e l'aisiello colle loro mirabili melodie incantavano il mondo. Il secolo decimottavo dopo il cinquanta fir per la musica ciò che il decimosesto fu per la pittura, quando con le loro divine rappresentazioni Raffaello e Michelaguolo pruovavano che la Grecia si era in Italia trasportata. A ciò contribuì Metastasio co' suoi dolcissimi versi, e, secondochè gli affetti portavano, qualche volta ancora tremendi, ma pur sempre dolci. Vicendevolmente i musici coi loro soavi o tremendi accenti al fare di Metastasio, ed all'imperio che egli sulle anime acquistato aveva contribuirono, Musica era la poesia di Metastasio, poesia la mus ca dei napolitam maestri. Gli orfeiani miracoli si rinnovavano a quel tempo; per sino i sassi si mnovevano, se per essi intendiamo i duri e silvestri cuori,

Quando io dico che la musica era a quei dì alla sua perfezione giunta, non intendo già che, rotte alcune consuetudini testrali, non si potessero impinguare le musiche delle opere drammatiche con maggior numero di pezzi di nervo, che ciò si poteva acconcia mente ed utilmente fare, ma solamente voglio dire che il metodo del comporre i pezzi che si usava allora, era il vero ed il più perfetto che si possa immaginare, e che il dipartirsene è un andare verso la corruzione. Ciò è così vero, che nelle musiche meccaniche che si odono e si ostentano oggidl, e che sono veramente, come il pesce pastinaca, che non ha nè capo nè coda, o come quella testa d'nomo con collo di cavallo da Orazio sul principio della sua poetica descritta, i pezzi che fanno maggior effetto, e più nel cuore s'imprimono, e più nella memoria si serbano, sono appunto quelli che al fare dell'antica musica da noi rammentata si ravvicinano, ed in quello stile si ravvolgono. Il muovere i cuori è il vero ufficio della musica, non quello di assordare le orecchie, e perchè appunto il primo effetto può fare, fra le divine arti fu collocata, ed i poeti le loro più alte composizioni incominciavano cantando. I filosofi stessi immaginare no che le celesti sfere, muovendosi, snoni rendevano e concenti face vano.

Il principal fine delle arti è veramente il muovere gli affetti, e niuna più gli muove, e forse nemmeno altrettante che la musica. Per me, oltre la dolcezza che ne pruovo, giudico della bontà di un pezzo dal sentirmi mosso ad accompagnarlo col gesto, perchè allora veramente espressione di affetto è; che se a quel gestire invitato non sono, subito concludo che quella non è musica, ma solamente romore di corde, o fischio di legno. Io detesto coloro che vogliono disonorare la musica, col ridurla ad un'arte liberale, ch'ella è, ad un'arte meccanica. I maestri sterili, cioè incapaci di trovar motivi nuovi, sono appunto quelli che danno nel fracasso: manca in loro la divina favilla, e perciò fanno ciò che auche i venti sanno fare nelle elci cave.

Tornando adunque al Metastasio, dico ed affermo che egil fu in principule sostegno del gusto italiano, e che per lui stette che l'italiana letteratura il suo maturale aspetto del tutto aon perdesse, ed al basso ed allo straniero non scendesse e trascorresse.

I soggetti che trattava, cavati i più dalla veneranda antichità, facevano che la Greca e l'autica Roma nella novella Roma risorgessero Al quale effetto eziandio con non poca effcarità conferiora ggi studi dell'archeologia, che anlia cita regina sempre avecano liotto, e tuttuvia florivano. Chi non la considera di considera di considera di considera di ninisimo che univa un giulizio sano con una erudizione immensa, due cose che negli cruditi non sovente congiunte si vedeno, stante che questo genera di letterati sino per l'Ordi-

nario crudeli nella fantasia che gli tocca.

Oltre i vestigi dell'antica Roma, che l. nuova ancora adornano, e lo zelo con cui il Visconti ed i suoi compagni od allievi questa parte della scienza coldvavano, a maggior ardore sollecitavano gli studiosi di lei le scoperte che in Ercolano si andavano facendo. Risuonava iu ogni luogo il grido della città senolta e dissenolta, ed a quella parte con somma avidità si indirizzavano gli animi, studi certamente innocenti ed utili. poiché a pacatezza ed a grandezza tendevano ed invitavano. Napoli, il cui suolo tante ritrovate ricchezze in questo genere versava, non pretermise di coltivare la scoperta vena, anzi con tutte le forze l'esplorò e l'avanzò. Oltre le munificenze regie che alle spese dei lavori sopperivano, il re, a ciò muovendolo il Caràcciolo, il quale nel 1786 era stato richiamato dalla Sicilia per reggere in Napoli la segreteria degli affari esteri. aveva nel 1787 ordinato che fosse ritornata in pristino l'antica accademia d'Ercolano, chiamaudovi nomini egregi per zelo e per dottrina, l'abate Galiani, Niccolò Iguara, Mattia Zarillo, Giambattista Basso-Bassi, Francesco Lavega, Francesco Daniello, Emanuele Campolongo, Domenico Diodati, Saverio Gualtieri. Michele Arditi. Andrea Federici, Gaetano Carcani, Saverio Mattei, Carlo Rosini, e quel Pasquale Baffi, che dodici anni dopo, tratto da quegli studi pacifici a più tempestose cure, fu poi specchio di tanta virtà, e segno di così estrema disavventura. Il re dolcemente parlò nel preambolo del suo decreto: desiderare, disse, procurare ai snoi popoli ogni sorta di beni e di vantaggi, nè in altro miglior modo saper ciò fare che col dar favore alle scienze ed alle belle arti Con queste dolcezze si preambolava in quelle volcaniche terre ai crudi ed orrendi spettacoli che poscia le spaventarono ed insanguinarono.

Terza colonna del buon gusto italiano fu Carlo Goldoni.

Quest'uomo insigue parlava al popolo colle sue commedie scritte in stile semplice e chiaro, il quale abbenchè non sia notabile per eleganza toscana, è nondimeno generalmente scevro dalla infezione forestiera. Grande energia non aveva, nè di sali abbondava, o piuttosto i suoi sali erano senza punte: perciocchè i motti ed i frizzi non possono sorgere da quella lingua generale italiana ch'egli usava, ma solamente da un dialetto. Ma molto maestrevolmente sapeva ei condurre le passioni, e stringere e sciorre i nodi delle sue commedie. Siccome tutto è naturalezza in lui. così venne in fastidio altrui, quando le esagerazioni dei grandi lanciatori di sentimenti. e le caricature flebili dei romanzieri inondarono il teatro. Ma stante che questa era una malattia fuori di natura, fugace fu l'invasamento e odo con somma contentezza che le commedie del Goldoni sono novellamente divenute care al popolo italiano: il che veramente è segno di guarigione.

Portato dal suo genio, costretto dalle sue condizioni, ei troppe cose scrisse, e pel troppo scrivere diede talvolta nello slombato. Pure si può con verità asserire che fra tante sue commedie dieci almeno ve ne sono che toccano la perfezione, e possono stare a paragone di qualunque al ra scenica composizione di questo genere di cui si vantano le altre nazioni. Alcune poi da lui scritte in dialetto veneziano sono da commendarsi non solamente per gli altri comuni pregi, ma ancora pel brio, pei motti, per le arguzie, per le lepidezze, per le piacevolezze e generalmente per lo stile festevole e gaio con cui le seppe condire. Chi le legge sente un sollucheramento tale, che non può essere maggiore, ed uguaglia quello che l'uom pruova leggendo la Mandragora del Macchiavello, o la Trinuzia del Firenzuola. Dal che si dimostra che, se ugnale vivacità non si rinviene nelle altre sue commedie, ciò non da inettitudine d'ingegno, ma bensì dalla lingua che usava, proviene. Tanto è vero che i dialetti soli possono dare il vero stile della commedia, e se la Mandragora e la Trinuzia tanto diletto ci danno, ciò è, perchè esse sono scritte nel dialetto toscano; che se colla pretesa lingua generale d'Italia si vestissero, o in lei si traducessero, insulse e noiose diventerebbono. Da ciò si vede che bel gnadagno abbiano fatto gl'Italiani coll'aver ricusato il dialetto toscano, anzi gridatogli la croce addosso, come se ridicolo e degno di scherno fosse. Bene con miglior senno si sono adoperati i Francesi, che hanno dato la cittadinanza nella loro lingua generale al dialetto parigino, per modo che parte indivisibile di lei è divenuto: ond'è che i Francesi possono facilmente avere la buona coma media. Le piacevolezze parigine sono tali in tutta la Francia, mentre le piacevolezze toscane o non sono intese, o sono schernite nelle altre parti d'Italia che Toscana non sono. Questo è un male gravissimo, e che non è più atto a ricevere medicina, donde nasce che gl'Italiani difficilmente possono avere la vera e buona commedia, che da tutta I Italia sia intesa. prezzata e gustata. S'era cercato un rimedio nei Zanni, o Berganaschi, o Bresciani, o Veneziani, o Bolognesi, o Piemontesi, o Milanesi, o Toscani, o Napolitani; rimedio insufficiente per verità, ma pure in certo modo rimedio. Ma anche questo i moderni dottori nel loro alto sussiego, come se il ridere fosse delitto, hanno sbandito.

Goldoni fu autore se altro mai popolare; e lo scuotere che faceva, non da acerba ed indecente satira, o da sentimenti eccessivi in alcun genere, imperò che ei fu castigatissimo, derivava, ma dal toccare quella parte dell'animo che nella natura tranquilla e nobile si ritrova. Ei fu principal cagione per cui il popolo italiano non s'invaghi di certi scrittori d'Italia, che non erano contenti, se con pensieri forestieri non pensavano es con lingua servile non scrivevano. Ei fu principale operatore onde la corruzione dai sommi non scendesse agl'imi, e che il popolo si contenne nei confini del vero, sincero e pretto italianismo. Ei fece maggior beneficio che il mondo non crede.

Dopo le malattie, viene per l'ordinario il medico che le guarisce. La leziosaggine che era prevalsa negli scritti, e la effeminatezza che era entrata nei costumi fra gli alti e mezzani gradi della società italica, non ebbero più acerbo nè più forte nemico d'Alfieri. I tre primi che abbiamo nominati, persuadevano gli animi, e coll'esempio allettavano, affinchè al buon sentiero si riparassero e ritornassero; ma l'astigian poeta con una terribile sferza gli sforzava, affinchè ciò facessero. Le debolezze e le gonfiezze non avevano nosa con esso lui, che d'animo gagliardo era, e che al sublime facilmente andava. il precedere più oltre e precipitare nelle gonfiezze impossibile gli era. Vena sufficiente anzi abbondante aveva, ma non soprabbondante, onde in superflui rivi non si spandeva. Ciò procedeva dalla gran forza per cui l'oggetto stringeva e che padrone del tutto nel rendeva. Le foresterie poi aveva in odio, così per qualche avversione contro le persone che il rese sempre acerbo e non di rado ingiusto, come per amore verso le lettere italiane. Ma siccome usando fra i nobili Piemontesi, egli era stato cresciuto ed allevato negli usi, pensieri e foggie francesi, e che poco innanzi che a scrivere nell'it-liana lingua si accingesse, più di francese sapeva che d'italiano, così è manifesto che, massime ne' suoi primi scritti, a stento dallo scrivere francescamente si allontanava ed a gran fatica al gusto italiano si avvicinava. Della quale pendenza pochi segni per verità restarono nelle sue composizioni in versi, ma non pochi in quelle di prosa, in cui si vedono mescolati spesse volte eleganti fiorentinismi con isconci rallicismi.

Ora questo grande Alfieri in tre modi giovò all'Italia, primamente coll aver Titratto dai costumi femminili, in ciò compagno di Parini, chi n'era magagnato; secondariamente coll'aver composto vere tragedie, e creato lo stile tragico italiano, che prima di lui non si aveva; terzamente coll'aver innamorata la nazione di sentimenti più alti e più forti. La lunga pace di cui ella aveva godnto, posciachè di lungi aveva solamente sentito romoreggiare le armi, l'uso dei sonnetuzzi e delle novellette del sofà, la privazione in questo intervallo di tempo di una forte apostolica voce che gli stimolasse, avevano talmente anneghittito coloro che più per l'esempio potevano fra gli Italiani, che ne Metastasio, ne Goldoni, ne Parini, quantunque molto avessero operato, erano stati bastanti a destargli, onde più sonnacchiosi non fossero e mogi. Uno sdegno acerbo, una ira feroce, una ferrea ed indomabile natura era richiesta alla grande redenzione. Sorse allora come per sovrumana provvidenza, la possente voce d'Alfieri, che intuonò dicendo: Italiani, Italiani, avvertite ciò che foste; avvertite ciò che siete; avvertite ciò che potreste ancora essere : una nazione molle è una nazione morta : una nazione che d altronde trae i suo ipensieri, è una nazione corrotta; una nazione che non brandisce le armi, è una nazione serva. Lasciate i giardini, correte alle zolle, lasciate l'ombra, andute al sole; vigili le notti passate, le donne come compagne, non come signore acceltate, i fanciulli non nell'acque odorose, ma nei freddi e puri laghi, ma nell'onde stesse della terribile Stige tuffate; indurate i corpi al dolore, indurategli alla fatica; udite, udite i detti d l vostro Dante, che a virtù maschia v'invitano, udite quei d'I vostro Petrarca, che alla gran lezza italiana vi esort mo, quello fiero per genio, per costume, per sventura, questo sublime per altezza d'animo, per fustidio delle conosciute corti, per disdegno della servitù della patria.

Così andava per gl'italiani campi Vittorio Alfieri, moderno Dante, Petrarca redivivo, gridando. Furono i sudi detti come il lucente specchio a Rinaldo. Visti i molli abiti e glimbelli costumi, sorse vergogna, vergogna senso di risorgente natura, vergogna segno di rinascente virtà. Che cosa si volessero gli Italiani bene ancora non sapevano, ma già più capaci di ge 🤲 rose cose si sentivano, già le romane radici ripullulavano. A tale

sacerdozio fu chiamato Alfieri, e bene il compl.

Bene il compl ancora colla sue tragedie; per mezzo loro, non con le brache del medio evo, ma colla romana toga volle vestire gl'Italiani. Tale è il loro fine ed effetto. Quanto all'arte, io trovo che elle sono sempre energighe e profonde, come sono nei passi più patetici le tragedie inglesi, altrettanto regolari, quanto sono sempre le francesi, ma che nel medesimo tempo fuggono le cose plebee, che troppo spesso contaminano le prime, ne mai danno nelle insulsaggini cortigiane, che di soverchio snervano le seconde. Beltà greca, beltà romans, e quanto vi è di più alto nell'uono, sempre e puramente spiendono nelle alficriane tragedie, nè altro di moderno hauno se non la lingua in cui sono scritte.

Quanto alle passioni che dall'autore sono poste in opera, in one le chiam rò nè antiche, nè moderen, perocchè elle sono di tutti i tempi, nè credo che gli antichi altrimenti amassero di ottissaro, sperassero o temessero di quello che noi altri moderni facciam. Quando io vedrò nascere gli nomini senza ochi e senza naso, crederò che sono cambiate le passioni. Voglio dire che, siccomo la natura esteriore dell'uomo ha le sue leggi immutabili, cosil che ancora l'interiore. Ciò dimostra eziandio il grande effetto che le tragedie di cui trattiamo producono in Italia, quando bem erecitate sono. La qual cosa succedere non può, se non quanto le passioni rappresentate hanno correlazione e conseptono con quelle degli spettato.

Dal medesimo fatto nasce anche questo corollario, che non è punto bisogno per scuotere le anime di dare nel famigliare e nel plebeo; nè io posso consentire con coloro i quali vorrebbono sbandire il bello ideale. Non solo non posso accettare la loro opinione, ma me n'incresce, e sommamente me ne dolgo; perchè l'uomo solo è capace di creare colla sua fantasia il bello ideale, e questa è la più magnifica prerogativa ch'egli abbia, e che dagli animali bruti principalmente le distingue. Parte anzi di questo bello ideale, ideale non è, nè tanto è trista l'umana natura, che in alcuni tempi non abbia prodotto nomini e fatti eroici, e del tutto sopra l'uso volgare. Adunque questo bello ideale veramente esiste, e il rappresentarlo non è vizio. Quando però egli in fatto eziandio non esistesse, bisognerchbe ancora crearlo coll'immaginazione per rendere gli nomini migliori: posciachè niuna cosa è che tanto sublimi l'uomo, e dalla mondana feccia il ritraggi, quanto la viva rappresentazione della natura eroica. Se il diventar mig'lore è vizio, concorderò cogli avversari, che il bello ideale ed eroico si cancelli e da ogui umano parto si rimuova, e che prosa e poesia si ravvolgano nel lezzo di quanto il mondo ha di più sciocco, di più goffo, di più vile, di più basso e di più atroce.

Dicono alcuni che le scene plebee, siccome naturali, allettano e divertono, e dal solo effetto che produccoo, qualunque ei sia, guidicano del merito delle composizioni etarrali. Si certamente le scene plebee e quelle della dimessa natura allettano e divercojo; apche Pudicinella in piazza alletta e diverte, e se uom uscisse per le vie con le brache a rovescio, anche gli alletterebbe e divertirebbe. Per questo si ana da proscrivere i maestri dell'alta virta? Per questo da bandire i Camostratori di una natura più aubline, più digaitosa, più bella? Il teatro non ha da essere solamente divertimento, ma debb'essere scuola, scuola da informar gli uomini alla virtù, da accendergli di sdegno contro il vizio, da sollevargli dal terreno lezzo alla celeste purità, da nodrire l'angelica favilla che è in lui, da rompere l'indegna scorza che la soffoca e comprime. Se alcune moderne composizioni o piuttosto slavature facciano questi effetti, lascio che giudichi il lettore. L'andar terra terra non può riuscir ad altro che al lasciarsi terra terra.

(1789)

Ora chi mai meglio dell'Alfieri seppe pingere al vivo queste allettatrici scene di un mondo migliore? Chi mai diede maggiormente questi stimoli ad innalzarsi, come aquila, in un più puro firmamento? Certamente nissuno. Chi mai meglio di lui seppe fare la ipotiposi delle miserie che nascono per fato contro gli innocenti, o di quelle che meritamente caggiono su gli uomini malvagi? Certamente nissuno. Chi mai meglio di lui trovò le vie per muovere od a compassione od a errore? Certamente nissuno. Nè ciò fece con mezzi plebei o meccanici, mezzi usati da chi sterile l'immaginazione ed il cuore secco ha, ed oltre le consuetudini del volgo non sa innalzarsi, ma colla rappresentazione vera delle alte urane passioni; nè mai volle trasportare le bettole sulle tragiche scene. Brevemente, e coi soggetti che sceglieva, e col modo col quale gli trattava, chiamava continuamente gl'Italiani a più sublime regioni. Il tenergli rasente le paludi ripugnava al suo generoso e forte animo, ripugnava alla virtuosa missione cui s'era addossata. Se animi forti più nella seconda metà del secolo decimottavo che nella prima sorsero in Italia, da Alfieri massimamente debbesi riconoscere il benefizio. Ciò non fecero pei tempi loro e per le loro nazioni nè Shakespeare nè Racine nè Schiller, che semplici autori tragici furono, cermente sommi, ma non maestri di alto pensare e di alto fare, non caldi sacerdoti della loro patria per sollevarla e farla amare, come il poeta italiano fu. Solo ad Alfieri ed a Sofocle ciò fu dato, ma il maggiore merito acquistò l'Italiano che il Greco, perchè questo viveva in città libera, quello in città serve. Tali sono le obbligazioni che gl'Italiani hanno ad Alfieri, e bene in Santa Croce di Firenze l'Italia piange sulla sua tomba.

Evvi chi pretende che i caratteri dei personaggi d'Alfieri sono tirati ed esagerati. Certo sì, sono per chi va e vuole andar terra a terra; e chi smaccato e snervatello e sdolcinato e molle ed eunuco è non vada dove si rappresentano. Chi grida contro le alfieriane tragedie, e dall'alto fare di questo sommo tragico si dinoccola, e delle slavature moderne si diletta, non è degno della libertà, e merita di essere servo; imperciocchè nel suo freddo cuore nissuna scintilla di generoso italiano fuoco v'è. La nobile Italia, quanto alla lettera-

tura ed alla politica, è, per opera di alcuni spiriti, non so se mi debba dire più ambiziosi o più servili, immersa in chimere stillate da sottilissimi lambicci i. ed in no mare di foresterie, ed in cose orride, laide ed abliette. Costoro corrompono la sanazione fatta dai quattro sommi nomini di cui trattiamo. La sola differenza che passa tra i servi d'oggidl ed i servi della seconda metà del secolo decimottavo, in ciò consiste che questi desumevano lingua, stile e pensieri da una sola fonte di foresteria, quelli gli desumono da due o tre. Oh, quando vedro io schietti, puri e sinceri Italiani! Oh, quando non udrò più bocche italiane cinquettare stupidamente stranezze di libracci e giornalacci forestieri! Oh, quando mi porterà la fama il desiato suono che gl'Italiani, deposta l'eunucheria, creano da sè e non vanno più in cerca d'idee oltremare e d'oltremonti. Oh Alfieri, Alfieri, dove sei? Per me io credo, anzi certo sono che, finchè si va pel sentier delle scimie, non vi può essere nè libertà, nè letteratura nè lingua italiana.

Dello stile d'Alfieri quindi favellando, diremo che in esso due qualità si ravvisano, la novità e, con pochissime eccettuazioni, la purezza; la quale purezza non di rado va sino all'eleganza. Prima dell'Alfieri l'Italia non aveva stile tragico,

Le tragelle scritte nel decimosesto secolo sono, per rispetto dello stile, così deboli od imperfette, che senza noia non si possono nè leggare nè sentire. Questa parte fu la meno lodedvole di quel secolo che in tutte le altre a così grande altezza si sollevò. Maffei diede un passo più avanti verso la cletta maniera, ma restò a mezza strada, contento allo avere pintutosio indicato che fatto; poco in ulta si fece dopo il Maffei golla, in grado in interiore a compurazione delle altre nazion. Alcuni anzi affermavano, non essere la sua lingua capace di stile tragico.

Queste besteumie andavano pel morlo, quando levosti dal. Picunonte subitamente un grido, esservi nato un grande poeta. Ad alcun debole sperimento successero compinte vittorie. A nobili pensieri vidersi congiunte nobili parole, e la pietà e il terrore eccitarsi con voci ora compassionevoli, ora terribiti, na tutte italiane, non cavate dai romanzi francesi, o dal vocabolario della plebe. Brevità vi si scorge, e più ancora fa pensare, che non dice, oude masce che l'alleriane tragelle ricercano abili attori. Sublime è lo stile, ma molto diversamente dal lirico e dall'epico procede: essa è una sublimità tutta sua, e di novità perfetta. Certamente nissuno scrittore ebbe mai, se Dante si eccetta, uno stile tutto suo proprio e di suo genere, quanto Alfleri. Nessuno prima di lui arrebbe potto sospettare che la italiana lingua potesse in quel suono

parlare. L'esempio d'Alfieri pruova che ella è capace di rendere tutti i suoi suoni, senza che sia necessario andare accuttando vocaboli e frasi da lingue forestiere. Grande era in questo la servilità degli scrittori italiani, profondo il male, una forte scossa era richiesta per iscuotergli e guarirgli. Alfieri questa scossa diede, ed ei solo forse era capace di darla. Diedela col tenace volere, diedela coll'os inato studio, diedela con quell'alta capacità del fare, che dal ciclo aveva sortito. Da lui impararono gl'Italiani quanto possa una volontà forte e l'amore di una lingua, che per esprimere qualunque affetto a missuna è seconda. La purificazione della lingua non potè Alfieri intieramente effettuare, perchè all'inondazione dei libri forestieri, successe poscia l'inondazione delle persone forestiere, che la principiata guarigione interruppe, ed anzi la danvosa consuetudine raffermò. Ma pure i semi da lui gestati fruttificarono, e, mercè sua, resta ancor acceso l'amore della bella lingua, e gl'Italiani dalle caligini levandosi, ai puri ed intemerati an-

tichi candori s'innalzeranno.

Libertà andò cercando il moderno Dante, dico il mio astigiano poeta, e non la trovô. Ma alti e forti pensieri produsse, che soli possono e daria e conservarla Libertà dopo Alfieri gl'Italiani gridarono; ma alla romana ei la voleva vestire, non all'inglese, quantunque le inglesi libertà avesse in pregio. Le volontà erano buone, gli animi dispos:i, ma gl'intelletti da servile imitazione compresi. Negli ultimi casi di Europa l'Inghilterra e la Olanda avevano recato un gran momento così nelle guerre, come nelle paci. La Francia stessa, cotanto potente, avevano con felice successo affrontato, e lei ridotto alla necessità di rinunziare ad importanti conquiste. L'Inghilterra massimamente aveva dato pruove di un tal vigore, che oltre la proporzione della sua popolazione, pareva che si estendesse, A ciò mirando i popoli, erano entrati nel pensiero che quelle due potenze si fossero innalzate a tanta forza per mezzo della libertà di cui godevano. Stimavano gli Inglesi e gli Olandesi forti, perchè liberi Quindi incominciò ad insinuarsi la opinione che la liber à non solamente servisse ad essere felice, ma ancora ad essere rispettato. Guardavasi adunque con curiosità negli ordini politici dell'Inghilterra e dell'Olanda per vedere in quale modo le comunanze libere ordinare e governare si dovessero. S'accorsero facilmente che le assemblee popolari o pubbliche e numerose erano in quei paesi il sostegno della IIbertà; imperciocchè, e per la pubblicità delle loro sessioni, e per le numerose radici che avevano nel popolo, tenevano in freno il governo, affinchè nella via della tirannide traviare non potesse. Da ciò procedette che ognuno desiderava le assemblee popolari come fondamento di libertà, e che le città vivessero con larghi squittinii, senza esaminare se ciò che era buono. anzi ottimo per quei paesi settentrionali dell'Inghilterra e dell'Olanda, fosse ugualmente buono nella parte meridionale dell'Europa. In Italia certamente era quel modo molto disusato.

Queste inclinazioni furono sopramodo accresciute dai successi dell'America settentrionale contro l'Inghilterra; conciossicosachè anche là le assemblee popolari erano state il nervo di tutto il bene che vi si fece.

Fomentarono questi medesimi pensieri i desidèri che crano prevalsi per ogni dove, anche fra i governi, per miglioramenti sociali, e credevasi che la libertà prodo ta dalle assemblee popolari, non solamente fosse per portargli più oltre, ma dovesse di più esserue il principal fine e, per così dire, il compimente

e la perfezione.

Maggiore effetto eziandio sorse dalla rivoluzione americana Là non v'erano solamente assemblee popolari, ma vi era ancora totale privazione di re e di principe, e d'ogni altro diritto o potestà ereditaria; d'onde nasceva la uguaglianza civile per tutti. Sotto questi ordini gli Americani combatterono egregiamente, ed a felice fine la loro impresa condussero: già cominciavano a vivere, non solo felici, ma prosperi. Il mondoallora, e particolarmente quelli che cogli scritti travagliavano cose di Stato, credettero che la monarchia e l'aristocrazia che in Inghilterra ed in Olanda facevano parte degli ordini pubblici, fossero inutili, e che si potesse senza di loro liberamente, felicemente e prosperamente vivere. Siccome poi la scala del salire sempre gli nomini alletta, così principiarono a persuadersi che quei due ordini fossero un dannoso impaccio, non che una incomoda inntilità. Onde nacque che un pretto governo popolare, a guisa di quello della settentrionale America. desideravano.

Per tale modo, ed in virtà di un tale cieco empirismo, i desideri di governi pià benigni e di un vivere sociale più largo, che stati erano instillati agl'Italiani dagl'immortali scritti di un Parini, di un Altieri, di un Filangieri, di un Beccaria e da tanti altri generosi spiriti che nel suo grembo la feconda penisola nutriva, dal sano sentiero si sviarono, e si rivolsero ad una forma di reggimento politico, che in niuna maniera può convenirsi alle nazioni meridionali, meno ancora all'Italia. Presso agl'Italiani la tutela della pubblica libertà, e la potestà che dee servir di freno a chi ha il governo in mano, male, anzi pessimamente sarebbe commessa ad assemblee numerose, popolari e pubbliche; e chi ciò facesse non constituirebbe un modo laudabile di reggimento, ed aprirebbe la fonte di estremi e forse eterni mali all'Italia. Il credere che la libertà possa solamente consistere in una sola forma, è opinione

non solo empirica, ma ridicola. La libertà può trovarsi e conservarsi, non in una sola, ma in cento forme.

La potestà tribunicia, se dell'Italia parliamo debb'essere, siccome pare a noi, che da più di trent'anni ci abbiamo fatto attenta considerazione, non sparsa, ma concreta, cioè composta di pochi individui, forse tre, nè più di cinque o sette. La quale forma già insin dai tempi antichissimi costitul il governo naturale ed indigeno di tutta l'Italia, e non fu del tutto spenta, se non nei tempi infelicissimi, allorquando la nobiltà fendale, nata dalla conquista fatta dai barbari settentrionali e la potenza nuova degli ecclesiastici della religione cristiana, ridussero a nulla la potestà popolare, e cambiarono l'antico ordine politico in un nuovo, insolito, venuto dalle selve di tramontana. L'accennata forma, dico la notestà tribunicia concreta, giunta alla monarcale ed all'aristocratica, non solo era nella potestà suprema, ma si ripeteva, come in piccole immagini, in ciascun comune; onde è che la feudalità e la teocrazia spensero colla libertà generale anche quella dei comuni. Qualche vestigio di quest'antica potestà tribunicia rimaneva anche ai tempi più vicini a noi negli avogadori del comune in Venezia, e nei conservatori delle leggi in Firenze; ma la soffocati dall'aristocrazia, qua dalla monarchia, Avogadori del comune appunto, o conservatori delle leggi si dovrebbero chiamare. Ma bene costituirsi ed ordinarsi ed accordarsi in un giusto misto colle altre potestà dovrapno, affinchè non succedano scandali. Imperciocchè tale e tanta è la forza della potestà trihunicia e popolare, che in Venezia stessa, dove l'aristocrazia era tanto prependerante, un avogadove, al dire del Sarpi che abbia talento, integrità e malignità, può facilmente appiccar fuoco nei quattro cantoni della Repubblica. Dire il come, cioè da quali radici questa potestà tribunicia debbasi nelle società moderne creare, e come venire alla tratta dei suoi membri, e quale sia il suo preciso ufficio in una data ordinazione sociale e quali le sue correlazioni con le altre potestà, cioè colla potestà regia o monarcale, e coll'aristocratica, affinchè siano salve ia quiete e la libertà, e sia prudentemente frenato, non impedito il governo, non è questo il luogo; imperciocchè la storia è una narrazione di fatti, non un trattato politico. Solamente lio voluto accennare ii mio pensiero, e far fede ch'io credo che nelle provincie meridionali dell'Europa le assemblee popolari, pubbliche e numerose sono un pessimo sostegno per la libertà; perchè danno troppo appicco alle ambizioni, agli scandali ed alle sedizioni. Per me non sono persuaso che, perchè vi sia libertà, sia necessario che vi siano delle annuali chiacchere in bigoncia. Veramente io mi maraviglio nel vedere e sentire cho non così tosto in una di quelle provincie sorgono lamenti ed anche rivoluzioni contro il governo, si proponga di ricorrere,

o si dia mano effetualmente a questa triaca delle assemblee popolari e numerose e pubbliche. Mi maraviglieri ancora più, in ciò vedendo e sentendo, se non sapessi che troppo spesso, nello stato attuale dei costumi d'Europa, non l'amore della libertà ma dell'ambizione, cioè l'appetire smoderatamente la potenza, gli onori e l'oro, fa gridare, e che le assemblee numerose, massime se pubbliche sono, teatro sono e scala agl'ambiziosi. Le ciancie uelle assemblee menano al comandare. Una illusione deplorabile opera in alcuni, un desiderio funesto di primeggiare e di signoreggiare spinge gli altri e cosl tra l'errore e l'ambizione la patria patisce e la libertà se ne va. Quanto a me io me ne lavo le mani di cotali assemblee, anzi vorrei piuttosto morire che contribuire a darle a coloro che mi videro fanciullo, e credo, anzi certo sono, che chi le vuol dare all'Italia, sia, o per ignoranza, o per ambizione, o per un compassionevole errore d'intelletto, nemico della sua patria.

Strano parrà a non pochi il mio discorso; ma prima di dannarlo, prego colui che ne prenderà maraviglia, di dirmi di quale assemblea i Francesi siano stati contenti da quarant'anni in qua. Veramente di nissuna sono stati contenti, e il dissero, e lo scrissero, e in mille maniere a ciascuna volta il pubblicarono. Non vedo che queste assemblee numerose abbiano impedito (supponendo che non le abbiano prodotte) nè la tirannide di Robespierre, nè le rapine del direttorio, nè il dispotismo di Buonaparte. Se poi parliamo di quelle che dopo la rintegrazione dei Borboni successero, nissuna ve n' ha che non sia stata segno delle più acerbe invettive, e dannata o di servilità o di dispotismo. Dal che si vede che le dette assemblec sono un rimedio che non rimedia; poichè in così lungo corso d'appi sono sempre state cattive, secondo il testimonio stesso di coloro che le desideravano e vantavano e che le desiderano e vantano.

Volgendo poi lo sguardo alla Snagna, esse non hanno impedition e la facile compists, fatta del paese dalle armi forestiere, nè la proscrizione dei cittadini più benemeriti e virtuosi. Per me, quanio mi pervenne la nuova che il re Ferlinando era stato sforzato dai gridatori delle assemblee ad allontanare dalle sue consulte un Agostino Arguelles ed un Martines della Rosa, uomini sommi per virth, per eloquenza, per anore della libertà, per disgrazie sofferte a cagione di lei, subtio disperati vienaggiormente e delle assemblee numerose, e di ciò che chiamano il governo rappresentativo, como l'intendono.

Che valse al Portogallo questo governo, o quali radici vi aveva messe, se un poco di romore suscitato sui confini, e a volontà sola di un principe bastarono per distruggerlo e ridurlo al niente?

In somma là dove il sole splende con forza, cattivo innesto sono le assemblee di cui si parla. E' bisogna lasciarle a quei paesi dove il sole, per dirla col Caràcciolo, è come la luna di Sicilia.

Bene ed ottimamente diceva quel grande amatore e martire della libertà, Vergniaud, quando paragonò la rivoluzione a Saturno, che i suoi figliuoli divorava. Ma avrebbe detto ancor meglio e più appositamente, se detto avesse che le assemblee numerose erano appunto quelle che facevano le veci del divoratore Saturno. Infelice! chè nissuno il seppe più funestamente di lui.

Se finalmente dalla meridionale Europa alla meridionale America faremo passaggio, quai frutti vedremo sorgere dalle assemblee sopradette? Credo che il più intrepido difensore delle medesime non sarà per lodarle, se non ama la miseria, la guerra civile, gli strazi, l'anarchia e il dispotismo. Tanto è impossibile che queste assemblee pruovino bene a ostro, come è impossibile che gli aranci prnovino bene a tramontana. Buone, anzi ottime furono le riforme desiderate dai generosi spiriti d'Italia, e più o meno eseguite dai principi nella parte amministrativa e giudiziale dello Stato; ma pessime sarebbero quelle che alcuni vorrebbono fare n'lla parte politica con introdurre, come uno degli elementi sovrani, le assemblee popolari, pubbliche e numerose. Se poi a queste assemblee fia congiunta una libertà larga di stampa, l'elemento democratico, come un fiume furibondo e senza freno, porterà via tutto son sè, e nissuna forma di governo buono sarà più possibile. Le democrazie antiche di Grecia e di Roma non erano tanto pericolose, perchè non avevano con sè quella terribile fiaccola, quel tizzone sempre acceso della stampa. La democrazia pura, che è la testa, ha per ventre la tirannia, per coda il dispotismo; e chi crede di poter cambiare queste cose che sono nella natura, è matto, Guttemberg ha inventati certi cannoni, i quali, se sono del tutto liberi e congiunti con parole del tutto libere, sono capaci di atterrare qualunque più sodo edifizio: gli stampatori sono più

forti dei re.

Vedano adunque gl'Italiani, se quando o per volontà dei loro principii, o per altro caso qualsivoglia saranno chiamati a qualche sociale riforma, dovranno ricorrere, e mettere il capo, per istabilire la libertà, ad un mezzo che la esperienza condana. L'errore sarebbe inescusabile, lo sperimento funesto, posciachè il passato contro il futuro grida. Ciò dico appunto perchè sono amico di libertà; imperciocchè sono con tutta certezza persuaso che nelle condizioni presenti, e nei paesi di cui si tratta, le accennate assemblee sono stromenti di tirannide, non di libertà.

Queste cose io scriveva nel mese d'ottobre del 1830, e

nella mia grave età di sessantaquattro anni, dappoichè avera dato principio a scrivero le presenti storie nel mese d'aprile del 1820. Faccia il cielo che gl'Italiani ricevano con benigna fronte, ed abbiano in grado questa ultima mia fatica, la quale altri avrebbe facilmente potto condurce con miglior arte di me, ma nissuno certamente con maggiore sincerità, nè con più acceso amore della mia antica patria.

PANE BELL OIT IVO ED CLTIMO VOLUMB

# INDICE

DELLE

## MATERIE CONTENUTE NEL TOMO OTTAVO.

# STORIA D'ITALIA

## LIBRO QUARANTESIMOSETTIMO.

Le tre epoche nelle correlazioni tra il principato ed il sacerdozio. - I gesuiti, principale sostegno di Roma ecclesiastica. - Controversie acerbissime tra Roma e Parma; Clemente XIII dichiara incorsi nelle censure coclesiastiche tutti coloro che nel ducato di Parma e Piacenza avevano partecipato in certi atti dell'autorità so vrana intorno alle mani morte; il duca proibisce il monitorio del papa. --Accidenti che ne seguitano. - Il duca non cessa da certe riforme circa la disciplina ecclesiastica. - Scritti pubblicati per una parte e per l'altra. -- Le tre corti borboniche di Francia, Spagna e Napoli danno favore al duca. - Addomandano la soppressione dei gesuiti, siccome quelli che erano stimati cagione della durezza del pontefice verso Parma; Clemente XIII si va peritando alla soppressione. -Finalmente si compongono le differenze tra Roma e Parma, e come. - Trattato tra la Santa Sede e il re di Sardegna, circa gli asili. - Differenze della medesima Santa Sede con Venezia. - Auche la Baviera stringe le leggi verso Roma, il cui credito va appoco appoco declinando. - Nuova tempesta surge contro di lei da un paese vicino, e questo è la Toscana. — Ganganelli, pervenuto, sotto nome di 'ilemène XIV, al pontifirato dopo la morte di Ciemente XIII, con la sua prutienza. o per limitazione di Benedetto XIV, accomoda moite differenze col principi, e rimette la Sede aposto-lica iu onore ed autorità.

#### LIBRO QUARANTESIMOTTAVO

Costumi, pratiche, utilità e danni de' gesuiti - Le corti horboniche con quelta di Portogallo addomandano con viviasime islanze la estinzione della loro società. - Ciemente la pronunzia, e come si eseguisce. - Morte di tiemente \IV. e sue todi; elezione del suo successore Pio VI, e sue qualità - Narrazione della prigionia e morte di Ricci, ultimo generale de gesuiti - Benefizi dei re Carlo Emanuele in Sardegna. - Vi fonda le due università di Cagliari e di Sassari, e vi purga gli studi. - Che cosa fossere i mouti frumentari. - Benefizi del medesimo re in Savoia, e come vi sopprime certi ordini feudatari. - Pregi e difetti del suo governo. - Sua morte - Natura del suo successore Vittorio Amedeo III. - Come fosse huone, e come troppo amasse le sotdatesche. -- Animo egregio en egregio operazioni di Leopoldo, gran duca di Toscana - Contaminazioni di certi conventi, e come vi volesse rimediare. -Altre sue lodevoli provvizioni sul conventi e sulla disciplina ecclesiastica e sulle manimorte, aggiuntevi quelle dei suo fratello imperatore Giuseppe nel Milanese e nel Paesi Bassi. - Viaggio del pontefice Pio VI a Vienna, e come vi è acco-Ito, e cio che vi fa. - Querele in Roma sui viaggio del papa. - Vi si sentono male da alcuni le concessioni fatte da lui ai principi, e s'incolpano anche, pei medesimo motivo, i due virtuosi e prudenti papi Benedetto XIV e Ciemente XIV. 41-109

#### LIBRO QUARANTESIMONONO.

Si condidra la natura del globo terracqueo, e come alcune parti di teli glià alano giunte al loro riposo, e come alcune altre siano annora in sul traviglio per arrivari. — Fra di queste utiline si novera il regno delle Dee Stellte. — Narrazione del terribite terremoto che la desolo nel 1785, e descrizione particolarizzata del paese dove con più forza indiert. - Poreneti che fanunuizarono, e quale fosse E-

stato dell'aria e del mare e del cielo, quando la terra era in procinto di tremare e sobbissare nomini, campagne e città. - Come gli animali lo spaventevole flagello presentissero, e come gli uomini a niun modo se ne addassero. - Come in un sol momento cento città e trentamila viventi siano stati o atterrati, o ammaccati, o morti, o vivi sepolti. - Al terremoto s'aggiunge l'aeremoto ed il marimoto: pare che la natura tutta si voglia sfasciare e andare in conquasso. -- Raccontamento speciale di alcuni casi lagrimevoli e stupendi. - Come la natura umana, in mezzo a tanto disfacimento, si mostrasse qua pietosa, là crudele, qua generosa, là avara, qua virtuosa, là scellerata. - Superstizioni che accompagnano il tercore - mortali infermità che seguitano o per esalazioni perniziosissime, o per fiumi scomparsi, o per fiumi fatti stagnanti a cagione degli scoscendimenti e dei diroccamenti e d'ogni sorte ruine. - Cadaveri insepolti, o cadaveri fetenti sotto gl'incomposti amassi. -In alcuni luoghi fame, in altri sete, entrambi inesorabili. - Fra l'universale scombu-solamento, il Vesuvio e l'Etna quieti. - Cure provvidissime del governo regio e di atruni signori feudatari per riordinare ciò che l'atroce piaga, venuta ad affliggere un florido paese, aveva disordinato, e per consolare ed alleggerire tante miserie. - Roghi immensi di cadaveri che s'incenerivano. Le vestigia del terrore restano lungo tempo impresse sui volti delle popolazioni: un'aria annebbiata, fetente e cupa ingombra lunga pezza l'Italia

#### LIBRO CINQUANTESIMO

L'uso di tirare le cose pubbliche a vantaggio dei più va prevalendo. — Come Giuseppe, imperatore, viaggia per l'Italia
e visita Roma. — Accoglienze che gli si fanno. — Visita
Napoli, e come vi è accolto, e qu'i che vi vede, e che v'
fa. — Come grati suoni gli vengono dalla Sicilia per opera
di Domenico Caràccioli, vicerè. — Operazioni e natura di
questo vicerè. — Come Giuseppe, di ritorno da Napoli,
visita Milano e Pavia, e come da favore all'università di
quest'ultima città, ed i suoi professori accoglie. — Qua e
là lodi di questo princip». — Lodi di Leccoldo di Toscana.
—Si tratta dialcune riforme nella parte politica dello Stato,
che, secondochè alcuni narrano, ei voleva fare in questa
provincia. — Difetti del suo modo di governare. — Alcur'
entiosi capricel di uno scrittore moderno in questo propo-

sito. - Segni annunziatori di felicità seguitati da furiosa tempesia. - Stato delle scieuze naturali io Italia verso il 1789. - Parigone tra Buffon e Spallanzani. - Si lodano ii padre Beccaria di Torino, e Volta di Como, e Galvani di Bologna, e Gugilelmioi di Ferrara, con molti altri. - Stato delle scienze morali ed economiche. - Si lodano Genovesi e Galiani da Napoli, Fabbroul da Firenze, Beccaria da Milano. - Si accennano Filangieri , Leopoldo , Dutlliot. - Stato miserabile delle lettere italiane, e vizi che le contaminavano. - Come quattro sommi uomini le Incamminano a sanità, Parini, Metastasio, Goldoni ed Alfieri: effetto specialissimo prodotto da Alfieri sugli animi italiani. - Considerazioni sul bello ideale e sulle scene plebee. - Deplorasi il capriccio di certi tragici moderni che preferiscono una vile posca al vino generoso di Alfi-ri. - Stato della musica: fodi di Cimarosa e Palsiello. - Come e perchè siano nati pensiert serviii circa gli ordinamenti politici dello Stato tendenti a libertà, e quali converrebbero all'Italia. - Pericoli e danni prodotti nel paesi meridionali dalle assemblee popolari numerose e pubbliche, e come siano del tutto da

schivars, da cui non desidera la ruina d'Italia

# TAVOLA DELLE MATERIE

## CONTENUTE NEGLI OTTO VOLUMI.

(I numeri romani indicano il tomo, gli arabici le pagine).

## A

- Accademia del Cimento, V. 16; italiana in Vienna, V. 21: delle scienze in Torino, VIII, 99; d'agricoltura ivi; archelogica in Napoli, VIII, 181.
- Accademici di Napoli. Loro bella descrizione dei terremoti di Calabria, VIII, 115, 119, 125, 132, 138, 143, 145, e 154.
- Accordo tra Austriaci e Borboni dopo la battaglia di Torino, VI, 135.
- Acinelli, scrittore genovese. Sue parole sul moto dei Genovesi contro gli Austriaci, VII, 227.
- Acmet, soldano di Costantinopoli, conquista la Morea, VI, 211.

  Acorambona, donna bellissima, amata da un cardinale e da un Orsini, III, 132; sposata dall'Orsini, ivi; scannata da un altro
- Orsini, 133.

  Arropoli, che cosa fosse, V, 232.
- Adorno (Agostino) come bene difenda il castello di Savona contro i Piemontesi, VII, 249; costretto ad arrendersi, ivi.
- Adriano sesto, sommo pontefice. Sue qualità, I, 59; sua reprensione ai cortigiani ivi; muore, 61.
- Aeremoto che accompagna il terremoto in Calabria, VIII, 137.
  Agazio (padre maestro, carmelitano), sua strana ventura nel
- terremoto di Calabria, VIII, 120.

  Agliè (conte Filippo d'). fidissimo consigliere della duchessa

  Cristina di Savoia, IV, 160; suoi prudenti consigli, 189; ac-

compagna la duchessa in Savoia, poi a Grenoble, 199 e seg.; come minacciato da Richelieu, si salva precipitosamente a Monmeliano, 201; fatto arrestare da Richelieu, e condotto a Vincennea, 236.

Agricoltura. Suo stato in Italia sul principio della presente storia, I, 43.

Agriqueto (rivoluzione in), ed eccessi che vi si commettono, IV, 283.

Aguirre, dotto e savio consigliere del re di Sardegna, VI, 267.

Aigleblanche (marchese d'), nominato ministro degli affari esteri
dal re di Sardegna Vittorio Amedeo terzo, VIII, 98.

Airoldi, internunzio del papa, sollecita aiuti pci Veneziani contro i Turchi, V, 52.

∆itelli, ecclesiastico molto favorevole alla causa dei Corsi sollevati, VI, 321; carcerato, poi liberato dai Genovesi, si spatria, 340.

Alagon, famiglia potente in Sardegna, in gara con quella di Castelvi, e quel che ne segue, VI, 162.

Alamanni, vescovo di Pistoia, VIII, 101.

Alba (città) presa dai Francesi, II, 136; presa dai Piemontesi, III, 261.

Alba (duca d'), chiamato dall'imperatore Carlo quinto per indirizzare le faccende, II, 127; mandato a far guerra in Italia, 193; va contro Roma, ici; prende Ostia, 194; torna nel regno 196; ënicammian in atuto di Civitella, 201; fa pace col papa, 208; va a Roma, e si umilia al pontefice a nome del re Filippo, 209.

Albanesi, compassionevole morte di Grazia in un terremoto di Calabria, VIII, 127.

Albani, cardinale. Vedi Clemente decimoprimo.

Albenga, miserabile condizione dei prigionieri di guerra Piemontesi, V, 113.

Albergotti, generale al servizio di Francia contro gli Austriaci, VI, 78; suo valore dopo la battaglia di Torino, 131.

Albemarle, generale inglese, vinto a Denain dal maresciallo Villars, VI, 178.

Albernozzi, cardinale, governatore di Milano. Come si prepara alla guerra contro i Francesi ed i Savoiardi, IV, 127 e 131.

Alberoni, cardinale, ministro di Spagna, chi fosse e suoi gran disegni, VI, 228 e seg.; suoi negoziati col re di Sicilia, 230; sue congiure in Francia, 231; ricupera la Sardegna per la Spagna, 232; poi la Sicilia, 236; viene in disgrazia del re, e dove si ritira, 240; cose che macchina contro la repubblica di San Marino, trovandosi legato di Ravenna, VII, 115; occupa con soldati e sbirri tutto lo Stato della Repubblica, e lo dichiara annesso al dominio della Chiesa, esercitandovi non poche violenze, tirannle e crudeltà, 118.

Alberto, marchese di Brandeburgo, infesta la Germania, II, 132.

Albigny. V. Simiano.

Albizzi (Antonfrancesco degli). Si muove contro il duca Cosimo, I, 150; suoi costumi, 156; preso a Montemurlo, menato a Firenze e decapitato, 162.

Aldobrandini, cardinale, creato papa sotto nome di Clemente ottavo. III. 155.

Aldobrandini (Ippolito), cardinale legato del papa per la pace tra Francia e Savoia, III, 172.

Alessandria, assediata dai Gallo-Ispani, VII, 178; liberata, 190.

Alessandrino, cardinale, creato papa sotto nome di Pio quinto, III, 30.

Alessandro settimo, papa. Sua assunzione e sue qualità, V, 6; sua umanità, 13; gli dispiace la pace dei Pirenei, e perchè, 18; come abbellisce Roma e fomenta le lettere, 19; sua morte, 46.

Alessandro ottavo. Sua assunzione al pontificato, V, 210 e 248;

come onora Francesco Morosini, ivi.

Alessandro de' Medici, chi fosse, I, 49; come governa Firenze, 104, 108 e seg.; suoi mali portamenti, ivi; come beffa i cardinali fiorentini, 115; va a Napoli per sostener la sua causa presso all'imperatore, 120; scannato in Firenze da Lorenzino de' Medici, 135.

Alessio (Battiloro), capo di una rivoluzione popolare in Palermo, IV, 280; sue parole in un'adunanza. 281; capitoli che fa sottoscrivere, 282; come insidiato dai nobili e dagli ecclesiastici, 282, 284; come ucciso, 286.

Alfani, commissario del papa per la soppressione dei gesuiti.
Accuse dei partigiani de' gesuiti contro di lui, VIII, 73.

Alfieri (conte Catalano), generalissimo del duca di Savoia contro Genova, V, 87; sorpreso da grave ma'attia, 92; riceve ordini dal duca d'impadronirsi della Pieve, e la prende, 94; suo primo manifesto contro Genova, 95; suo secondo manifesto, 97; vince al ponte della Pieve, 101; come sente l'arrivo di don Gabriele di Savoia al campo, ivi; s'oppone ma invano

alla divisione delle genti, 102; s'alloggia in Zuccarello, 103; cerca di uniris con don Gabriele, e perchè non gli riesce, iri; come e perchè accusato da don Gabriele, 100; si ritira di nuovo in Zuccarello, e pensieri che vi fa, 108; come ridotto in condizione deplorabili in Castelvecchio, 109; come praha ai suoi solidati, 111; come rompe le poste del nenico, e si salva, 112, come accusato, poi assolto, 114.

Alfieri (Vittorio). Si spatria. VIII, 97; si riconosce la grandezza di quest'uomo, e come ed in quante maniere giovò all'Italia, 183; carattere delle sue tragedie, 185.

Ah, generalissimo di Turchia sul mare, come combatta nella battaglia delle Curzolari, III, 80; vinto ed ucciso, 84.

Ah, gran visire, dichiara la guerra a Venezia, VI, 209; prende la Morea, 211.

Allery (conte della Rocca d'). Come difende valoresamente Ver-

rua contro i Francesi, e come poi è costretto a darla, VI, 93 e 98.

Aloisia, (Basili). Suo compassionevole caso in un accidente di terremoto in Calabria, VIII, 129.
Altemps. légato del papa al Concilio di Trento, e sue qualità.

II, 239.

Altieri, Vedi Clemente decimo.

Alvaradino (Claudio), capo di Corsi sollevati, VI, 317.

Amboise (il re di Francia assaltato in) dagli Ugonotti, II, 249.

Ambrogio (sant'). Sue parole sui lasciti fatti agli ecclesiastici,
VIII, 20.

Amedeo (bastione del beato) di Torino, ferocemente assaltato dai Francesi, VI, 112.

Amiot Sua protesta fatta in nome del re di Francia al Conciliodi Trento, II, 138.

Ammiraglio. Vedi Coligny.

Amorino, pubblicano avarissimo, in Savoia, VII, 272.

Amrin, svizzero. Suo tradimento in Torino, IV, 194.

Ananti (Tommaso), tratta per ordine del Morosini della resadi Candia, V, 64.

Anello (Tommaso), capo di una rivoluzione in Napoli, H, 67.

Angelis (Cesare Crescenzio di), vescovo di Segni, commissa-

rio apostolico in Corsica, come e quando parte dall'isola, VII, 316.

Anguissola (Giovanni). Sua congiura in Piacenza contro Pierluigi Farnese, II, 79 e seg.; l'uccide, 82. Anhalt (principe d'). Suo gran valore nella battaglia di Torino.
VI. 128.

Animali. Come presentissero il terremoto in Calabria, VIII, 115. Anjou (duca d'). Vedi Füippo quinto.

Annese (Gennaro). Sua rivoluzione in Napoli, IV, 300; vi chiamail duca di Guisa, 303; poi lo rovina, 306 e seg.; decapitato, 310.

Anna, regina d'Inghilterra. Cambia i suoi ministri, VI, 173; procura al duca di Savoia il regno di Sicilia, 173; sua morte, 20ti.

Ansaldo (Gianantonio). Sua congiura contro Genova, IV, 62.

Antonio Farnese duca di Parma, Sua morte ed accidenti no-

Antonio (Farnese) duca di Parma, Sua morte ed accidenti notabili che ne seguono, VI, 261.

Antonio, re di Navarra. Suoi disgusti verso la famiglia regnante.

II, 245; ucciso e dove, 274.

Aosta (val d') tutta a romore in favore de' due principi di Savoia contro la duchessa reggente, IV, 182.

Apertura del Concilio in Trento, I. 311.

Appiani, signori di Piombino, minacciati di essere spodestati, II, 93; cedono il loro Stato, 94.

Aquilino, oste, sua strana ventura in un terremoto di Calabria, VIII. 126.

Aquisgrana (pace di). VII, 271.

Aranjuez. Trattato di lega ivi concluso tra i Borboni e Genova, VII, 139.

Arcambal (marchese d'), capitano francese. Sua guerra in Corsica, VII, 332.

Archeologia. Studi d'archeologia in Roma, VIII, 181; ed in Napoli, ivi.

Aross (conte d'i, ricerè di Napoli, Sua durezza, IV, 280; sudie, condotta in una rivoluzione di Napoli, 292, 293; sue insidie, 295; ricere Masaniello in palazzo, 296; sospetti del popolo, tei; trama la morte di Masaniello, e la fa seguire, 298; ordisce un tradimento contro il popolo, 300; come vuole riconciliarsi il popolo, e non riesce, 300; è rimosso dal viceregato, tei; se ne va da Napoli, e con quale crudellà, tei.

Ardinghelli, cardinale. Sue ragioni in concistoro per la cessione di Parma e Piacenza a Pierluigi Farnese, I, 275.

Arena (San Pier d'), sobborgo di Genova, assaltato dai Francesi, e con quale successo, V, 200.

Argenton, ministro di Francia. Sue generose mire sull'Italia, VII, 185. Argento (Gaetano), dotto e benemerito giureconsulto di Napoli, VI, 265.

Arguelles (Agostino), Spagnuolo, lodato, VIII, 191.

Aristotile (pensieri sopra), IV, 116.

Armi (stato delle) in Italia alla fine del secolo decimosettimo, V, 314.

Arpaja, eletto del popolo di Napoli, fatto morire dal vicerè Arcos, IV, 306.

A rigo, rc d'Inghilterra, prima papista, poi protestante, I, 58, 62 e seg.; si unisce all'Austria contro la Francia, 222; la assalta, 266.

Arti belle. Loro stato in Italia sul principio della presente storia, I, 45.

Asili (accordi del re di Sardegna col papa circa gli), VIII, 24; in Toscana, 37.

Aspremont (conte d'), generale piemontese ucciso nella battaglia di Camposanto, VII, 134.

Assemblee popolari, numerose e pubbliche. Loro pericoli e mali che ne seguirebbero in Italia se vi fossero instituite, VIII, 200.

Assia. Vedi Filippo

Assia Cassel (principe d'), vinto a Castiglione dal generale francese Medavl, VI, 133.

Assieta (battaglia dell'), VII, 267.

Asti (battaglia d') III, 297; pace d'Asti, 298; preso dagli Spagnaoli e dai principi di Savoia contro la duchessa tristina, IV, 184; preso dai Piemonte-i contro i Francesi, con gran numero di prigionieri, VII, 189.

Astorga (marchese d'), vicerè di Napoli. Manda soccorsi al vicerè di Sicilia a cagione di un moto popolare in Messina, V, 111.

Atene presa dal Veneziani, V, 232.

Aubeterre (marchese d') ambasciatore di Fraucia a Roma. Fa istanza al papa per la soppressione dei gesuiti, VIII, 59.

Augusto secondo, re di Polonia. Sua morte, VII, 11.

Augusto di Sassonia. Sue pretensioni a quella corona, VII, 12; assunto re, ivi.

Austria in pericolo pei gran disegni di Enrico quarto, re di

Francia, III, 213 e seg.; verme che rode la sua potenza, VII, 7; come acquista la Toscana, 50; come la governa, 56.

Austriaci. Domano i Grigioni, poi rincacciati e perchè, IV, 87; vanno al conquisto di Napoli, VI, 143; eccessi che commet-



tono nello Stato ecclesiastico, 157; cacciati a furia di popolo da Genova, VII, 224; vi tornano per assediarla, 243 e seg; loro brutto procedere, 253 e 260.

Avati. Strana ventura di lui in un terremoto di Calabria, VIII, 127.

Acaux (conte d'), ambasciadore di Francia all'Aja. Scopre una gran trama contro di lei, V, 241.

Aversperg (conte d'). Austriaco, va a Torino a fine di un trattato col duca di Savoia, VI, 77.

#### В

- Baccalar (don Vincenzo), marchese di San Filippo. Sue qualità, VI, 162 e 164; solleva la Sardegna a favore degli Spagnuoli, 235.
- Badoaro (Alvise), mandato dai Veneziani per la pace a Costantinopoli, I, 204; la fa, 205; prima calunniato, poi esaltato a Venezia. 206.
- Baglioni (Astorre), forte difensore di l'amagosta, III, 71; persuade la resa della piazza condotta agli estremi, 77.
- Baynara, città di Calabria. Come sconvolta da un terremoto, VIII, 435.
- Bagnasco 'marchese di), governatore di Mondovi. Cagione di moti pericolosi in quella provincia pel suo rigore, V, 165 e 167; esce da Mondovi contro i Mondoviti sollevati, ed è rotto, 171; rimosso dal governo, 172.
- Baiona (marchese di), vicerè e governatore di Sicilia. Va. contro i Messinesi, e perchè, V, 140; processato, e perchè, 149.
- Balbi (Francescomaria e Giacomo', deputati del senato di Genova per favellare con un ministro di Francia, che minaccia la Repubblica, V, 192.
- Balbi (Gianpaolo). Sua congiura in Genova, IV, 326; come va vagando pel mondo suscitando nemici alla sua patria, e come è accolto in Francia dal cardinale Mazzarino, ivi.
- Balbiano (Bernardo), commissario alla guerra per Genova contro il duca di Savoia, V, 121.
- Balbiano (Flaminio), poco fedele a Cristina, duchessa di Savoia, IV, 185.
- Bulbiano (marchese di). Suo valore in Valenza, VII, 178.

- Balbo (conte Simeone di Rivera). Come conduce a buon fine un trattato tra il re di Sardegna e la Santa Sede, VII, 63.
- Baldat, forte capitano del duca di Savoia. Sua gnerra contro i Genovesi, V, 120.
- Banco di San Giorgio in Genova, che cosa fosse, I, 53; audi ordinamenti in Corsica, III, 15; cede la possessione dell'isola alla Repubblica, 16; come fosse investito di tale possessione, VI, 290; come la tratta, 292; tocco per danaro agli Austriaci, VII, 215.
- Barbarigo (Agostino), valoroso ufficiale di mare di Venezia, III, 68; come combatte alle Curzolari, 80; ferito, 83; muore e sue lodi, 85.
- Barbarossa (Ariadeno) assalta Corfú, e come se ne va, 1, 187 e sog.; come devasta l'Ego, 192; assedia le navi del pontefice nel golfo dell'Arta, 197; come viene a cimento coi Cristiani, 200; il vince, ivi; infesta le marine d'Italia, 243; unito ai Franceis, assalta Nizza, e quel che ne succede, 246; se ne torna in Levante nual soddisfatto del re di Francia, 218; torna ad infestare l'Italia, 249 e seg.
  - Barbarossa figlio, contro Malta, III, 32.
- Barbazes (marchese de los), vicere di Sicilia. Come conserva Pisola ai Borboni, VI, 154; come difende i diritti del principato contro la corte di Roma, 190 e seg.
- Barberini (i). Loro ambizione, IV, 247 e sg.; loro dissenzioni con Odoardo duca di Parma, 252; in guerra con Venezia, Parma e Modena, 256, 260; perseguitati da Innocenzo decimo, 268; protetti dal cardinale Mazzarini e rimessi in grazia, 269.
- Barberini (Antonio), cardinale generalissimo delle genti eccleeniastiche contro Venezia, Parma e Modena, IV, 269; corre il Polesine a danno dei Veneziani, 262; presentato dal papa con un pezzo del legno della santa croce, ini; vinto a Lagoscuro, 205; perseguitato da Innocenzo decimo, fugge e si ritira a Genova, 269.
- Barberini (Maffeo), assunto al pontificato col nome di Urbano ottavo, IV, 32.
- Barcellona presa dai soldati partigiani dell'arciduca Carlo, VI, 104; presa dai Francesi e Spagnuoli del re Filippo, e come aspramente trattata, 183 e seg.
- Barolo (commendatore di). Come bene difenda Tortona, VII, 173.
- Baronio, cardinale. Sue opinioni, III, 192; persuade a Paolo

quinto la pace con Venezia, 208; sua profonda dottrina, 252. Barricate (passo delle). Come fortificato dal re di Sardegna, e come superato dai Francesi e Spagnuoli, VII, 157.

Bartolomeo (descrizione della funesta notte di San) in Francia, III, 90.

Bassignana (battaglia di), VII. 176.

Bastia in pericolo pei Corsi sollevati, VI, 309 e 313; di nnovo in pericolo, 318 e 321; come liberata, VII, 210; presa dai Corsi torna in potere di Genova, 271; lasciata dai Genovesi, e feste che si fanno per l'unione della Corsica alla Francia, 325 e sex.

Battaglia di Ceresole, I. 288 e seg.; di Marciano, II. (69; di San Quintino, 2004 e seg.; di Lepanto o dello Curzolari, III. 79 e seg.; di Pentecciarra, 153; di Voltaggio, IV, 12; di Vriena, 190; di Tonavento, 145; del ponte della Rotta in Primonte, 200; di Casale, 209; dei Dardanelli, V, 38; battaglie navali tra Daquesse francese e Ruyter olandese, 153; di Staffarda in Primonte, 27; di Marsaglia pera in Piemone, 272; di Guassala, VI, 50 e seg.; di Hochatet, 92; di Cassano, 101; di Torino, 123; di Bitonto, VII, 30; di Parra, 35; altra di Guastalla, 43; di Camposatot, 134; di Velletri, 147; di Villafranc, 153; della Madonna dell'Olmo, 163; di Bassignana, 176; di Piacenza, 191; del Tidone, 193; dell'Assieta, 267.

Battisti, valoroso Corso. Suo bel tratto, VII, 275.

Baviera (duca di), vinto dai Francesi a Hochstet e sua costanza, VI, 92.

Beaufort (duca di), va con una schiera di Francesi a Candia in ainto dei Veneziani contro i Turchi, V, 58; vi arriva, e come è ucciso, 61.

Beauvilliers. Dissuade l'accettazione della corona di Spagna al re Luigi pel nipote, VI, 8. Bercaria (marchese). Suo elogio, VIII, 49, 173.

Belgrado, assediato dagli Austriaci, V, 238; preso, ivi.

Bellievre (presidente), mandato in Italia da Richelicu per unirne i principi in una lega contro la Spagna, IV, 122.

Bellisle, maresciallo di Francia, sostituito a Maillebois per la guerra d'Italia, VII, 219. Bellisle (cavaliere). Sua sconfitta e morte al colle dell'Assieta,

VII, 267.

Belluzzi (Giacomo), capitano del comune in San Marine Partito

Denuzza (Giacomo), capitano dei comune in San Staring Partie

importantissimo che mette nel Consiglio sovrano della Repubblica VII, 114.

Benedetto decimoterzo. Sua esaltazione al pontificato VI, 255; sua morte, 258.

Benedetto decimoquarto. Sua assunzione al pontificato e sue qualità, VII, 63; suo concordato col re di Sardegna, 84; come intercede pei Genovesi presso la regina d'Ungheria, 221; sua morte, e discorso delle sue qualità e benefizi, 373. Resentato, compata la la Nacollinai contro il nava, a serchà

Benevento, occupato dai Napolitani contro il papa e perchè, VIII, 22.

Benigno (San), preso dai Francesi, II, 135; come cagione di discordia tra il papa e il duca di Savoia, VI, 192.

Benigno (San), posto in Genova di estrema importanza. Preso dai Genovesi contro gli Austriaci, VII, 237.

Bensi, abate nemico dei gesuiti. Come sfavorito dal re di Sardegna, VIII, 66.
Benso (conte). Suo valore nella battaglia di Guastalla. VII. 46.

Berard. Sua congiura contro Venezia, III, 318; scoperto e giustiziato, 324.

Bernardino, frate cappuccino, sostenitore della causa còrsa, Come preso e maltrattato dai Genovesi, VI, 327.

Bernardo (San). Sue parole circa gli appelli, VIII 21.

Bernesi. Scendono in Valtellina contro i cattolici, e come sono rotti, IV, 23.

Berthollet, Si spatria. VIII, 97.

Bertola, ingegnere militare. Sua grande perizia nel fortificar Torino, VI, 106; bella fazione che ordisce contro i Francesi in Asti, VII, 188.

Bertuccino (il) creato cardinale da Giulio terzo. Chi fosse, II, 107. Berwick, maresciallo di Francia. Sua guerra in Ispagna, VI.

99; vince ad Almanza, 154; sua guerra sulle Alpi, 168; assedia e prende Barcellona, 183; sua nuova guerra in Catalogna, 239.

Bernardinal. Specie di profetessa furba e sue impo-

Beruzzi (Bernardina). Specie di profetessa furba e sue imposture, VIII, 83.

Besta (Azzo e Carlo), feroci uomini, ammazzano i Protestanti in Teglio di Valtellina, IV, 20.

Beza (Teodoro), famoso Calvinista, II, 217; va al colloquio di Poissy in Francia, 250.

Bianca. Vedi Capello.

Biella. Si dà ai principi di Savoia contro la duchessa reggente, IV, 182.

Bing, ammiraglio inglese Sue battaglie nelle acque di Sicilia, VI. 239.

Bisagnini. Loro valore contro i Tedeschi in Genova, VII. 233. Bistagno (fatto d'arme di) fra il duca di Savoia ed il governatore di Milano, III, 295.

Bitonto (battaglia di), VII, 30.

Blancardi. Persuade il duca di Savoia alla guerra contro Genova, V, 86; come accusa Catalano Alfieri e come poscia è decapitato, 114.

Blûker (maresciallo). Come accolto in Inghilterra, VI, 134.

Boba (marchese). Suoi consigli a Cristina duchessa di Savoia, IV, 162 e seg.

Bobbio, preso dagli Spagnuoli, VII, 174.

Boccardo, sindaco di Torino Sua costanza e provvidenza nello assedio della città, VI, 122.

Bodoni. Si spatria, VIII, 97.

Boemia, invasa dai Francesi, VII, 124.

Bogino (conte). Abile ministro di Carlo Emanuele di Sardegna, VII, 62; bella fazione che ordisce contro i Francesi in Asti, VII, 188.

Boissieux (conte di). Conduce i Francesi in Corsica in aiuto di Genova, VII, 94; tenta, ma invano, mezzi di pacificazione tra Genovesi e Corsi, 96 e seg.; sue minaccie contro i Corsi renitenti, 99; sue battaglie, 101; muore, 102.

Bolingbroke nominato ministro in Inghilterra, VI, 173.

Bolla della soppressione dei gesuiti, VIII, 68; come accettata dai principi, 80.

Bologna (come i gesuiti cadono a), VIII, 67.

Bonamici. Suo bel detto sul re Luigi di Francia, VII, 271.

Bonamici (suor Caterina Irene), monaca bruttamente corrotta in Prato, VIII, 103.

Bondeno, preso dal duca di Parma contro il papa, IV, 261.

Bonelli (Camillo), capitano del comune in San Marino. Partito importantissimo che mette nel consiglio sovrano della Repubblica, VII, 114.

Bonfadio (Jacopo) Sue qualità, sventure e morte, II, 32.

Bonneval occupa Comacchio per gli Austriaci, VI, 155.

Borbone (principi di). Loro origine e loro querele contro la famiglia regnante dei Vallesi, II, 244; loro istanza al papa.

BOTTA Tomo VIII.

in favore del duca di Parma, e loro patto di famiglia, VIII, 22; instanno appresso al papa per la soppressione dei gesuiti. 59.

Borelli. Suo calcolo sulle materie buttate dall'Etna, V, 76.

Borghese, cardinale eletto papa sotto nome di Paolo quinto, III, 193; sua grave discordia colla Repubblica di Venezia, 194 e seg.

Borghese, cardinale legato di Ferrara. Suoi rigori contro i gesuiti, VIII, 67.

Borgia, cardinale, vicerè di Napoli e sue azioni, III, 341 e 347.
Borgogno (Sinodo protestante di). Cagione di sanguinose rivoluzioni in Valtellina, IV, 8.

Borro, generalissimo di Toscana contro la Chiesa e sue operazioni, IV, 260.

Borromeo (Carlo), fatto cardinale da Pio quarto, II, 223; ordina in nome del papa al Concilio di Trento che decreti riforme sui principii, 283; sospetti d'avarizia in lui alla morte di Pio quarto, III, 29; sue gravi discussioni col senato di Milano, 45; suo detto sui frati umiliati, 47; li vuol riformare, 48; ed essi lo vogliono ammazzare, ivi.

Borromeo (Federico) cardinale. Nutre il fervore dei cattolici contro i protestanti in Valtellina, IV, 12, e 16.

Bossuet. Suo rigore contro i protestanti, V, 182.

Botta (marchese Adorno) generalissimo d'Austria in vece di Lichtenstein, VII, 192; come combatte sul Tidone, 193; si cala in San Pier d'Arena contro Genova, 198; durissime proposizioni che fa ai Genovesi, 198 e seg.; occupa una porta di Genova, 200; come vuole martirizzare quel popolo, 201; sue crudeli parole, ivi; vuole parecchi milioni, 215; come fa bottega con un Inglese, 216; come cita Thamas Kulikan, 221; vuol torre le artiglierie ai Genovesi, e grande fatto che ne avviene; 224; come si ostina nel volere domare Genova, 225 e seg.; come combatte e come ne è cacciato, 238 e seg.; scambiato dal Schulembourg, 243.

Bottone di Castellamonte (conte), intendente generale di Sardegna. Come accoglie una colonia di Tabarchesi, VII, 69.

Boufflers (duca di), mandato dal re di Francia in soccorso di Genova, e suo discorso al doge, VII, 251; suo valore nella difesa della città, 258 e seg.; sua morte ed onori che gli si rendono dalla Repubblica, 263 e seg.

Bragadino (Marcantonio), provveditore generale dei Veneziani in Famagosta di Cipro. Come fortemente la difenda contro i Turchi, III, 71; costretto a darla, 77; sua eroica costanza e martirio, 79.

Braschi. Vedi Pio Sesto.

Brembato. Famiglia di Casale deditissima ai duchi di Mantova, IV, 328.

Brichanteau (conte di) alla guerra contro Genova, V, 124; va contro i Mondoviti sollevati, 69; e contro i Valdesi, 188.

Briga (la) presa dai Genovesi, V, 117.

Brignole Sale, valente doge di Genova, VII, 220; sua risposta al discorso del duca di Boufflers, 252; esce d'ufficio, 272.

Brissac (il maresciallo) mandato dal re di Francia a guerreggiare in Italia, e suc qualità, II, 115; come guerreggi in Piemonte contro Ferrante Gonzaga, 133; prende Alba, 136; e Casale, 179; poco s'avvantaggia, e perchè, 214; come malvolentieri si tolga dal Piemonte dopo la pace di Castel Cambresì, 219.

Broglia (conte di). Sua brava difesa di Cuneo, IV, 239.

Broglio, maresciallo di Francia. Suo errore sulla Secchia, VII, 40; suo valore e perizia nella battaglia di Guastalla, 44.

Brown, generale austriaco. Sua fazione notturna contro Velletri, VII, 147; sue dure parole ai Genovesi, 197; va alla conquista della Provenza, 218 e 223; costretto a ritirarsene, 249.

Brunetta, fortezza inespugnabile al passo di Susa, VII, 60. Brusone, storico. Sua descrizione di un incendio del Vesuvio, IV, 111; sua ingiustizia verso Catalano Alfieri, V, 114. Buda, presa dagli Austriaci, V, 230.

Buffon. Differenze tra lui e Spallanzani, VIII, 171.

Bullonde (marchese di) vinto sotto Cuneo, V. 265.

Buonaccorsi, cardinale. Messo in carcere, e perchè, VIII, 79. Buonarotti (Michelagnolo) Sua morte, e solenni esequie che gli si fanno, III, 6.

Burlamacchi (Francesco). Singolar rivoluzione tentata da lui in Lucca ed in Toscana, I. 295.

Buys, Olandese. Mandato a trattare coll'Inghilterra, VI, 175; commissario per la pace ad Utrecht, 176.

C

Cacherano (Carlo) conte. Sua egregia difesa di Villanova di Asti, IV, 184. Cacherano (Carlo), conte della Rocca. Governa i Piemontesi nella contea di Nizza, VII, 153; ed all'assedio di Genova, 254.

Cacherano di Bricherasco. Sua vittoria al colle dell'Assieta, VII, 267; come premiato dal re, 269.

Cafaggiolo (scene funeste in), III, 115.

Caffaro (Antonio), mandato dai Messinesi a Roma ed in Francia per dare Messina al re Luigi, V, 142; come tratta coll'ambasciatore di Francia a Roma, ivi; torna a Messina, e che vi reca, 147.

Caffaro (Tommaso), senatore di Messina, autore principale del darsi Messina alla Francia, V, 142; giura fedeltà al re Luigi, 150.

Cagliari Come preso dagli Austriaci, VI, 163; preso dagli Spagnuoli, 231; dato in possesso di Vittorio Amedeo di Savoia, 242; sua università, VIII, 91.

Calabria (Valdesi in). Come vi si stabiliscono e come vi sono perseguitati, II, 231; conginra che vi fanno alcuni frati, III, 178; terremoti orribili che la conquassano, VIII, 115; effetti morali dei terremoti, 150 e seg.

Calais, preso dai Francesi, II, 210.

Calendario (riforma del) fatta da Gregorio decimoterzo, III, 129.
 Calice. Questioni nel Concilio Tridentino sull'uso del calice nella comunione dei laici e non celebranti. II. 258.

Callini (Muzio), arcivescovo di Zara come risponde al cardinale di Lorena nel Concilio di Trento, II, 269.

Calvino, sue qualità ed opinioni, II, 246.
 Camerano (conte), suo valore nella guerra sotto Cuneo, IV, 238.
 Campanella Tommasol, frate calabrese, fa una congiura contro lo Stato, III, 177; come carcerato, 181; e dove muore, ivi.

Camposanto (battaglia di), VII, 131.

Canavaggia in Corsica, luogo fatale pei Corsi, VII, 344.

Canavese, tutto a romore in favore dei principi di Savoia contro la duchessa reggente, IV, 182.

Candia (guerra di), e sue cagioni, V, 24; condizioni dell'isola sotto i Veneziani, 26.

Candia (città di), assediata dai Turchi, V, 47; come oppugnata e difesa, 49 e seg.; primo soccorso dei Francesi che vi arriva, 53; secondo soccorso, 58; s'arrende, 64.

Candiotti, loro disperazione alla novella della resa della loro città ai Turchi, V, 66.

Canea, assediata e presa dai Turchi, V, 28.

Canevari (Piermaria), patrizio genovese, come invitato dai po-

polani ad ingerirsi nelle faccende, VII, 242; come diffenda il Bisagno, 250; come è ucciso in guerra, 252; esequie solenni che gli si fanno, 253.

Canonica (scienza, come nata, VI, 265.

Capasso (Nicola) dotto e benemerito giureconsulto di Napoli, VI, 265.

Capello (Bartolomeo), suoi furori contro la sua figliuola Bianca, III, 116.

Capello (Bianca) suoi ameri con Pietro Bonaventuri. e sua estrema bellezza, III, 116; come fugge dalla casa paterna, ivi; come innamora di sè Francesco, granduca di Toscana, 117; suppone un parto, 118; sposata da Francesco, diventa gran duchessa, ed è incoronata, 118 e 119; sua morte, 144.

Capello (Giovanni), capitano generale dei Veneti alla guerra di Candia, V, 30; segretario del bailo a Costantinopoli, intima la guerra al Turco, e come fugge, 220.

Capello (Vincenzo), generalissimo dei Veneziani in mare, I, 197; sue egregie parole al Doria, 199.

Capobianco, arcivescovo di Reggio di Calabria, sua pietà verso i Reggiani afflitti dal terremoto, VIII, 142.

Capponi (Nicolò), suoi bei detti, VII, 57.

Cappuccini (monte de') presso a Torino, come preso dai Francesi, e crudeltà che vi commettono, IV, 214.

Caprara (Alberto), generale d'Austria a Costantinopoli, V, 213; prende Cassovia in Ungheria, 226; geloso del duca di Savoia, 267.

Caracciolo (Domenico), vicerè di Sicilia. Riforme che fa nell'isola, VIII, 160.

Caracciolo (Tommaso), buon guerriero, vinto a Voltaggio, dal duca di Savoia, IV, 42.

Caracena (marchese di). sua sorpresa notturna di Torino per per ordine del principe Tommaso, IV, 195; gravemente ferito alla battaglia di Casale, 211; prende Casale, 329.

Caraffa (i), loro ambizione, II, 187; come malconci dal popolo di Roma dopo la morte di Paolo quarto, 221.

Caraffa (Carlo), cardinale, mandato in Francia da Paolo quarto, e perchè, II, 190; mette sempre su il papa nel pensiero della guerra, 194; suoi pessimi portamenti, 215; come e perchè viene in disgrazia del papa suo zio, 217; strangolato in carcere, e perchè, 224.

Caraffa (Gianpietro), eletto papa. Vedi Paolo quarto.

Caraffa (Giuseppe), fatto a pezzi dal popolo napolitano e perchè, IV, 294.

Caraglio (marchese Isnardi di), come bene difenda Alessandria, VII, 178 e 190.

Caraman (il signor di), come preso dagli Austriaci sulla Secchia, VII, 41.

Cara Mustafà, gran visire, V, 213; assedia Vienna, ed è vinto, 214; strangolato, ivi.

Carbone (Carlantonio), sua strana ventura in un terremoto di Calabria, VIII, 138.

Carbone (Giovanni), giovane d'osteria, sua virtù patria e suo valore nel difendere Genova contro gli Austriaci, VII, 237; parole che dice portando le chiavi della città da lui ricuperate, alla signoria, ivi.

Carceri dei frati, come riformate dal granduca Leopoldo in Toscana, VIII, 39.

Cardinali (nome dei), contrari ai gesuiti, VIII, 62.

Carlone di Bustanica, povero vecchio e storpio come cagione di una rivoluzione in Corsica, VI, 305.

Cariati (principe di), sua umanità e provvidenza in un accidente terribile di terremoto, VIII, 130 e 134.

Cariddi (moti delle acque in), VIII, 143.

Caridi, flume in Calabria, come sconvolto dai terremoti, VIII, 121.

Carignano (guerra intorno a), I, 254; preso dai Francesi, 266.

Carlo (don Carlo di Spagna), dichiarato dalle potenze erede della Toscana e di Parma e Piacenza dopo la morte degli attuali possessori, VI, 256; va a Firenze, 263; generalissimo dell'esercito che va alla conquista di Napoli, VII, 24; suo manifesto, ivi; entra nel Regno, 27; sua solenne entrata in Napoli ed allegrezze che gli si fanno, 28 e seg.; dichiarato dal padre re di Napoli e di Sicilia, assume il titolo di Carlo terzo, 29; non può ottenere dal papa la investitura, 30; crea Montemar duca di Bitonto, e perchè, 31; prepara una spedizione contro la Sicilia, ivi; la va a visitare, ivi; come delibera in procinto della guerra per la successione d'Austria, 141 e 144; esce dal regno alla guerra contro gli Austriaci, e si pone campo a Velletri, ivi; come vi è assaltato dagli Austriaci, e come si difende, 146 e seg.; si ritira nel regno, 151.

Carlo secondo, re di Spagna, senza prole. Timori che na-

scono per la successione, V, 302; suo testamento, e chi lascia erede, 308; sua morte, 309.

Carlo terzo, duca di Savoja. Sue qualità e modo di governare, I. 49; invasione de' suoi Stati fatta dai Francesi, 73. Carlo quinto, imperatore. Suo modo di reggere i popoli e sua potenza, I, 45; come cerca di premunirsi contro il re di Francia, 54; sue ragioni sul ducato di Milano. 66; come si sdegna contro Francesco primo, re di Francia, per la guerra mossagli da lui, 68; sua allocuzione in concistoro al cospetto del papa, 75; sua invasione in Provenza, 87; fa tregua con Francesco, 101; ode in Napoli i fuorusciti Fiorentini e il duca Alessandro, 120; dà la sentenza, 128; sue angustie, 166; dà Filippo Strozzi in potere di Cosimo, duca di Firenze, 168; s'abbocca con papa Paolo e il re Francesco a Nizza, 172; fa lega col papa e coi Veneziani contra il Turco, 189 e 196; viaggia in Francia, 202; vuol domare gli Algerini, 210; cerca di calmare i moti religiosi in Germania, 217; conferma Siena in sua devozione, 219; desidera di acconciare le cose di Piombino, 220; volta in suo favore il re Arrigo d'Inghilterra, 221; rotto in Algeri, 235; viene in Italia e s'abbocca col papa a Busseto, 237; sua guerra con Francesco re di Francia, 242; suoi progressi nei Paesi Bassi, ivi; assalta la Francia, 265; fa pace col re, 268; non consente a dare Parma e Piacenza a Pierluigi Farnese, 272; nuove occasioni di guerra tra di lui e Francesco di Francia, 281; ammonito dal papa, 307; sua legacol medesimo contro i protes anti di Germania, 323; come gli vince, 328 e seg.; il papa ne insospettisce, e perchè, 328, 330 e 334; sua protesta contro il papa. II. 50; fa fare l'interim in Germania, 57 e 58; come se ne sensa col papa, ivi: vuol mettere l'Inquisizione iu Napoli, e che cosa ne succede, 62 e 67; come sopisce una rivoluzione in Napoli, 75; come consente ad una congiura contro Pierluigi Farnese, 77; vuol serbare per sè Piacenza, 81; vuol avere Piombino, 93; vuol lasciare l'imperio al suo figlinolo Filippo, e perchè il disegno non gli riesce, 99; suoi disegni su Parma e Piacenza, 109; e sopra Siena, 112; come risponda al Tolomei, deputato di Siena, 113; cacciato dai protestanti dal Tirolo, 118 e seg.; sua guerra col re Enricosecondo di Francia, 121; si lamenta di Cosimo di Toscana, 126; s'accorda con Maurizio di Sassonia, capo dei protestanti, 131; assalta la Lorena, 132; costretto a levarsi dall'assedio di Metz, 133; manda gente contro Siena. 152; rinunzia ai regni, e come muore, 189.

Carlo (arciduca), assunto al trono imperiale sotto nome di Carlo sesto, per la morte dell'imperatore Giuseppe, e accidenti importanti che ne conseguitano in Europa, VI, 175 e seg.; sua pace colla Francia, 182; sue discussioni col papa per Parma e Piacenza, 262 e seg.; manda aiuti ai Genovesi contro i Corsi, 326; suoi disegni sulla integrità della successione austriaca nella sua figliuola Maria Teresa, VII, 79; in guerra colla Francia per la successione della Polonia, 11; si pacifica colla Francia, 49; sua morte, 122. Carlo nono, re di Francia, succede a Francesco secondo,

II, 249. Carlo Edoardo, pretendente d'Inghilterra, come vive e muore,

VII. 179.

Carlo, elettore di Baviera. Sue pretensioni all'eredità austriaca dopo la morte dell'imperatore Carlo sesto, VII, 124; eletto imperatore sotto nome di Carlo settimo, 126.

Carlo Emanuele, primo duca di Savoia, Succede al padre Emanuele Filiberto, III, 137; invade Saluzzo, 138 e seg.; suoi vasti disegni su Ginevra e sulla Francia, 145; invade la Provenza, 147; va a Madrid e perchè, 151; muove le armi contro Ginevra 153; perchè nemico al granduca di Toscana, 154; aspira alla corona di Francia, 155; sue battaglie con Lesdighieres. 164 e seg.; tenta Marsiglia, ivi; sue arti per aver Saluzzo, 168; va in Francia e perchè, 169; dopo breve guerra con Enrico quarto, fa pace con lui, cedendo la Bressa ed acquistando Saluzzo, 173; tollera i Valdesi, 182; suo tentativo notturno contro Ginevra, 184; s'accorda col re Enrico ai danni dell'Austria, 215; sue deliberazioni e pericolo dopo l'uccisione del re, 233; suo coraggio indomito e sue minaccie, ivi; disgusti e sospetti nella sua propria famiglia, 238; come risponda all'ambasciatore di Spagna che lo minacciava, 239; manda il suo figliuolo Filiberto a Madrid, ivi ; sua risposta ai deputati Svizzeri, 242; voce sparsasi in Torino che i Francesi l'avessero ammazzato, 243; sue ragioni sul Monferrato, e come se lo vuol prendere, 258; si prepara ad invaderlo, ivi; l'invade e suoi progressi, 261; come cerca di giustificare questo moto, 262; costretto a sgombrare l'occupato, e da chi, 270; sue querele, 272; non vuol disarmare, 283; suoi uffizi a Venezia, 285 e 292; rimanda sdegnoso il vello d'oro al re di Spagna, 286; sua guerra tra la Sesia ed il Ticino, 289; suoi sentimenti generosi per la libertà d'Italia, 293; suo fatto d'arme a Bistagno contro gli Spagnuoli, 294; ed in Asti, 2-6; sua pace con la Spagna, 299: sue nuove esortazioni ai Veneziani, 301; di nuovo in guerra con la Spagna, 305; calma un moto pericoloso in Savoia, ini; e seg.; è vinto a Lucedio, 307; perde Vercelli, 311; si pacifica, 212; suoi disegni sopra Genova, IV, 36; si avventa contro, e prende Rossiglione, 40' vince a Voltaggio e lo prende, 42 e seg.; sale sulla punta dell'Apennino e contempla Genova con grande avidità, 43: esorta Lesdighieres a correre contro di lei senza indugio, 44; ma nol può ottenere, 45; suoi progressi nella riviera di Ponente, 46; difende Verrua, 51; malcontento della pace di Monsone, 53; fa amicizia e lega colla Spagna, ivi; si mescola in una congiura contro Genova, 62; come minaccia Genova in favore dei congiurati, 63; rinnova le sue pretensioni sopra il Monferrato, 85; l'assalta e vi fa progresso, 89; vince i Francesi nella valle di Vraita, 90; suoi negoziati e guerra col cardinale Richelieu, 95; perde Pinerolo 97; si ritira cruccioso in Savigliano, 98; vi muore addolorato, e perchė, 101; stato del Piemonte alla sua morte, 102.

Carlo Emanuele secondo, assunto ancor fanciullo al trono di Savoia per la morte del suo fratello Francesco Giacinto, IV. 166; voci sinistre sparse su suoi natali dai partigiani del cardinale Maurizio di Savoia, 167; mandato dalla madre Cristina a Chambery per iscamparlo dai pericoli della guerra civile in Piemonte, 182; come Richelieu lo vuole in potestà in Francia. e la madre non lo vuol dare 203; s'avvicina all'età maggiore, 244; assume l'autorità sovrana, 145; sue deliberazioni circa i Valdesi, 332, 333, 334; suo editto di pacificazione pei medesimi, 341; sue opere egregie, massimamente l'apertura del passo della grotta in Savoia, V, 20 e seg.; sue differenze e accordo con Venezia, 44 e seg.; manda aiuti alla guerra di Candia, 45; ne richiama il marchese Villa e perchè, 51; s'invoglia di guerra contro Genova, 79; come vi consulta sopra co' suoi consiglieri 81; come vi si risolve, e come l'ordina, 86; come e perchè comanda al suo generale di rimanersi dall'im, presa di Savona, 91; manda al campo don Gabriele suo zio, e perchè, 97; come sente la rotta de suoi in Castelvecchio, e provvedimenti che vi fa, 115; vantaggi che ottiene in gue. ra nel Genovesato, 126; si pacifica coi Genovesi e con quali condizioni. 128; sua morte. 163.

Carlo Emanuele terzo, re di Sardegna per la rinunzia del padre, VI, 274; fa arrestare il padre perchè vuol riprendersi il regno, 282; come si destreggia tra Francia ed Austria, VII. 10: fa confederazione colla Francia contro l'Austria nella guerra per la successione della Polonia, 11 e seg.; suo manifesto, 16; invade il Milanese, 17; prende Milano e Pizzighettone, 21 e seg.; sue differenze col maresciallo Villars, 22: pericolo che corre di esser preso dagli Austriaci, 23; come dolente di non essersi trovato alla battaglia di Parma, 39: errore commesso da lui sulla Secchia 41; suo valore e perizia nella battaglia di Guastalla, 43; suoi pensieri diversi da quelli di Francia, 48: sdegnato per la pace tra l'Austria e la Francia fatta senza suo consenso, 51 : sua provvidenza per l'avvenire, 59; fonda la Brunetta, 60; termina il catasto, 62; s'accorda colla Santa Sede pei feudi papalini, 63; suoi rigori dannabili contro Pietro Giannone, 65; dà favore all'università degli studi di Torino, 66; purga la Sardegna dai ladri ed assassini, ivi; suoi pensieri dopo la morte dell'imperatore Carlo sesto, 124; sua lega coll'Austria, 127; sua guerra sul Tanaro, 130; va al soccorso della Savoia, 132; suo nuovo trattato coll'Austria, 135; come preserva il Piemonte dall'invasione dei Francesi e Spagnuoli, ivi; come fortifica il passo delle Barricate, 157; come incita i suoi popoli alla guerra, 161; ingaggia una battaglia sotto Cuneo ed è risospinto, 163 e seg.; tuttavia libera la piazza, 165; è vinto a Bassignana, 177; tratta pace colla Francia, 183; rompe i trattati, e continua in alleanza coll'Austria, 186; come la sua fortuna risorge, 188; tempesta sul Genovesato, 194; suo manifesto contro Genova ed in favor dei Corsi, 207; vuole milioni da Genova, 215; conquista la riviera di Ponente, 217; va al conquisto della Provenza, 218, 223; costretto a ritirarsene, 249; trattato di spartimento che fa di Genova con gli Austriaci, 254; richiama il conte della Rocca dall'assedio di Genova, 261; come premia i vincitori dell'Assieta, 269; suoi accordi col papa circa gli asili, VIII, 24; come ordina le università degli studi in Sardegna, 91; e come vi ordina i monti frumentari, e benefizi che ne risultano per la coltura così degli spiriti, come dei campi, 92; bella testimonianza che fa di lui un valente scrittore francese, 95; in che cosa si differenzii da Giuseppe e Leopoldo Austriaci, e quale fosse precisamente la natura del suo governo, tri e seg.; come abolisce certe serritudini feudali in Savoia, 96; come fomentasse studi, tri; sua morte, e speranze nuove che concepiscon i Piemontesi pel nuovo regno del suo figliuolo Vittorio Amedeo, 98.

Carloforte, nuova città fondata in San Pietro di Sardegna, VII, 69.

Carlowitz (pace di), V. 296.

Carmaynola (trattato in) contro lo Stato di madama Cristina IV, 170.

Carnesecchi (Pietro). Sue qualità, opinioni e sentenza a morte datagli dall'Inquisizione, III, 38; suo supplizio, 40. Caro (Annibale). Sua relazione sul modo di eleggersi i papi.

V, 70.

Cartesio, Sua opinione sul globo terracqueo, VIII, 111.

Casa (Giovanni della). Sua orazione in cospetto del senato veneziano, II, 91; eletto segretario di Stato da papa Paolo quarto, e come è avverso all'Austria e al duca Cosimo, 183.

Casale di Monferrato, preso dai Francesi, II, 179, fa una ribellione contro il duca di Mantova, e quel che ne succede, III, 11; assediato dagli Spagnuoli, IV, 88 e seg.; soccorso dai Francesi 102; di muova sasciatio a dgli Spagnuoli, 203; di nuovo soccorso dai Francesi, 2º0; battaglia di Casale tra Arcorut francese e Leganes sagnuolo, 20; liberato dall'assedio, 202; preso dagli Spagnuoli 202; come acquistato dalla Francia, V, 17c; assediato dai Piemnutesi, 167; come reso alle armi austriache e piemontesi, 279, 280; preso dai Gallispani contro Piemontesi, VII, INI.

Casalnuovo. Città in Calabria rovinato da un terremoto, VIII, 128.

Casau, tirauno di Marsiglia. Come ucciso, III, 164. Cassano (battaglia di), VI, 101.

Castagneta, ammiraglio di Spagna. Va al conquisto della Sicilia, VI, 236.

Castelbarco :conte di), mandato dall'imperatore per sommuovere Milano, VI, 32.

Castel Cambresi (pace di), II, 212.

Castelgentile, governatore di Oneglia pel duca di Savoia. Come male la difenda contro i Genovesi, V, 116; dannato all'esiglio dal duca, 117.

Castellar (marchese di), prende possesso di Parma e Piacenza in nome di Spagna, VII, 174. Castellazzo presa dal Messinesi contro gli Spagnuoli, V, 114. Castelnuovo di Cattaro, preso dai Cristiani, I, 200; ripreso dal

Turchi, 201; preso dai Veneziani, V, 233,

Castelvecchio, terra del Genovesato (caso deplorabile dei Piemontesi a), V, 109; come sono costretti di arrendersi ai Genovesi, 112.

Castelvetro (Lodovico), famoso letterato. Processato dall'Inquisizione, III, 250.

Castelpi. Famiglia potente in Sardegna. Sue gare con quelle degli Alagon, e quel che ne segue, VI, 162.

Castineta, Corso. Sua orazione funebre in onore di Gianpietro Gaffori, capo della nazione, ucciso a tradimento, VII, 282. Castratura dei fanciulli proibita dal gran duca Leopoldo, VIII,

38; e da papa Clemente decimoquarto, 87.

Castries (marchese di). Conduce per ordine del re soldati francesi in Corsica in favore dei Genovesi, VII, 292. Castrillo, vicere di Napoli. Sua negligenza in occasione di mua

pestilenza in questa città, V, 8. Castro (guerra in Italia a cagione di), IV, 155; tolto dal papa

ai Farnesi, 156 e 321.

Castropignano (duca di), generale del re Carlo di Napoli alla guerra sul Po con l'Austria, VII, 129; suo valore nella bat-

taglia di Velletri, 148.
Catania. Come traballa e trema per un incendio dell'Etna, V,
73; come spaventata da una lazza che le s'avvicina e divozioni
che vi si fanno per isviarià. 74.

Catapani in Sicilia, che cosa fossero, VI, 188 e seg.

Catasto condotto a perfezione da Carlo Emanuele di Sardegna,

VII, e2.

Catinat, generale di Francia, va contro i Valdesi, V, 188; di nuovo alla guerra in Piemonte, 251; devasta il pases per ordine di Louvois, 255 e 202; vince a Staffanda, 259 e seg.; sua compassione pei popoli straziati, 290; eprende Suas, ieri, contro sua volonta manda soldati all'assedio di Cunce. e non riesce, 264; come difende il Delfinato, 267 o 268; seende in Piemonte e vince a Marsaglia, 272 e seg.; s'arrabbia contro i provveditori dell'esercito che rubavano e gli fa impicarae, ma non serve, 278; aiuta il duca di Savoia nel suo trapasso da Austria a Francia, 281; va col duca all'assedio di Valeuza; 285; arriva in Piemonte di guerra contro l'Austria, VI, 45; come vuole amministrata, e come è contrariato dagli altri-capitani, 47; come non può impedire che il principe Eugenio

scenda dal Tirolo ivi; nè che passi l'Adige,  $\frac{48}{8}$ ; chiede licenza al re,  $\frac{50}{1}$ ; combatte valorosamente a Chiari,  $\frac{51}{1}$ ; è richiamato, ivi; descrizione della sua ritirata vita in San Graziano di Montmorency,  $\frac{55}{1}$ e seg.

Cattaneo (Cesare), eletto doge di Genova, VII, 272

Cattaneo (Giambattista), come subodora certi moti sospetti dei Piemontesi, V. 82.

Caterina dei Medici, regina di Francia. Sue domande moleste al papa, II, 2825 fi encorordia cogli Ugenotti, 275; s'abbocca in Baiona colla regina di Spagna e col dura d'Alba, 276; nega di accettare il Concilio di Trento, e perchè 207; concessioni che fa ai protestanti, III, 133.

Caterina (convento di santa) in Pistoia. Qual brutta infezione pure vi regnasse, VIII, 101; altro convento del medesimo nome, anch'esso bruttamento corrotto in Prato, 102.

Cattolici (lega dei) in Francia, III, 134; ammazzano a furore i protestanti in Valtellina, IV, 11.

Cavallo, capo dei Montaldesi contro le truppe del duca di Savoia, V, 168. Cauro, luogo in Corsica dove successe un brutto assassinio

III, 26.

Ocil, generale ai servigi di Genova. Suo valore all'assedio di

Tortona, VII, 173.

Cencio (guerra al), IV, 180.

Ceneda (differenze per) tra il papa e i Veneziani, <u>I. 302.</u> Cenova, piccola terra, cagione di una gravissima discordia tra

Savoia e Genova, V, 80.

Centurioni (Adamo). Sua virtù in Genova contro i Fieschi, II, 23 e 25.

Centurioni (Giambattista), commissario di Genova per la guerra contro il duca di Savoia, V, 95; suo manifesto, 97; compito il suo tempo d'ufficio, e richiamato in patria, 121.

Ceresole (battaglia di), 1, 258.
Cerreto (scene funeste in), III, 115.

Ceriosa di Santo Stefano, in Calabria, come rovinata da nu terremoto, VIII, 122.

Cervino (cardinale, legato del papa al Concilio di Trento, II, 403 procura la tralazione del Concilio a Bologna, e perché, 433 suoi prudenti consigli al papa, 463 sue qualità, 47; nuori consigli al papa, 53; creato papa, 180; suo disegno, 181; muore, ioi.

Cesare d'Este. Come cede Ferrara alla Santa Sede, III, 166e seg-

Cesarotti. Suo grande ingegno, ed abuso che ne fece, VIII, 174. Ceva (cavaliere di). Suo valore nella difesa di Cuneo, IV, 239.

Cev schi. Si sollevano in favore dei Mondoviti contro il fisco di Savoia, V, 174 e 178.

Chamillart, cattivo ministro di guerra in Francia, VI, 52.

Champeaux, in into di Francia. Trattato che conclude col re di Sardegna, VII, 183.

Chauvelin (marchese di). Come da parte del re di Francia annunzia ai Corsi che debbono tornare sotto l'obbedienza di Genova, VII, 277; va in Corsica con soldati, 322 e 330; come parla ai Corsi, 330; sua guerra contro di loro, 331; come è vinto da Paoli, 336; chiede licenza al re, e se ne va, 338.

Cherasco (pace di), IV, 105.

Chiari (fatto d'armi di) improspero pei Francesi e Piemontesi, VI, 53.

Chiavarina (conte), ministro del re di Sardegna, VIII, 98.

Chiavenna. Descrizione del suo lago, IV, 34.

Chiesa. Se sia monarchia o democrazia, <u>I</u>, <u>227</u>.

Chigi (cardinale). Vedi Alessandro settimo.

Chinea, strana e stranamente presentata al papa, VI, 21.

Chinismarc, generale svedese, al soldo di Venezia, V, 227; suo valore a Navarino, ivi; ed a Napoli di Morea, 229; come premiato dalla Repubblica, ivi; va all'assedio di Negroponte, 231; vi muore, 236.

Chioggia (assemblea in) dei Francesi e partigiani di Francia, II, 122.

Chiusi (fazione infelice dei Cosimeschi contra), II, 164;

Chivasso, preso dal principe Tommaso di Savoia, IV, 181; ripreso dal cardinale La Valetta per madama Cristina, 193.

Choiseul, ministro di Francia. Fomenta nel conclave l'elezione di Ganganelli, VIII, 63.

Chotek, spictato commissario austriaco in Genova. Come vi domanda somme enormi di danaro, VII, 201 e 214; sue nuove domande di danaro, 221; sue enormi parole, 222; cacciato a furia dai Genovesi sdegnati, 238.

Ciaccaldi, generale dei Corsi sollevati, VI, 317; va contro Bastia, 322; mansueto verso quei di Paomia, 324; chiama a parlamento i Corsi, 331; sue battaglie, 333; obbligato di cedere e ritirarsi, 334; viene agli accordi, 335; arrestato, poi liberato, si spatria, 338 e 339; chiamato capitano generale dai Corsi, VII, 76.

- Cibo, cardinale, segretario di Stato d'Innocenzo decimo primo. Come tratta una discordia con Francia, V, 210.
- Cibo (Giulio). Sua guerra contro la madre per la sovranità di Massa, I, 301 e 302; fa una congiura in Genova e qual fine abbia, II, 88.
- Gicala (Giambattista), deputato dal senato di Genova per favellare con un ministro di Francia che minaccia la Repubblica, V, 192.
- Cicirelli, pesci del mare di Calabria. Di quale augurio, VIII, 116 e 143.
- Cimmariotti. Che cosa siano, V, 224.
- Cimarosa. Lodi del suo divino ingegno, VIII, 178.
- Cimento (accademia del), V, 16.

  Cinzano (cavaliere Chiesa di). Suo valore nella battaglia di Vil-
- lafranca, VII, 155.
- Cipro (isola di). Sua descrizione, III, 61; i Turchi la vogliono torre a Venezia, ivi; assaltata, 66; presa, 67.
- Cittadella di Torino. Grave cagione di discordia tra Leganes governatore di Milano, ed i principi di Savoia Maurizio e Tommaso, IV, 198 e 208.
- Civiltà moderna. Come ni ta, III, 219 e seg.; differenze tra la civiltà retta e l'eccessiva, 228.
- Clandestini (matrimoni) come irritati dal Concilio Tridentino, II, 280.
- Clemente settimo (papa). Sua morte, I, 37; sue crudeltà in Firenze, sua patria. 105; quale maniera di governo voglia introdurvi, 108.
- Clemente ottavo. Sua elezione, III, 155; come considera gli affari di Francia, ivi; perchè mostri esitazione nel ricevere nel grembo della Chiesa Enrico quarto, 157; come finalmente lo riceve, 159; come acquista Ferrara alla Santa Sede, 166; s'interpone per la pace tra Francia e Savoia, ivi; sua morte, 192.
- Clemente nono. Sua esaltazione e qualità, V. 46; procura aiuti ai Veneziani contro i Turchi che assediavano Candia, 46; sua morte, e come lodevolmente resse il pontificato, 68.
- Clemente decimo. Sua creazione, e sue qualità, V, 69; interpono invano le sue paterne ammonizioni tra Savoia e Genova, 97;
- Clemente decimoprimo. Sua esaltazione, V, 311; come e perché dubiti di ordinare una lega fra i principi italiani, VI, 17; nega l'investitura delle Dne Sicilie ai due enuli Filippo di Francia e Carlo d'Austria, 20; rifiuta la chinea, 21; tenta

invano una lega con Venezia, 23; sue differenze coll'imperatore Giuseppe, 139 s.g.; come lacia passare glì Austriatandanti al conquisto di Napoli, 113; si rompe del tutto coll'imperatore, e guerra che ne segue, 155 e 157; aggiustamento che si fa, 159; sue differenze col vieredi di Sicilia in proposito del Tribunate della monarchia, 189; e col duca di Savoia, direnuto red Saralegna cagione di certe terre in Piemonte, 192; col medesino a cagione di quel Tribunate dell' monarchia, 196; sis degna contro il cardinale Alberoni, perche, 233; sue differenze per la Sardegna col re Vittoria Amedeo secondo, 23; zua morte, 255.

- Clemente declimosecondo. Sua esaltazione e qualità. VI, 368; sue controversie coll'imperatore per Parma e Piaceura, 2,922; come senta la proposizione del Corsi di farlo signore i ell'isola, 232; nega a don Carlo di Supara l'investitura del regno di Napoli, VII, 30; sua morte, 63; come benignamente aveva accoli i lamenti della repubblica di San Marino contro le violenze del cardinale Alberoni, e come l'ebbe rimessa in libertà, 119.
- Gemente decimoterzo. Sua assunzione al pontificato, VII, 305; sne provvidenze per la Corscia sollevata, per cui nasce una gravissima discordia tra la Santa Sede e la Repubblica di Genora, 305 e 30N su u devereto contro nu decreto della Repubblica, 311; sua durezza nel non volersi riconciliare con lai, 316; sua gravissima discordia col duca di Parma, VIII, 15 e seg; s con Venezia, 27 e seg; sue parole al senarzie dei genuiti in Francia. Spagna, Napoli e Parma, 56; e ome de genuiti in Francia. Spagna, Napoli e Parma, 56; e ome e perchès iv a peritando, 58; sua morte e nuove speranze che naecon fra i cattolici, e massime fra i princip per l'assunzione del suo successore Clemente decimoquarte. 63
- Clemente decimoquarto. Sua assuzzione al pontificato, VIII, 642 condizioni della Chires al tempo della nua assunzione, for; diventa alieno dai gesniti, 66; gli sopprime, e sua bolla di soppressione, 68; sua morte e sospetti di veleno che si vanno spargendo per la subitezza del suo male e le inimicizie del gesuiti, 83; come godesse di un ottimo concetto presso i principi, e lode ch'essi gli danno, 86; suoi benefizi in Roma, e generalmente nello Stato ecclesiasteo così per gli studi, come per la prosperità reale di tutti i suoi dominii. 87; come gli

viene sostituito sulla suprema cattedra il cardinale Angelo Braschi col nome di Pio sesto, 89.

Coena Domini (bolla in) pubblicata da Pio quinto. Che cosa fosse, III, 48; come ricevuta dai principi, 50; suoi gravi effetti in Napoli, ivi; ed in Toscana, 52.

Coeuvres (marchese di). Conquista la Valtellina pei Francesi IV, 33; trova un intoppo fatale in Riva, 34.

Cogia (Janum), capitano bascia. Prende Tine, VI, 210; e Modone, e come tratta il provveditore Vincenzo Pasta, 212; va contro Corfù, e vi sbarca gente, 217; sua battaglia coi Veneziani, 220; costretto a levarsi da Corfù, 222.

Coigny (marchese di), poi maresciallo di Francia, va alla guerra d'Italia, VII, 17; sua arte e valore nella battaglia di Parma, 35 e seg.; errore commesso da lui sulla Secchia, 41; suo valore e perizia nella battaglia di Guastalla, 43.

Coigny (conte di), valoroso giovane francese. Come combatte in una battaglia in Corsica, e come vi è morto, VII, 337.

Colbert, ministro di Francia, cerca di persuadere la pace al re, V, 130.

Colegno (fazione di) tra Francesi e Spagnuoli, IV, 220.

Coligny (ammiraglio di). Sue qualità e funesto consiglio che dà ai malcontenti di Francia. II, 244 e seg; vinto dal Guisa a Dreux, 275; come assassinato nella notte di San Bartolomeo, III, 91; scherni e strazi infami che si fanno al suo cadavere, 92.

Collatto (conte), capitano generale degl'Imperiali in Italia, ed enormità commesse da suoi soldati, IV, 93 e seg.; prende Mantova, e come la tratta, 98.

Collegio delle province. Bella instituzione degli studi fondata in Piemonte dal re Vittorio Amedeo secondo, VI, 270.

Colloquio di Poissy tra i cattolici e i protestanti in Francia, II, 250; d'Hannover, VI, 227

Colonia greca in Corsica, V, 161; suo fiorente stato, 162; distrutto, VI, 323.

Colonna (Marcantonio). Fa tumulto contro il papa, II, 201; generale del papa in soccorso di Cipro, III, 65, 73; suo valore alla battaglia delle Curzolari, 82 e seg.; sua entrata trionfale in Roma, 87.

Colonna (Pirro). Come ben difenda Carignano, I, 254.

Comacchio occupato dagli Austriaci, VI, 155.

Commedie di Goldoni. Loro carattere e pregi, VIII, 181 e seg. Compiègne (trattato di), tra la Francia e Genova rispetto alla Corsica, VII, 318.

Commercio. Suo stato in Italia sul principio della presente storia, I, 41.

Commercy (principe dil. Suo valore e morte nella battaglia di Guastalla, VII, 72.

Comneno (Alessio), imperatore di Costantinopoli. Strane venture di un suo figliuolo, V, 157 e seg.

Compagnia volontaria, ordine di cavalleria instituito dal generale Paoli in Corsica, VII, 291.

Concezione di Maria Vergine. Come definita dal Concilio Tridentino, I, 318.

Concilio. Si tratta di convocarlo. I, 222; questioni sull'autorità de' concili, 229; convocato in Trento, 304; sospeso, 306; di nuovo intimato, 309; si apre, 311; prime azioni conciliari. 312; altre azioni conciliari, 317; trasferito a Bologna, e perchè, II, 45; riaperto in Trento, 136; protesta fatta in suo cospetto dal re di Francia, 137; sua risposta, 138; sue decisioni, 140, 144; sospeso, e perchè, 149; riassunto, 238; sue azioni, 239; dimande degli ambasciatori di Francia, 254; e risposta, 256; continuano le azioni conciliari e quali siano. ivi e seg.; alcune di esse riprensibili per toccare l'autorità del principe, 264; altre azioni conciliari, ivi e seg.; discordie gravi nel concilio sul punto della residenza, 271; come le termina, 274; definisce l'instituzione dei vescovi, 278; suoi canoni sopra il matrimonio, 279; e sopra le dispense, 281; altre sue deliberazioni sopra la disciplina ecclesiastica, 291; specialmente su quella dei regolari, 294; sua fine e cerimonie, solennità dei Padri tridentini in questo proposito, 295; come accettato dai sovrani, 296; non accettato in Francia, e perchè, 297; suoi effetti nella Cristianità, 298,

Concino, segretario del duca di Firenze. Come arrestato, poi rimesso in libertà, II, 198.

Concino, maresciallo d'Ancre. Come sollevato a grandezza, III, 230, 303; cade in disgrazia, ed è ucciso, 310.

Concistoro (discussioni in) su Parma e Piacenza, I, 273.

Conclave (accidente sul), per l'elezione del papa Ganganelli, VIII, 63.

Concordato tra la Santa Sede ed il re di Sardegna in proposito delle terre papaline, VII, 62; e degli asili, VIII, 23.

Concordia poco sicura tra cattolici ed ugonotti in Francia, II. 274, 275.

Condé (principe di), adegnato contro la famiglia regnante del Valesii, II, 245; processato, e perchè, 249; vinto e fatto prigione dal Guisa a Dreux, 275.

Condé (figlio). Ricusa di farsi cattolico, III, 93; chiama forestieri a' danni della Francia, 133; come e perchè malcontento.

303: imprigionato e liberato, 310.

Congiura de Fieschi in Genova, II, 7 e seg.; in Piacenza contro Pierluigi Farnese, 76 e seg.; in Genova di Gillo Cibo, 89; in Calabria di alcun frate, III, 178; in Parma contro Ranucio Farnese, 261; contro Venezia, 316; del vicerò Ossma per farri re di Napoli, 310 e seg.; del Vachero contro Genova, 17, 50 e seg.; del Del Giudice in Palermo, 321 e seg.; di Gianpaolo Balbi in Genova, 325 e seg.; di Raffaele della Torre nella medesima città, V, 82; di nobili in Napoli coatro Spagna, ed in favor d'Austria, VI, 38.

Consiglio supremo della repubblica di San Marino. Come e perchè ristretto in minor numero di consiglieri, VII, 113 e seg.: disgrazie che sopravengono per questa deliberazione.

114 c seg.

Consulta generale in Corsica, che cosa fosse, VII, 293.

Consulta in Francia sulle cose di Messina, V, 143 e 155. Constituzione della Corsica al tempo del generale Paoli, VII, 293,

Contarini (Domenico), doge di Venezia, V, 43.

Conti, cardinale, Vedi Innocenso decimoterzo.

Conti principe dii, generalissimo di Francia. Sua guerra sullo
Alpi Marittime, VII, 152; sue differenze col generale spaguudo sulla condotta della guerra, 152, 156; supera le barricate, 158; prende Demone, 159 e seg.; investe Cuneo, 160;
vince la battaglia dell'Olmo, 163 e seg.; obbligato a levarsi
da Cuneo, e perché, 165.

Controversie di religione suscitate da Lutero in Germania, I. 56.

Conversione di Enrico quarto, re di Francia, alla religione cattolica, III, 156.

Cooper, Inglese, batte contro Bastla di Corsica, VII, 206.

Coprogli (Acmet), gran visire. Sue grandi qualità, V, 46; va alla guerra di Candia, 47; ne procura la espugnazione, 48, 49, 50, 51, 52, 62; e con quali modi la prende, 65.

Coprogli (Mehemet), gran visire. Chi fosse, e quale la sua mente vasta e lo spirito coraggioso, V. 37 e 38; suo combattimento con Gazzaro Mocenigo ai Dardanelli, ivi; propone pace a Venezia, e con quale esito, 40 e seg.; sua morte, 46.

Corfù assaltato dai Turchi, 1, 190; di nuovo minacciato dai medesimi, VI, 217; come fortemente assaltato e come fortemente difeso, 220 e seg.; liberato, 222; come spaventato da uno scoppio di polvere, 225 e seg.

Corinto, preso dai Turchi, VI, 211.

Cornaro, capitano straordinario di navi per Venezia. Suo valore in una battaglia presso a Corfù, VI, 217.

Cornaro (Giovanni) doge di Venezia. Dissensioni della sua famiglia con quella di Zeno, IV, 74 e seg.

Cornaro (Marcantonio). Sua orazione per la lega nel senato veneziano, I, 192.

Cornaro, provveditore in Dalmazia. Prende Castelnuovo di Cattaro, V, 233; ed il castello di Ruin, 238.

Cornelio (Tommaso), famoso filosofo, chiamato dal vicerè di Agnate professore a Napoli, IV, 312.

Coronato (Bartolomeo). Si vuol fare tiranno di Genova, III 104; dannato a morte, 110.

Corone di Morea preso dai Veneziani, V, 225.

Corrario (Antonio) Come accusa Francesco Morosini procuratore di San Marco, V, 67.

Corriero volante all'assedio di Torino. Che cosa fosse, IV, 228. Cors ulino, capitano di Genova. Come la tradisce a Penna; V, 120.

Corsi. Loro costumi. VI, 293; loro ragioni per giustificare l'alzata d'insegne contro Genova, 319; loro maniera di fare la guerra, 330; si uniscono a Parlamento a Vescovato, e quel che vi fanno, 331; come combattono contro i Genovesi ed Austriaci, ivi e 332; sono vinti e costretti ad accordarsi, 385; loro nuove scontentezze contro Genova, VII, 72; di nuovo insorgono, 73; offronsi alla Spagna che non gli vuole, 75, fanno un parlamento in Corte, e quel vi deliberano, 76; dissensioni fra di loro, 78; loro fantasia per un barone tedesco. cui chiamano re, 81; capitoli che gli fanno giurare, 83 e seg.; mandano un loro memoriale al re di Francia, 92; come corrono all'armi contro i Francesi, che vengono ad assaltargli in aiuto di Genova, 94; trattano la concordia ma invano, 96, fatti d'armi tra i Corsi ed i Francesi, 101; non si soddisfano più di Teodoro, 103; loro manifesto contro Genova e Francia , ivi; nuovi fatti d'armi, 104; i Corsi perdono e sono sottomessi, 108; di nuovo si sollevano, 109; in quale modo andavano alla guerra, 300; s'impadroniscono dell'isola Capraja, 319; come si difendono dai Francesi, 329; come giurano di non sottomettersi, 332; racquistano Penna, passo importante, 332; come vincono i Francesi al Golo, 334; come vincono a Mariana, 335; ed a Murato, 337; come deliberano in un'assemblea generale a Casinca, 338; loro moti estremi contro la Francia, 339; loro rotta a San Nicolao, a San Giacomo e a Pontenuovo, 312; come la loro fortuna cade del tutto a Canavaggia, e come diventano Francesi, 344; come i fuorusciti lasciano l'isola, e vanno esulando pel mondo, 317; si cita un tratto onorevole pel loro carattere, 350.

Corsica (guerra e rivoluzione in) suscitate dai Francesi e da Sampiero, II, 155; come senta la novella di dover tornare sotto l'obbedienza dei Genovesi pel trattato di Castel-Cambrest, III, 13; tutta in armi per instigazione di Sampiero, 15 e seg.; suo modo di governo sotto i Genovesi, 28; si sottomette a Genova, e manda oratori al senato, 55; accoglie una colonia di Greci in Paomia, V, 160; compendio della sua storia da tempi antichissimi, VI. 286; si dà a Genova, 288; poi al banco di San Giorgio, 290; perchè diversa da Sicilia e Sardegna, 292; mali umori in lei contro Genova, e perchè. 297 e seg.; si commuove tutta contro Genova, e perchè, 305; elegge i suoi generali, 317; fa leggi per pacificare i cittadini fra di loro, 318; cerca di giustificare il suo moto, 319; assalita dai Genovesi e Tedeschi, 327, 332; suoi accordi con Genova, 335; di nuovo rotti e nuova guerra che si fa. VII. 72; come si dà un re, 81; che vi fa questo re, 86; soldati francesi vi arrivano per sottomettere l'isola all'obbedienza di Genova, 94; tutta in arme contro Francia e Genova, 101; dopo varii negoziati e fatti d'arme è sottomessa, 108; suo stato dopo la sottomessione, 112; grande discordia fra i capi, 208; rimessa sotto l'obbedienza di Genova pel trattato di Acquisgrana. 276 e seg.; nuovi e terribili rimescolamenti, 279; ordini politici e civili che vi si stabiliscono al tempo del generale Paoli. 293; come Paoli vi fonda l'università dagli studi, 298; stato delle cose religiose, 305; come il suo Consiglio supremo ordini che sia lacerato e bruciato per le mani del boia un editto di Genova, 311; come ordina la guerra di mare contro di lei, 317; ceduta da Genova alla Francia, 322; come si prepara alla guerra contro i Francesi, 324; come questa guerra si fa, 329 e seg.; come del tutto è sottomessa dai Francesi, 344 e seg.; come viene da essi ordinata, 349.

Corsini, cardinale. Vedi Clemente decimosecondo.

Corsini, cardinale. Come fa cortesia al padre Ricci, ultimo generale de gesuiti, VIII, 74.
 Corte (assembiea dei Corsi sollevati in), e che deliberi, VI, 319;

altra, e che deliberi, VII, 76.

Corte (conte). Nominato ministro dell'interno dal re di Sarde-

Corte (conte). Nominato ministro dell'interno dal re di Sardegna Vittorio Amedeo terzo, VIII, 98.

Cortina (Domenico di Margrate). Suo bel fatto e morte nella battaglia di Guastalla, VII, 45.

Cosenza (pretesi miracoli in) al tempo del terremoto, VIII, 149. Cosimo primo. Creato duca di Fireuze, e come ringrazia quelli che l'hanno creato, I, 147; mestizia in Firenze per la sua assunzione, 148; suo procedere, 149 e seg.; come si munisce contro i fuorusciti, 150 e seg.; come burla i tre cardinali Salviati, Ridolfi e Gaddi, 151; quali fossero i suoi giudizi criminali, 165; sue opere d'utilità pubblica, ivi; agogna il saugue di Filippo Strozzi, e come lo fa morire, 168; come muoiono disperati i suoi primi consiglieri, 170; sue qualità e modo di governare, 239; riceve le fortezze dell'imperatore, ivi; come ordina le bande paesane, e come ha denari, ivi; vorrebbe aver Piombino e non lo ha, 282; vuol far ammazzare Lorenzino, e non gli succede, 283; sue discordie col papa, 288 e seg.; come delibera dopo la congiura di Fieschi in Genova, II, 27; vuol insignorirsi di Piombino, 93; come fa ammazzare Lorenzino, 96; suoi disgusti coll'imperatore, 126; snoi disgusti col re di Francia, 130; fa guerra a Siena, 153; fazione notturna che ordina contro di lei, 159; sue giustificazioni per tale moto, 161; chiama nuove genti in Toscana, 161; suoi nuovi pensieri per prender Siena, 165; sua allegrezza per la vittoria di Marciano, 172; ottiene Siena dal re Filippo, e come la governa, 199; come disinganna il papa sul procedere de' suoi nipoti, 216; ottiene la possessione di Montalcino, 218 e 220; va a Siena, e come la ordina, 226; come seppe bene tener in freno i sudditi, ivi; similitudini e differenze fra di lui ed Emanuele Filiberto di Savoia, 228 e 229; sue nuove azioni, e sua rinunzia al seggio ducale, III, 7, 11; sua gran disgrazia, o suo gran misfatto, 8; rifiuta la signeria della Corsica, e perchè, 22 e seg.; marita il suo figlio Francesco all'arciduchessa Giovanna, 29; come invigila sopra i sospetti d'eresia, 37; dà il Carnesecchi in potere del papa, 40; ottiene dal papa Pio quinto il titolo di gran duca, 54; manda Tommaso dei Medici in soccorso di Cipro, 65; muore, ma prima ammazza colle sue mani Sforza Almeni, 98; scopronsi i suoi amori incestuosi, 115.

Cosimo secondo, gran duca per la morte di Ferdinando, suo padre, III, 213; risposta che fa a Ranuccio Farnese, degna dell'uno e dell'altro, 248.

Cosimo terzo. Succede a Ferdinando secondo nel gran ducato di Toscana, V, 72; come va a Roma e fassi canonico, 302; torna a Firenze, iri; sue proteste per la successione della Toscana, VI. 249; sua morte, ed effetti del suo governo, 250

Costa (Sebastiano) eletto gran cancelliere del regno di Corsica dal re Teodoro, VII, 83.

Costantino, imperatore. Concessioni da lui fatte ai chierici intorno alla giurisdizione ecclesiastica, II, 142.

Costantinopoli (feroci rivoluzioni in), V, 35.

Coza Clò, ministro del soldano. Come risponda ai Veneziani, V, 24.

Cozzoli, due fratelli, uno soldato, l'altro prete. Come vogliono dare per tradimento Cremona agli Austriaci, VI, 58.

Cremona, sorpresa dal principe Eugenio di Savoia, VI, 58 e seg. Cremonodan, inviato moscovita a Venezia, V, 7.

Crenau (marchese di) governatore di Casale per la Francia.
Come lo renda, V, 281.

Crequì, maresciallo di Francia. Scende alla guerra d'Italia, e sue qualità, IV, 131, 132; non s'accorda bene coi duchi di Savoia e di Parma, ivi; aesedia Valenza e con quale successo, 133 e seg., passa il Ticino, e minaccia Milano, 141; vuol corrervi sopra, ma è trattenuto dal duca di Savo a, 142; come combatta a Tornavento, 145 e seg.; vuol sorprendere Vercelli, 146; ucciso a Breme, 148.

Crespino (pace di) I, 268.

Crispano (marchese di), stratico di Messina. Che cosa vi fa, V, 138; atroci fatti che gli s'imputano, 139; gran moto contro di lui, ed è rinserrato nei castelli a furia di popolo, 140. Cristianacce (Gianpaolo delle), s'oppone a Sampiero in Corsica, III, 21.

Cristina (Santa). Città in Calabria distrutta dai terremoti, VIII, 131.

Cristina, duchessa di Savoia. Reggente dello Stato, IV, 157; deliberazioni rispetto al cardinale Maurizio, suo cognato, ivi; suoi portamenti, che ad alcuni dànno sospetto, 157; come si lascia aggirare dal gesuita Monot, 159 e seg.; come e perchè lo caccia, 163; come pressata dal cardinale Richelieu, ministro di Francia, ivi; suoi lamenti al re, suo fratello,

ivi ; rinnova la lega con Francia, 161, 165; come esortata da Richelieu a fare risoluzioni forti, 167; si oppone alla venuta del cardinale Maurizio in Piemonte, 168; come si assicura contro i due principi cognati, 173; come rifluta le loro offerte, 174; come si raccomanda a Richelieu, 179; suo manifesto ai Piemontesi, 184; decreto dell'imperatore e dei due principi contro di lei, 186 e seg.; si raccomanda al re suo fratello ed a Richelieu, 187; amare risoluzioni di Francia, 188; consente a metter presidio francese in alcune piazze, 190; precipita il suo Stato, 191; cacciata da Torino dal principe Tommaso, si ricovera nella cittadella, 194, 195, 196; chiamata dal re e da Richelieu, va in Savoia, poi a Grenoble, e che cosa le succede, 199; come sconsigliata dai suoi consiglieri, e principalmente dal conte Filippo d'Agliè, a consegnar Monmeliano ed il piccolo figlinolo in potere di Francia, 202; sua costanza, 203; torna a Chambéry, 204; dopo la vittoria dei Francesi condotti dal conte d'Harcourt è restituita nello Stato, 234; come lo governa, 235; suo accordo coi due principi, 242; rimette al figliuolo l'autorità sovrana, 244 e seg.

Cristiani (conte), va in Genova desolata, e per che farvi, VII, 220.

Croce (legno della santa), mandato dal papa al cardinale Antonio Barberini per le sue vittorie, IV, 263.
Cromwel, protettore d'Inghilterra, intercede presso al duca di

Savoia in favore dei Valdesi, IV, 340.

Cubatte, inviato dal Turco a Venezia, e come gli si rispou-

de, III, 63.

Culbach (principe di), generale austriaco. Guerra che fa in Corsica, VI, 333 e seg.; ucciso nella battaglia di Parma, VII, 38.

Cumiana (cavaliere di; mandato dal re di Sardegna in aiuto dei

Corsi contro i Genovesi, VII, 212; sua intercessione perchè i Corsi non ammazzassero i Genovesi, 274; parte dall'i sola, 276.

Cunco. Seguita la fortuna di Manrizio e di Tommaso di Savoia contro la duchessa Cristina, IV, 191; assediato iuvano dal duca di Longavilla, 191; assediato e preso dall'Harcourt, 238 e 241; assediato e non preso dal Foquières, V, 265; assediato dal Gallo-Isnai, VII. 160; liberato, 165.

Cursey (marchese di), mandato dal re di Francia in Corsica in aiuto dei Genovesi, VII, 212; che vi fa, 276; sospetto ai Genovesi, e perchè, ivi; richiamato, 279. Cursolari (battaglia delle) III, 79 e seg.
Cusoleto, villaggio in Calabria, sobbissato dai terremoti,
VIII. 131.

Cussein (bascià) contro Candia, V, 34.

## D

Dalmasia (guerra in) tra Cristiani e Turchi, V, 220.

Dami (Giuliano), infame ministro del gran duca di Toscana Giangastone, VI, 251; sue nuovo infamie, VII, 53.

Damiano (marchese di San) governatore di Nizza. Si muove contro il Genovesato, V, 119 e 126.

Dandolo (Nicolò), governatore di Nicosia contro i Turchi, III, 66; vinto ed ucciso, 67.

Dardanelli (battaglia tra i Veneziani ed i Turchi ai), V, 38.

Daru Pietro), storico. Suoi errori circa la congiura degli Sjagnuoli contro Venezia, III., 327 e seg.; e sugli statuti degli inquisitori di Stato, IV, 81; sna lodevole sincerità nella marazione della guerra di Candia, V, 32; suo errore rispetto a certe statue in Corfa, VII, 223.

Duun, aominato da Vittorio Amelico di Savoia governatore ai Torino, e suo valore in tutto l'associi olella città fatte dai Francesi, VI, 109; come lodato, 132; mandato dall'imperatore al conquisto di Napoli, 131 e seg; cuttra in Napoli, e quel che vi fa, 145; fa guerra al papa per l'imperatore, 158; sau guerra sull'Api, 168; governatore di Milano, sue operazioni rispetto a Parma e Pincenza, 201; come si prepara alla guerra contro la Francia cha Sardegon, VII, 14.

Decemberi. Che cosa fossero in Venezia, I, 205; riformati, III. 124. IV. 75.

Delci (cardinale) favorevole ai gesniti, VIII, 78.

Demonte, assaltato e preso dai Gallo-Ispanl, VII, 159 e seg.; smantellato, 166.

Denain (Vittoria del maresciallo Villars a , VI, 178.

Denina (Carlo, storico. Sue parole sugli studi in Piemonte ed in Milano, VI, 270; si spatria, VIII, 97.

Deslandes. Invade la Valtellina per ordine del cardinale Richelieu, IV, 126.
Desportes (Luigi) prende possesso della Sardegoa pel re Vit-

torio Amedeo, VI, 242.

Dicci (Consiglio de') in Venezia. Vedi Decemviri.

Dieta di Norimberga. Suo recesso sulle controversie religiose, I, 58.

Discussioni intorno alla sovranità di Parma e Piacenza tra il duca ed il papa, VIII, 16.

Dispense (Canoni del Concilio Tridentino sopra le), II, 281.

Dolceacqua (combattimenti tra Genovesi e Piemontesi a) V, 121.

Dolomieu. Sue parole sopra nn accidente di terremoto in Calabria, VIII, 123.
 Domenicani. Loro brutte tresche in certi conventi di Tosca-

na, VIII, 101.

Donne sanesi. Loro valore nel difendere la patria, II, 162.

Doria Andrea). Riforma da lui fatta nello stato politico di Genova, I, 51; cuncioo occulto dei Veneziani, 185; 190; generalissimo delle armate cristinne contro i Turchi, 196; suoi consigli, 197; non corrisponde all'aspettazione in una battaglia di mare, e perchè, 200 e seg; sue condizioni in Genova, II, 6; cacciato dal suo palazzo dal Fieschi, 22; come vi torna, 26; consigli che da, fui; chiamato a morte da Giulio Cibo e come scampa, 88 e 89; scampa i Genovesi dal pericolo di una fortezza imperiale, 98; sopisse un tumulto, 91; come corra in soccorso delle marine di Napoli infestate dai Turchi, ed il poco profitto che vi fa, 122; che cosa intendesse col dar garribo alle cose di Genova, III, 90.

Doria (Camillo), commissario di Genova in Corsica, e che vi fa, VI, 316; richiamato, 321; di nnovo mandato in Corsica, e guerra che vi fa, 327.

Doria (Gianandrea), generalissimo di Spagna, in soccorso di Cipro, III, 65; sua condotta sospetta alla battaglia delle Curzolari, 84; suo procedere nelle dissensioni di Genova, 102 e seg.

Doria Giangerolamo), capitano generale dei Genovesi contro Francia e Savoia, IV, 39; fatto prigioniero, 47.

Doria (Gianettino). Sue qualità e potenza in Genova, II, 7come ucciso, 21.

Doria (Gianstefano). Sue virtù civili, IV, 72.

Doria (Giorgio). Come per sua virtù e prudenza rimette la Corsica in obbedienza, III, 54.

Doria (Marco), Commissario dell'armi di Genova contro i Piemontesi, V, 89.

Doria (principe). Sue vane cure per mansuefare il marchese

Botta verso i Genovesi, VII, 231; va in Francia per implorare aiuto per la sua patria, 218.

Doria (Stefano), generale del Genovesi in Corsica, III, 23; guerra che vi fa, 24; richiamato, 25.

Dosrios (marchese di Castel), ambasciatore di Spagna a Parigi, notifica il testamento di Carlo secondo, VI, 7; sue grandi giubilazioni, 12.

Dragut, corsaro, infesta le marine di Napoli, II, 122; e di Toscana, 151; va sopra Malta, III, 32; vi resta neciso, 31.
Drammi di Metastasio. Loro carattere e pregi. VIII. 176.

Dubois (cardinale), chi fosse. Suoi negoziati, VI, 216.

Dunkerke, occupato dagl'Inglesi, VI, 177.

Duquesne, ammiraglio di Francia. Sne battaglie nelle acque di Sicilia coll'Olandese Ruyter, V, 153; mandato dal re Luigi decimoquarto con una flotta contro Genova, 192; bombarda Genova, 197.

Durazzo (Gianlnea), commissario di Genova per la guerra contro il duca di Savola, V. 95; son omalifesto, 97; come ordina la guerra, ioi; sua umanità verso i prigionieri di guerra piemontesi, i 13, lodato dal Senato, 114; come dispone l'assedio di Oneglia, 115; la sforza, alla delizione, 116: riceva a nome della Repubblica i giu amenti degli Onegliaschi, 117; compito il suo temo ol uffizio. è richiamato in patria, 121;

Durasso (Marcello), senatore di Genova, accompagna il doge in Francia, V, 203. Altro Marcello Durasso, come prega indarno l'inesorabile marchese Botta, VII, 198.

Dutillot, ministro di Parma. Savi consigli che dà al duca, VIII, 10.

## Е

Ecclesiastici genovesi. Loro carità e fortezza contro gli Austriaci, VII, 234 e seg., 242.

Editto di Gennaio in Francia per regolare il vivere dei cattolici e dei protestanti, II, 253.

Einsio, pensionario d'Qlanda. Sue conferenze per la pace colla Francia, VI, 168, 169.

Eleonora di Toledo, moglie del duca Cosimo, sua morte compassionevole, III, 9.

Eleonora di Toledo, moglie di don Pietro de' Medici. Scannata dal marito, III, 114. Elezione. Modo tenuto nel conclave per l'elezione de papi, V. 70.

Elisabetta, regina d'Inghilterra, non voluta riconoscere dal papa Paolo quarto, II, 912; rivoluzione religiosa in quel reame per questa cagione, 213.

Elisabetta (Farnese), regina di Spagna. Suoi disegni sulla successione austriaca. VII. 6.

Emanuele Filiberto, duca di Savoia, giovane ancora, mandato dal padre alle guerre di Germania, I, 328; generalissimo delle armi Spagnuole in Fiandra, II, 157; come simile a Bonaparte, 158; suo valore nella guerra di Fiandra, e come vince una grossa battaglia a San Quintino, 205 e seg.; rimesso ne' suoi Stati per la pace di Castel Cambresi, 218; va a Parigi, 219; allegrezza in Piemonte nel suo ritorno, 220; 227; suo modo di procedere nel riacquistato regno, 227; fonda un'università degli studi, ivi; vuol tirare a sè Annibal Caro, ivi : riforma l'amministrazione, ed ordina l'armi pa-, trie, 228; come si somigli, e come si dissomigli da Cosimo di Toscana, ivi; suoi editti sui Valdesi, e guerra terribile che nasce, 230; concede loro nel loro paese certe larghezze di religione, e come il papa se ne sdegna, 231; manda Andrea Provana la soccorso di Cipro, III, 65; accoglie e festeggia in Piemonte Enrico terzo re di Francia, e concessioni che ne ottiene, 97; muore, e nuovo discorso sulle leggi che dà al paese, 123.

Embrun preso dagli Austriaci e Piemontesi, e come trattato, V, 268.

Emo (Angelo), mandato dal senato veneziano per provvedere alle cose di terrafernia, e perchè, VII, 131.

Enghien (il duca d'), generalissimo delle armi francesi in Italia, I, 256; vince a Ceresole, 258 e seg.; ucciso nella battaglia di San Quintino. II, 205.

Enrichetta, duchessa di Parma e Piacenza. Questioni sulla gravidanza, VI, 262.

Eurico secondo, re di Francia per la morte del padre Francesco, e snoi disegni sull Italia I, 334; vi mantiene le sue parti vive, II, 93; va a Torino, e perchè, 100; i Farnesis se gli accostano, e perchè, 110; gli prende in protezione, 115, qual buno capitano mandi a fra guerra in Italia, fui; si tramette negli affari di Siena, 127; vi manda il cardinale di Ferrara, 123; amassas genti coutro l'imperatore, 132; sua protesta al Concilio di Trento, 138; sua guerra fierissima contro il re Filippo, 201; è vinto in una grossa battaglia a San Quintino, 206 e seg.; risorge, ioi; consente alla pace, 212; la fa, 218; accidente finiesto che il conduce a morte, 219.

Enrico terzo, re di Francia, come festeggiato in Venezia, III, 96; ed in Piemoute, 97; concessioni che fa al Emanuelo Filiborto di Savoia, ivi; ed ai protestanti di Francia, 142; fa uccidere il duca di Guisa a Blois, 140; sua discolpa col papa, 141; è ucciso da un frate a Sur Cloud, 143.

Enrico quarto, simula di farsi cattolico, III, 93; regge lo sforzo del protestanti, 133; succede ad Enrico terzo, 143; si sisolto a farsi cattolico, 156; si fa, 157; trame contro la sua vina, 158; un Pietro Chalet, messo su dai gesuiti, 16eri-sce, ise; è accettato nel grembo della Chiesa del papa, 160; costringe alla pace Carlo Ennancel di Savoia, 173; s'interpone a concordia tra Venezia ed il papa, 200; fa gran dissegni contro la causa d'Austria, 211; è uccio co un nacol-tellata da Ravaillac, 217; stato della Francia dopo la sua morte. 229.

Enriquez, ammiraglio di Castiglia, vicerè di Napoli. Sue virtù, IV, 275 e 276.

Erizzo (Francesco), doge di Venezia. Sue patrie parole in senato, V, 29.
Erizzo (Nicolò), ambasciatore di Venezia a Roma, come sente

certe proposizioni del papa per una lega, VI, 23. Esequie solenni che fa il popolo napolitano a Masaniello, IV, 298.

Este (Ippolito da), cardinale, mandato dal re di Francia in Siena con missioni importanti, II, 130.

Estrées (cardinale d'), inviato di Francia a Venezia. Che cerchi di persuadere al senato, VI, 24; suoi trattati col duca di Mantova per l'occupazione della città pei Francesi, 28.

Etna. Descrizione di un suo terribile incendio, V, 72 e seg.
Evo (medio). Sue goffaggini e cattivi ordini, II, 5; effetto delle sue tenebre sui principi e sugli ecclesiastici, 142.

Eugenio Maurizio di Carignano, sposato ad Olimpia Mancini, nipote del cardinale Mazzarini, e padre del principe Eugenio di Savoia, IV, 311.

Eugenio, principe di Savoia-Carignano, va con gente austriaca. in Piemonte in aiuto del duca Vittorio Amedeo, V, 255 e seg.; suo valore nella battaglia di Staffarda, 257; sue istanze all'imperatore perchè mandi nuovi aiuti in Piemonte, 263; antocol duca fa un invasione in Francia, e con quale successo,

267 e seg.; come combatta nella battaglia di Marsaglia, 272 e seg.; sua vittoria al Tibisco in Ungheria contro i Turchi, 296; con quanta arte scenda dal Tirolo al piano contro i Francesi, VI. 45; come passi l'Adige. 46; ed il Mincio, 51; vince a Chiari, 53; sua sorpresa di Cremona, 58 e seg.; costretto ad allargarsi da Mantova, 67; come si sdegna di un sospetto atroce del re Luigi. 70 : va a Luzzara per combattere i Francesi, ivi; ingaggia a Guastalla la battaglia con essi, e con quale successo, 71 e seg.; vince i Francesi a Hochstet, 92; sua terribile battaglia con Vandomo a Cassano, 101 e seg.; come rimedia ad una rotta toccata da Reventlaw, 105; va al soccorso di Torino assediato dai Francesi, 123; vi arriva e deliberazioni che prende col duca Vittorio, ivi : ambedue assaltano il campo nemico; vincono e liberano la città, 128 e seg.; vi entrano, e feste che loro si fanuo, 132; grand'empito d'entusiasmo in Inghilterra per lui, 134; alloggia i suoi soldati nel Parmigiano e Piacentino, e come per questo è scomunicato dal papa, 140; va ad una spedizione contro Tolone, e con quale successo, 147 e seg.; prende Susa, 153; rompe il maresciallo Villars in Malplaquet, 168; va a Londra per fini politici, 175; assedia Landrecy, poi costretto a levarsene, e perchè, 177 e 178; tratta e conclude la pace tra Austria e Francia col maresciallo Villars, 182; consiglia l'imperatore a seguire nella pace, VII, 11; suo detto notabile al medesimo, 122.

Europa (stato dell') alla morte di Carlo sesto, imperatore, VII, 122 e seg.

## F

Fabbroni di Firenze. Sue lodi, VIII, 173.

Fabbri, ambasciatore di Francia al Concilio Tridentino. Sua orazione grave e pungente, II, 255.
Facchinetti, cardinale. Nominato papa. Vedi Innocenzo nono.

Famagosta, città di Cipro, III, 64; assalita dai Turchi, 67 e 70; come ben difesa dai Veneziani, ivi; come presa, 77; crude-lissime scene in lei, 78 e seg.

Famagostani. Loro egregio valore nel difendere la patria contro i Turchi, III, 73 e 75.

Farina. Come tentò d'uccidere il cardinale Carlo Borromeo, III, 47. Farnese (Ottavio). Come vuole occupar Parma, II, 102; sue guerre col duca di Ferrara, 209.

Farnese (Pierluigi). Esaltato da papa Paolo, suo padre, I, 173 e seg.; suo fatto orrendo in Fano, 177; investito di Parma e Piacenza, 271; come le governa, 278; come stimoli Gianluigi di Fieschi ad una congiura, II, 9; come la dissimula coll'imperatore, 34; congiura contro di lui in Piacenza 77; come è ammazzato, 82.

Farnesi. Come si consigliano per conservare Parma, II, 109; si partono dall'amicizia di Francia, e si accordano coll'Au-

stria, 192.

Faussone (cavaliere di). Suo valore nella difera di Cuneo, IV, 239.

Fazione notturna degli Austriaci contro Velletri, VII, 146.

Federigo, re di Prussia. Sue pretensioni sopra una parte dell'eredità austriaca dopo la morte dell'imperatore Carlo sesto, VII, 124.

Fedriani, valoroso capitano côrso al servizio di Genova, V, 103; come guerreggia, 104; suo combattimento ostinato contro il conte di Piossasco, 110; entra vincitore in Castelvecchio, 113; va contro Oneglia, ivi; va in soccorso di Penna, 121.

Ferdinando, duca di Mantova. Sue differenze con Carlo Emanuele di Savoia per la successione del Monferrato, III, 255; come si lamenta di Savoia per l'invasione di detta provincia, 263 e seg.; aiutato dal granduca di Toscana, 267; ricupera il Monferrato, 270; non vuol consegnare la nipote agli Spagnuoli, 281.

Ferdinando, duca di Mantova. Suo strano capriccio per le donne, VI, 26; come lascia occupar Mantova dai Francesi, 28; come spodestato, 137.

Ferdinando, duca di Parma. Suoi editti, per cui la Santa Sede si risente, VIII, 10; sopprime l'Inquisizione, 34.

Ferdinando (Giuseppe) di Baviera. Sue ragioni alla corona di Spagna, V, 303.

Ferdinando primo, granduca di Toscana, III, 144; fa occupare da' suoi soldati le isole Pomeghe in cospetto di Marsiglia, 151; esorta ed aiuta Enrico quarto, re di Francia, a farsi cattolico, 156; gli scopre le insidie tese contro la sua vita, 158; come fa ammazzare un uomo in Marsiglia, e rende vani i disegni di Spagna e di Savoia, 164; sua morte, sue qualità, modo di governare e benefizi in Toscana, 211 e seg.; gli

succede suo figlinolo Cosimo, 213; come aveva aiutato Il duca di Mantova contro quel di Savoia, 267.

Ferdinando secondo, granduca di Toscana, consente a dar Galileo in mano dell'Inguisticone di Roma, IV, 119; a protezione verso gli scienziati, V, 15; fonda l'accademia del Cimento, 16; sua morte, qualità de difetti del suo goveno sopra lo spirito e le costumanze dei Toscani, 70; sue debolezze verso certi frati, 71.

Ferdinando primo, imperatore per la rinunzia di Carlo quinto, suo fratello, II, 190; perchè il papa non lo vuole riconoscere, 213; muore, III, 5.

Ferdinando secondo, imperatore. Sue decisioni sopra Mantova ed il Monferrato, IV, 86; sue lettere monitorie alla duchessa Cristina, reggente degli Stati di Savoia, 175 e 186: fonda un'accademia italiana in Vienna, V, 21.

Ferdinando sesto, re di Spagna. Sue deliberazioni intorno alla guerra d'Italia, VII, 191; si muove in aiuto di Genova, 247 e seg.

Ferdinando re di Napoli. Sue provvidenze per sollevare in Calabria gli afflitti dal terremoto, VIII, 153.

Feria (duca di), governatore di Milano. Aiuta i Valtellini contra i Grigioni, IV, 21; fa un accordo con quelli, 29; soccorre Genova, 50.

Fermo (rivoluzione in), IV, 313 e seg.

Fernamonte, capitano austriaco. Vinto dai Francesi in Valtellina, IV, 127 e seg.

Ferrara (discussioni per la successione di), III, 151; acquistata dalla Santa Sede, 166.

Ferrara (duca di), generalissimo della lega contro l'Austria, II, 195; se ne disgusta, e perchè, 196; sue guerre col duca Ottavio di Parma, 209.

Ferrara (professore). Suo trattato della natura ed incendii dell'Etna, V, 76.

Ferrero, sindaco di Mondovl. Capo di un moto pericoloso in quella città, V, 165; come gli sono demolite le case per castigo, 167.

Ferrier, ambasciatore di Francia al Concilio Tridentino. Suopinioni asspette al papa, 11, 254; come parla al Concilio, e quali fossero le petizioni del re, 270; suoi sospetti sul cardinale di Lorena, 277; sua opinione sulla qualità del Concilio, ivi; suo aspro e risentito discorso al Concilio sulle riforme disegnate contro i principi, 285; parte sdegnoso dal Concilio, va a Venezia, e più non torna a Trento, 280 e 290; come scrive alla regina in proposito del Concilio, 297.

Ferté (congrega dei malcontenti di Francia alla), II, 245.

Feudi imperiali (gravi questioni in Italia pei), V. 298.

Feuillade (Aubusson della), maresciallo di Francia. Consegna

Messina in mano degli Spagnuoli, V, 156.

Feuillade (della). S'impadronisce colle forze di Francia di Nizza e della Savoia, VI, 99; va all'assedio di Torino, 106; perseguita il duca Vittorio alla campagna, 110; stringe la città, e con quali forze, ivi; ferocissime offese e ferocissime difese, 112; suo parere in procinto della battaglia di Torino, 125; vinto nella battaglia, e fugato con molta strage de' suoi, 128 e seg.

Fcuillade (duca della). Aduna gente per andar a Candia in soccorso de' Veneziani contro i Turchi, V, 53; vi arriva, 54; fa. un assalto imprudente, dove però combatte coi suoi Francesi valorosamente, 55; è vinto e se ne va, 56.

Feuquières, capitano francese. Va all'assedio di Cuneo e non riesce. V, 265.

Fieschi. Vedi Gianluigi.

Fiesco (Lorenzo), deputato di Genova per parlare col marchese Botta, VII, 220.

Fiesco (Ugone), senatore di Genova in Corsica, e quel che vi fa, VII, 75.

Filiberto di Savoia. Mandato dal padre in Ispagna, e per qual cagione, III, 240.

Filangeri (Fabio), valoroso Côrso. Come ucciso a tradimento in Bastia, VI, 312.

Filippo, duca di Parma e Piacenza. Sua gravissima discordia colla Santa Sede, VIII, 10.

Filippo secondo, re di Spagna. Succede agli Stati ereditari di Austria in Ispagna ed in Italia per la rinunzia di Carlo quinto. suo padre, II, 190; in guerra col papa Paolo quarto e con Enrico secondo, re di Francia, 192; manda il duca d'Alba in Italia, 193; dà Siena a Cosimo di Toscana e con quali condizioni, 199; consente alla pace, 212; la fa, ivi; sua morte, III, 168.

Filippo terzo, re di Spagna. Succede al padre Filippo secondo. III, 168; sdegnato contro il duca di Savoia, e perchè, 232; ordina al duca di Savoia di disarmare, 28?; sua morte, IV, 27.

Filippo quarto. Assunto al trono di Spagna, IV, 27; suo trat-BOTTA Tomo VIII.

tato colla Francia per la Valtellina, ivi; sue qualità, 272 Elippo quinto. Creato re di Spagna, VI, 6e 12; visita Napoli, e come vi è festeggiato, 65; va alla guerra di Lombardia, e dificoltà pel corimoniale con Cosimo di Toscana e Vittorio di Savoia, 68; è presente alla battaglia di Gnastalla, 72 e 74; torna in Ispagna, 74; escrato dall'Albertoni si risolve alla ricuperazione della Sardegna e della Sicilia, 299; disgrazia di Alberoni e perchè, 240; sue proteste per la successione di Toscana e di Parma a Piaccana, 248; in guerra coll'Austria per la successione di Poloni, VII, 15; sue pretensioni alla eredità austriaca dopo la morte dell'imperatore Carlo sesto, 124; sua morte, 194.

Filippo (infante don). Governa gli Spagnuoli alla guerra d'Italia, VII, 132 e 153; si ritira sul Genovesato, 195; come abbandona i Genovesi, e si ritira a Nizza, 197.

Filippo, langravio d'Assia. Capo dei protestanti in Germania, I, 322; vinto dall'imperatore, 330; carcerato, 333; liberato, II, 134.

Filippo (marchesc di Sau), Vedi Baccalar.

Filippo, principe di Spagna, în Italia, II, 99.

Filomarino, arcivescovo di Napoli. Cerca di comporre le differenze tra il vicerè ed il popolo, IV, 293; accompagna Masaniello a palazzo, ivi; come csorta il vicerò ad aver cura di una pestilenza sorta in Napoli, VI, 9.

Filosofi di Napoli, III, 176; setta loro in Francia, VIII, 41; fanno una guerra terribile ai gesulti, e vincono, 53 c seg.; loro umanità verso di essi dopo la vittoria, 56.

Filosofia. Quale la buona e quale la cattiva, V, 317; come degenera nel secolo decimottavo, VI, 272.

Finale. Frequente mutazione di dominio in questo paese, III, 190; come cagione di guerra tra Genova da una parte, Austria e Sardegna dall'altra VII, 136; trattato con bombe dagl'Inglesi, 181.

Fiorenzo (San). Preso dai Côrsi sollevati, VI, 321; ripreso dai Genovesi, 329.

Firenze (Stato di), e sua mal sicura libertà, I, 103; supplizi in lei, 105; sua condizione alla morte del duca Alessandro, 140; come e perchè tutto il mondo guarda sopra di lei, 149 e seg.

Fiscale. Istanza del fiscale di Roma contra l'imperatore Carlo quinto, e al re l'ilippo secondo, in presenza del concistoro, II, 191.

Fisco. Gravezze del fisco nel regno delle Due Sicilie, IV, 275 ed in Corsica, VI, 305.

Flangini, capitano veneto. Suo valore in mare e sua morte, VI, 218 e 224.

Fleury (cardinale di). Savio ministro di Francia. Sue mire, VII, 8; costretto dagli accidenti, mette la Francia in guerra coll'Austria per la successione della Polonia, 13; tratta e conclude la pace coll'Austria, 49; come risponde ad una domanda dei Côrsi, 92; tirato suo malgrado alla guerra contro l'Austria, 123.

Florida (marchese della), come onoratamente difenda il castello di Milano, VI, 134.

Folco (Antonio detto Turco). Un birbante che unito ai Genovesi fa la guerra ai Piemontesi, V, 100.

Fontainebleau (trattato di) per l'assestamento degli affari di Corsica, VII, 100.

Forbin Janson, ambasciatore di Francia a Roma. Suoi conforti al papa in proposito di una pretensione imperiale, V, 300.

Fornari (Carlo de'), commissario di Genova in Corsica, e ciò che vi fa, VI, 321.

Fornari (Cristoforo de'), commissario di Genova in Corsica, III, 16; richiamato, 25.

Fornari (Francesco de'), commissario anch'egli della repubblica di Genova, macchina un assassinio, e l'eseguisce, III, 26.

Foscari (Marco). Sua orazione contro la lega nel senato veneziano, I, 194.

Foscarini (Antonio). Suo caso lagrimevole, IV, 79 e seg.

Foscarini (Michele). Suo discorso nel senato veneziano in proposito di una guerra coi Turchi, V, 216.

Fracastoro, medico del Concilio Tridentino, II, 41.

Francesco primo, re di Francia. Sue ragioni sullo Stato di Milano, I, 66; e sulla Savoia, 68; la invade, ivi; stimola i Turchi, 71; sua risposta all'imperatore, indirizzata al papa, 80; come si difenda dalle armi imperiali in Provenza, 89 e 97; fa tregua, 101; s'abbocca con papa Paolo e l'imperatore Carlo a Nizza, 172; accoglie l'imperatore in Francia, 202; macchina guerra contro di lui, 210; di nuovo stimola i Turchi 213; stimola Siena, 214; e Milano, e Piemonte, e Cleves, e Germania, 216 e 217; perseguit i Valdesi, 233 e 34; sua guerra contro Carlo imperatore, 242; chiama i Turchi a'danni dei Cristiani, 243; come se ne scusa, 251 e seg.; assaltato nel suo proprio regno dall'imperatore e dal re d'Inghilterra, 267;

fa pace con loro, 268; nuove occasioni di guerra tra di lui e Carlo, 281; muore, 334.

Francesco secondo, re di Francia, succede ad Enrico secondo, 11, 219; muore, e gli succede Carlo nono, 249.

Francesco d'Austria, granduca di Toscana, fa il suo ingresso in Firenze, VII, 56.

Francesco (Farnese) duca di Parma e Piacenza. Sua morte, e quel che ne segue per la successione, VI, 256.

Francesco, figliuolo del duca Cosimo. Esaltato al seggio ducale della Toscana per la rinunzia del padre, III, 7; sposa un'arciduchessa, 28; granduca per la morte del padre, 98; sposa Bianca Capello, e la fa incoronare granduchessa, 119; muore, e ciance che si fanno sulla sua morte, 144.

Francesco Giacinto, fanciullo di cinque anni, duca di Savoia, sua morte, IV, 147; conseguenze della sua morte in Piemonte, ivi.
Francesi in Candia. Si travagliano in due feroci assalti contro

i Turchi, e con quale successo, V, 54, 60 e seg.

Franchi (de'), virtuoso governatore di Corsica pei Genovesi, VI, 301.

Francia. Scudo di libertà europea ai tempi di Carlo quinto, I, 46; commossa dalle discussioni religiose, 233, 234; nuove commozioni, II, 246; s'interpone a concordia tra il papa, Venezia, Parma, Modena e Toscana, IV, 265; e tra Genova e Savoia, V, 124 e 127; suo stato infelice sotto Luigi decimoquarto, e dopo le vittorie degli allesti contro di lei, VI, 164; in guerra coll'Austria per la successione dell'imperatore Carlo sesto, VII, 123; sua moderazione nel trattato di Aquisgrana, 271 e seg.; come scomposta ai tempi del re Luigi decimoquinto e del papa Benedetto decimoquarto, e ciò che questo papa ne disse, 394; suo stato rispetto alle opinioni nella seconda metà del secolo decimottavo, VIII, 41, e seg.

I'ranciotti, cardinale, vescovo di Lucca. Cagione di gvave discordia tra la Repubblica ed il papa, IV, 248.

Frangipane (conte), di famiglia nobilissima in Ungheria. Suo supplizio, V, 212.

Franquin, colonnello austriaco. Sua immanità sotto Genova, VII. 253.

Frascarolo (fatto d'armi di), IV, 137.

Frati. Loro qualità, I, 223; di San Domenico, cagione di grave discordia tra Paolo e Cosimo di Toscana, 235; brutta scena che fanno certi frati in Firenze, V, 71.

Fregoso (Cesare). Assassinato sul Ticino, I, 211.

Frivolità in corte di Francia in occasione della persecuzione contro i protestanti, V, 185.

Frumentarii. Vedi Monti.

Fruttuaria, (abbazia di San Benigno di). Grave discordia a sua cagione tra il papa e il duca di Savoia, VI, 192.

Fuentes (conte di), governatore di Milano. Occupa il Finale, III, 190; e la Lunigiana, 191; minaccia i Grigioni, ivi; muore, 237.

Fuorusciti fiorentini. Dispersi per l'Italia, I, 105; protetti da papa Paolo terzo, 113; uditi dall'imperatore a Napoli. 121; loro generosa risposta alla sentenza data da lui, 129; ammassano gente, e si muovono contra il duca Cosimo, 153; rotti a Sestino, 154; rotti a Montemurlo, 163; ed a Marciano, II, 169 e 172.

Furia di popolo che si muove in Genova contro gli Austriaci, VII, 224.

G

Gabella de' frutti, cagione di una rivoluzione in Napoli, IV, 290. Gabriele (don) di Savoia. Mandato al campo contro i Genovesi dal duca Carlo Emanuele secondo, V, 97; come il suo arrivo al campo è sentito dai generali Alfieri e Livorno, 101; come opina sulla condotta della guerra, 102; come e perchè non può riunirsi all'Alfieri, ivi e seg.; rinfresa Oneglia, e si ritira in Piemonte, 107; assalta e prende Ovada, 124; va contro i Mondoviti sollevati, 166; come riceve in Mondovi la sommessione dei Montaldesi, 170; va contro i Valdesi, 188.

Gaddi (cardinale). Ciò che gli succede in Firenze, I, 153.

Gafforio, capo dei Corsi sollevati, VII, 208; suo valore, 280; ucciso a tradimento, 281; esequie che gli si fanno, 282.

Gages, generale spagnuolo, mandato alla guerra d'Italia contro l'Austria, VII, 129; creato generalissimo in luogo del Montemar, 132; come combatte a Camposanto, 134; come consiglia il re Carlo di Napoli, 144; si va porre a campo a Velletri a rincontro dell'esercito austriaco, ivi; come combatte nella battaglia di Velletri, 148 e seg.; sua crudeltà contro i disertori, 151; traversa l'Appennino, e va sul Genovesato, 169; prende Tortona, 172; vince a Bassignana, 175 e seg.; prende Valenza, 178; e Milano, 182; è vinto a Piacenza, 191 e seg.; si ritira in Voghera, 193; richiamato, 195.

Galas (conte di), h... basciatore d'Austria a Londra. Sue istanze al governo d'Inghilterra, VI, 175.

Galiani (abate). Sue lodi, VIII, 173.

Galileo Galilei. Suo sublime ingegno, e suoi meriti verso l'umana società, IV, 116, come processato e condannato dal Sant'Ufficio pei suoi dialoghi sul sistema del mondo, 118 e seg.; grandi cose fatte da' suoi discepoli, V, 14, 15 e seg.; Galvani. Sue lodi. VIII. 172.

Galluzzi, storico di Toscana. Sua opinione sul governo di Cosimo terzo, VI, 250.

Ganganelli. Vedi Clemente decimoquarto.

Gap, città di Francia, crudelmente trattata dagli Austriaci e Piemontesi, V, 269.

Garbino (Gianfrancesco), infame uomo. Come vuol distruggere la signoria di Genova, VII, 245.

Garibo. Che cosa intendessero i Genovesi con questa parola, III, 99.

Gastaldi (Gerolamo). Con qual valore difenda Penna pei Genovesi, e suo atto eroico, V. 120.

Gastaldo (Andrea). Suo ordine rigoroso contro i Valdesi, IV, 234.

Gurzia, figliuolo del vicerè di Napoli, mandato dall'imperatore con gente contro Siena, II, 152; torna a Napoli, 155; soccorre Malta assaltata dai Turchi, III, 35.

Garzia, figliuolo del duca Cosimo. Come morto, III, 8.

Gatta (Carlo della), valoroso guerriero di Spagna, prende Collegno contro i Francesi, IV, 220; entra in Torino, 223 a 227;

Gattinava (Carlo Arborio), arcivescovo di Torino. Sue gravi parole in un consiglio regio su d'una materia importantissima, VI, 279.

Gavi, preso dai Francesi e Piemontesi, IV, 43.

Genova. Sue condizioni, I. 51; suo bauco di San Giorgio, 53; congiura in lei di Gianluigi de Fieschi, II, 8; come delibera durante e dopo la congiura, 22 e seg.; altra congiura in lei di Giulio Cibo, 88; moto contra Cosimo di Toscana, 95; altro moto per motivo di una fortezza, 98; altro per la prosenza degli Spagnuoli, 99; manda armi e soldati contro i Francesi e Sampiero in Corsica, 156; discordie in lei tra il portico vecchio ed il nuovo, III, 99; guerra civile che ne segue, 103; come si pacifica, 108; chiamata a ruina da Francia e da Savoia, 1V, 38; si spaventa all'appros-

simarsi dei soldati delle due potenze, poi riprende gli spiriti. 39 e seg.; in gravissimo pericolo, 47; risorge, 48; apitoli della nace di Monsone a lei relativi, 52; suo stato nel 1627 e 1628, 56 e seg.; conginra terribile del Vachero in lei, 59 e seg.; come delibera in questo caso. 69; come cicompensa il rivelatore della congiura, 73; sua pace col duca di Savoia 109; opera stupenda delle sue mura, ivi; congiura In lei di Gianpaolo Balbi, 325; sua discordia coi cavalicri di Malta, V, 7; col duca di Savoia, 79; congiura in lei di Raffaele della Torre, 83; come si allestisce alla guerra contro il duca. 89 e 95; sue giustificazioni, 97; come si rallegra per una vittoria contro i Piemontesi, 113; come trasti la pace, 124; come la concluda, 128; accoglie una colonna di Greci in Corsica, 160; differenze del re di Francia Luigi decimoquarto con lei, 189 e seg.; minacciata da una fiotta del medesimo, 192; sue escusazioni, 193; bombardata dai Francesi, 197 : suo stato lagrimevole, 198 : come risponda alle ingiunzioni della Francia, 199; suo accordo, 202; manda il suo doge con quattro senatori in Francia per escusarsi, 203; riceve in possessione la Corsica, VI, 287; come la governa, 297; sue risolnzioni moleste ai Corsi; 301; tutta la Corsica si commuove contro di lei, 307 e seg.; come delibera 310, 313 e seg.; cerca ainto contro la sollevazione a Vienna, 325; ne riceve dall'imperatore, 326; suo accordo coi Corsi, 336; come premia il principe di Wirtemberg ed il generale Vachtendock; 338; sue nuove tribolazioni per la Corsica, VII, 72; suo manifesto contro il re Teodoro, 85: fa un trattato colla Francia per sottomettere i Corsi colle forzo fraucesi, 91; come per un trattato l'Austria e la Sardegna s'accordano per torle Finale, 136; sue deliberazioni in questo proposito, 137 e seg. ; fa un trattato di lega coi Borboni, 139 ; insultata da un ammiraglio iuglese, 140 ; congiunge i suoi soldati con quei della lega, 170; minacciata con bombe dagl'Inglesi, 180; in gravissimo pericolo per le disgrazie dei collegati, 196 e seg.; crude parole che sente dal generale tedesco Brown, 197; durissime dal marchese Botta, pure generale d'Austria, 198; cede alla tempesta, e lascia entrare gli Austriaci, 200; tormentata di nuovo dai Corsi, ivi : tormentata crudelmente degli Austriaci, 214 e seg.; terribile moto che vi sorge coutro gli Austriaci, 225 e seg.; come tutta combatte coutro di loro, 233 e seg.; come se ne libera, e suo stato dopo la liberazione, 236 239; aiutata da Francia e Spagua, 247 e seg.; assedinta dagli Austriaci e Picmontesi, 250 e seg.: liberata, 261; come si duole per la morte del duca di Boufflers ed onori che gli fa, 263 e seg.; feste per la liberazione ed onori funebri che si rendono ai morti in guerra, 264; rimessa in possessione della Corsica pel trattato di Aquisgrana, e con quali patti, 276 e 277; sna grave discordia col papa, 306 e 309; suo editto contro un editto del pontefice, ivi; cede la Corsica alla Francia, 322; come accetti la bolla della soppressione dei gesuiti. VIII. 80.

Genovese (marchese della Guardia). Sua colonia in San Pietro di Sardegna, VII, 69.

Genovesi, professore di Napoli. Sue lodi, VIII, 173.

Genovino (Giulio). Come mescolato nelle rivoluzioni di Napoli, III, 344; autore non sincero di una rivoluzione popolare in quella città, IV, 290; sua perfidia, e come trama la morte di Masaniello, 298; fatto morire dal vicerè Arcos, 306.

Gentile Giambattista), commissario dell'armi di Genova contro i Piemontesi, V, 89.

Gentile (Vicentello). Come egregiamente guerreggia contro i Piemontesi, V, 113 e 115.

Gerace (marchese di). Sua risposta ad una proposta di regno in Sicilia, IV, 2 8.

Germania. Commossa dalle novità religiose introdotte da Lutero, I, 57.

Germano (San) in Francia. Assemblea in questo luego per regolare il vivere tra i cattolici e i protestanti, II, 252.

Gerolamo de Fieschi. Segue la congiura del fratello Gianluigi, II, 23; come si ritira in Montorio, e come vi è assediato 28 e seg.; preso e morto, 31.

Gerolamo (San). Sue parole sull'ingordigia dei chierici, VIII, 21. Gerosolimitani (cavalieri . Conseguenze del loro correre perpetuo sui Turchi, III, 31; soccorrono Cipro, 65; infestano i mari di Venezia, 113; sono cagione di guerra tra Veneziani e Turchia, V, 23.

Gertrudenberga (conferenza per la pace in), VI, 168.

Gesuiti. Approvati da Paolo terzo. Loro fini, costumi ed assiomi, I, 224; mettono su un Pierre Chatel perchè uccida a tradimento Enrico quarto re di Francia, III, 158; cacciati via da Venezia, e perchè, 198 e 205; soffiano discordia tra il papa ed il re di Francia, e come il re gli fa star cheti, 286 e seg.; loro buoni uffici in una rivoluzione di Paleruo, IV, 278; loro costume nelle differenze tra il papa ed i

principi, VI, 200; sono sencciati dalla Sirilia, iei; privati delle scuole in Piemonte, 267; discorso sia loro costumi, deltrine, arti, utilità, vantaggi e periodi, VIII, 41 e seg.; come no mono cacciati, 50; come sono cacciati dalla Spagna, iei; sitanze dei principi al papa contro di loro, 58; vengono in disgrazia del sommo pontefice Clemente decimoquarto, 60; come sono dani soppressi, e bolla della soppressione, 68; come viene carcerato il loro utimo generale, Ricci, 71; come i bolla della soppressione e la bolla della soppressione e la seguiare del sommo nello Stato ecclesiastico, quanto negli sitri Stati cristiani, 81; protessa e morte del Ricci, 80 e 01.

Gherio, vescovo di Fano. Come trattato da Pierluigi Farnese, I, 176;

Ghill no (Cosimo), Sua strana ventura in un terremoto di Calabris, VIII, 140.

Giagrei Laigi). Capo dei Corsi sollevati, VI, 317, va contro Bastla, 322; mansueto verso quel di Paomia, 324; chiama a parlamento i Corsi, 331; sue battaglie, 334 e seg.; vfene agli accordi, 336; carcerato, pol liberato, si spastria, 338 e seg.; toran in Corsica, e quel che vi fa, VII, 74 e seg.; chiamato dai Corsi capitano generale della nazione, 75; eletto maresciallo dal re Teodoro, 83; di nuovo chiama i Corsi al-Tarmi, 95; non soddisfa più di Teodoro, 103; dopo di aver combattato virilmente contro i Francesi venuti ai favori di Genova, è contretto di cedere, e se ne va esulando in paesi esteri, 107.

Giamaica (marchese di), vicerè di Sardegna. Sua inerzia ed avarizia, VI, 162; cacciato dall'isola dagli Austriaci, 164.

Gianfederico, elettore di Sussonia, capo della parte protestante in Germania, I, 326; come vinto dall'imperatore, e fatto prigioniero, 333; liberato, II, 131.

Gianfigliazzi, ambasciatore del duca Cosimo a Roma. Come disinganna papa l'aolo quarto sul procedere vizioso dei suoi nipoti, II, 216.

Giningatome. Gran duca di Tocana dopo la morte di Cosimo terzo, VI, 251; doti del suo spirito, rei; suoi vizi, 251; suo modo di governare, 2:3; sue proteste sulla successione della Tocana, 255 e 256; si da alla malinconia, 258; riconosce don Carlo di Spagna per successore, 259; san anova protesta, 260; riceve in Firenze don Carlos, 261; come sente la cessione della Toscana all'Austria, VII, 53; debolezze e tur-

pitudini della sua vecchia età, 53 e seg.; sua morte, ed effetti che ne conseguono, 55 e seg.

Giangi, capitano del comune in San Marino. Sue generose e patrie parole contro il cardinale Alberoni, VII, 118.

Gianluigi de' Fieschi. Sue qualità e congiura in Genova, II, 7 e seg.; come muore, 22.

Giannone (Pietro). Suo detto sulla natura dei Napoletani, IV. 301; sua gran dottrina, e come sia benemerito della scienza canonica, VI, 285; sua lunga prigionia per le fortezze del Piemonte, VII, 65.

Giansenisti. Che cosa fossero, e loro setta in Francia, VIII, 46; loro durezza verso i gesuiti espulsi. 56.

Giappone. Sua ambasciata a papa Gregorio decimoterzo, III, 128.

Ginestra. Mandato dai Corsi a Genova, e perchè, VII, 73.

Ginevra. Insidia ed attacco notturno del duca di Savoia contro di lei, III 183 e seg.

Gioyosa (cardinale di). S'interpone a concordia tra Venezia e Roma, III, 207.

Giorgio primo, re d'Inghilterra. Sue prime operazioni, VI, 206 e 214.

Giorgio terzo, re d'Inghilterra. Suo accordo col re di Francia circa la Corsica, VII, 327.

Giovanna Battista, duchessa di Savoia. Reggente dello Stato per l'età minore di Vittorio Amedeo secondo, suo figliuolo, V, 163; turbazioni in Mondovi durante la sua reggenza, 164 e seg.; sua debolezza, 177; cede il governo al figliuolo pervenuto alla maggiorità, 178.

Giovanni, cardinal de' Medici. Sua morte compassionevole, III, 8.

Giovanni (don). Generalissimo della lega contro i Turchi, III, 70; suo valore nella battaglia delle Curzolari, 79 e seg.; la vince, 82; suoi disegni e condotta rispetto a Genova, 101.

Giovanni (don). Generalissimo dell'armata spagnuola in Napoli, IV, 300; s'accorda col vicerè, fa guerra al popolo, ivi; chiamato vicerè in luogo dell'Arcos, 306; la sua assunzione non approvata dal re, e cede la carica al conte d'Ognate, 307; macchina col d'Ognate e coll'Annese la ruina del duca di Guisa, e come riesce, 309; vicerè di Sicilia, va da Messina a Palermo per una congiura, e che vi fa, 324.

Giovio (Niccolò). Mandato dalla signoria di Genova a parlamentare col marchese Botta, ed a qual fine, VII, 226 e 227.

Giudice (del). Sua congiura in Palermo, IV, 321 e seg.; strozzato in carcere, 32i.

Giuliani, generale côrso contro i Genovesi, VII, 212.

Giulio terzo, papa. Sne prime operazioni, II, 106; quale indegno cardinale elegga, 107; suoi pensieri sopra Parma, 109; sao sdegno contro i Francesi, 111; rimette il Condillo in Trento, iri; si scopre in guerra contro la Francia, e perchè, 114; gli viene a noia la guerra, 117; si accorda con Francia, iri; maore, 180.

Giurisdizione ecclesiastica; controversia per lei fra le due potestà. VIII, 5 e seg.

Giuseppe primo, figliuolo di Leopoldo imperatore, dichiarato re d'Ungheria, V. 234; poi re dei Romani, 219; assunto all'impero per la morte del padre, VI, 100; sua differenza col papa e risposta che dà ad una bolla, 128 e 140; nuore diferenze e guerra col papa, 151; aggiustamento che ne segne, 158; sua morte, 175.

Giuseppe scondo, imperatore. Visita l'Italia e specialmente Firenze, Roma e Napoli, ed in qual modo ringgia, e come à accollo dui cardinali, e quel che dire e quel che va facendo, VIII, 49; come riceve Pio sesto in Vienna, ed elogi che l'ottimo e generosa pontefice fa di lui 107 e seg; di movo visita l'Italia e va a Roma, e come vi à accetto, e quel che vi fa, 158; va a Napoli, e le cose che vi vede, ivi; viene a Pavia, come parla ai professori di teologia, 164; torna a Vienna, ivi.

Giustiniano (Marcautonio), doge di Venezia, V, 220.

Giustiniano, senatore di Genova in Corsica, e quel che vi fa, VII, 75, 201.

Goffredi, ministro del duca di Parma. Sue ribalderie, IV, 319; come castigato, 320.

Goldoni. Grande colonna del sincero gusto italiano e tipo della buona commedia, VIII, 181.

Gomes di Silva Commissario per la pace in Utrecht, VI, 176. Gomont. Mandato dal re di Francia a Genova per trattare la

pace tra la Repubblica ed il duca di Savoia, V, 118; la tratta, 119; la conclude 128; regali che gli si fanno, ivi.

Gonsalvo di Cordova, capitano generale. Sua guerra in Piemonte, IV, 50 e seg.; assedia Casale, 88 e seg.; richiamato dal re, 92. Gonzaga (castello di) in Messina. Come preso dai Messinest contro gli Syagnuoli, V. 145.

Gonzaga (Carlo), duca di Mantova, vende Casale al re di Francia, V, 177.

Gonzaga (Carlo), duca di Nevers, arriva in Casale in un momento di pericolo, 111, 262; come munisce Mantova e Casale contro gl'Imperiali, gli Spagnuoli ed i Savoiardi, IV, 87; gli è presa Mantova dai Tedeschi, e dove si ritira, 100; restitutagli per la pace di Cherasco, 105.

Gonzaga (Carlo) suo nipote, duca di Mautova per la sua morte, IV, 146.

Gonzaga (Ercole), cardinale, legato del papa al Concilio di Trento, e sue qualità, II, 238; mnore, 276.

Gonzaga Ferdinando), duca di Mantova. Sue differenze con quel di Savoia, III, 253 e seg.

Gonzaga (Ferrante), governatore di Milano, I, 280; sua congiura in Piacenza contro Piecluigi Farnese, II, 77; occupa Piacenza, 83; insidie contro la sua vita, 100; suoi consigli all'imperatore sull'Italia, 108; dà principio alla guerra sul Parmigiano, 115; consigli che dà all'imperatore, 120; come guerreggia in Piemonte contro Brissac, 134.

Gonzaga (Vincenzo), duca di Mantova Sua morte con quel che ne segue, IV, 55, 84 e seg.

Gonzaga (Vincenzo), duca di Guastalla, vicerè di Sicilia, V, 155; sua clemenza verso i Messinesi ribelli di Spagna, 156; richiamato, 157.

Gorzegno (marchese di), ministro del re di Sardegna. Trattato che conclude colla Francia, VII, 183; vuole che Genova dia denari al re, 215.

Governatore della Corsica, mandatovi da Genova. Qual fosse la sua autorità, VI, 297.

Govone (marchese di). Suo discorso a Giacomo, re scaduto d'Inghilterra, da parte del duca di Savoia, V, 286.

Gozi (Gerolamo), forte San Marinese. Sue generose parole al cardinale Alberoni, oppressore della sua patria, VII, 118.

Granatici. Vedi Monti.

Grandmaison, capitano francese. Come fa guerra ai Corsi in Corsica, VII, 329.

Grassi (Carlo de'), vescovo di Montefiascone. Sua risentita risposta all'ambasciatore francese Ferrier nel Concilio Trideutino. II, 287.

Grassi, sindaco di Mondovì. Capo di un moto pericoloso contro il governo, V, 165; gli vien demolita la casa per castigo, 167.

Graziano (San). Vita virtuosa del maresciallo Catinat in, VI, 55 e seg.

Gregori. Sue parole sulla Corsica, VI, 297.

Gregorio decimoterzo. Sua elezione al pontificato, III, 89; si rallegra dell'uccisione dei Protestanti in Francia, 93; si lamenta dei Veneziani, ivi e seg.; sua morte ed azioni, 125; sua riforma del calendario, 129.

Gregorio decimoquarto, sommo pontefice, III, 150; quale concetto abbia delle discordie civili e religiose di Francia, ivi e

seg.; sua morte, 154.

Gregorio decimoquinto. Sua assunzione, VI, 25; sua morte, 32. Grigioni. Loro aderenze con Francia. Spagna, e Venezia, III, 191, IV, 6; loro modo di Governo, 8; come governano la Valtellina, 10; come ne sono cacciati, 17: come la vogliono riconquistare, 21; prima vinti, poi vincitori degli Austriaci, 29 e 30; capitoli della pace di Monsone a loro relativi, 52; sdegnati contro la Francia e perchè, 131; fanno intelligenza fra di loro, e cacciano a furia i Francesi dalla Rezia e dalla Valtellina, 148; come ritornano in pieno possesso della Valtellina, 152.

Grillo (Francesco), deputato del senato di Genova per favellare

con un ministro di Francia minaccioso, V. 192.

Grimaldi (Alessandro), doge di Genova e sue virtù, V, 95.

Grimaldi (Ansaldo), patrizio genovese. Sua virtù patria, I, 52. Grimaldi (Cristoforo), doge di Venezia. Sue qualità, I, 50.

Grimaldi (Giambattista), commissario di Genova in Corsica, e ciò che vi fa, VI, 321; deputato per parlare al marchese Botta in Genova, VII, 220.

Grimaldi (Giangiacomo), commissario di Genava in Corsica.
Come riceve i Corsi all'obbedienza, VII, 278; sua rigidezza, 279.

Grimani (abate), conclude per l'imperatore un trattato di lega col duca di Savoia, V, 252.

Grimani (Battista), ammiraglio di Venezia e suo valore, V, 31; muore glorioso in un naufragio, ivi.

Grimani (cardinale). Grande intrigatore, VI, 35; eletto vicerè di Napoli, e quel che vi fa, 157.

Gritti (Andrea), doge di Venezia. Sue qualità, I. 50.

Gropallo (Francesco), commissario di Genova in Corsica, VI, 316; richiamato, 321.

Gropello a Pinerolo pel duca di Savoia, V, 265, 270, 279, mandato a domare i Mondoviti insorti e come gli doma, 293.

Grotta (apertura del passo della) in Savoia, V, 20.

Guastalla (battaglia di), VI, 70 e seg.; altra battaglia di Guastalla, VII, 43.

- Guerra Differenza nel modi di fatla fra I tengi anteriori all'invazione di Carlo ottavo ed i posteriori, 1, 40; in Gernania per religione, 331; cambiamenti succeduri nei modi di farla, dai tempi del medio evo si moderni, III. 218; guerra ridicola ed atroce tra Lucca e Modena, 372; di Venezia con Turchia per cagione di Malta, V, 23; sotterranea di mine e contromine suto Candia, 48; per la successione d'Austria dopo la morte dell'imperatore Carlo sesto. VII. 123; tra Corsi e Francesi in Corsica, 335.
- Guerrieri (Lucio). Capo di una sollevazione in Fermo, IV, 314. Guglichmini. Sue lodi, VIII, 172.
- Guglielmo di Nassan, principe d'Orange. Diventa re d'Inghilterra, V, 246; in guerra col re Luigi di Francia, VI, 41; sua morte, 64.
- Guicciardini (Francesco). Crudele contro i nemici de' Medici, I, 105; favella in Napoli all'imperatore in difesa del duca Alessandro, 127; ha gran parte nell'ordinamento del governo di Firenze dopo la morte di esso duca 139; sua orazione, 142; suo detto circa l'ammazzare i principi, 148.
- Guisa (Enrico duca di). Capo della parte cattolica in Francia dopo la morte di Francesco suo padre. Fa assassinare Coligny, III, 90; promuove la lega dei cattolici contro i protestanti, 133; ucciso per ordine del re a Blois, 140.
- Guisa (Enrico duca di). Chiamato dai Napoletani per reggergli, 1V, 302; arriva in Napoli, e che vi fa. 303; come cerca di concillarsi i baroni, 301; Mazzarini gli fa contro, 305; auche l'Annese lo insidia, 306; comincia la sua ruina, 308; rovina ed è fatto prigione e mandato in Ispagna, 309 e sego.
- Gwisa Francesco duca div. Mandato dal re di Francia in Romagna in aiuto del pontefice contro gli Spaguaoli, Il, 1955, come accolto a Roma, 197; assedia Civitella, poi se ne leva, e perchè, 201; parte da Roma e prechè, 206 e 208; generalissimo dell'esercito di Francia in Fiandra, 210; prende Calais e Tionvilla, rir; come disinganna il papa sui nipoti, 215; sua potenza in Francia con quei della sua casa, 244; capo della parte catolica, 248 e seg; conce difenda il en Amboise contro il furore degli Ugonotti, 219; vince a Dreux ed è ucciso o Orleans, 257.
- Guisa (Francesco duca di). Governatore della Provenza, manda forze contro Genova, IV, 38.
- Guiscardi (Troiano). Sua fedeltà e prudenza nel difendere Casale, 1V, 87.

Hannover (colloquio d'), VI, 227,

Harcourt (conte d'), generalissimo di Francia in Piemonte, IV. 205; vince Leganes, spagnuolo, al ponte della Rotta, 206; sno motto al Leganes, 207; va al soccorso di Casale, 209; ivi vince Leganes, e scioglie l'assedio, 210 e seg.; dopo la vittoria conduce l'esercito all'assedio di Torino, 213; come l'investe, ivi ; come s'insignorisce del ponte sul Po e del convento de' cappuccini, 214; tenta indarno l'animo de' Torinesi. 217; col trattener parte delle acque della Dora impedisce il macina o nella città, ivi ; si fortifica al Valentino, 218 ; come il suo campo patisce di vettovaglia, 220; e con quanta costanza tollera tale carestia, 222; ributta un furioso assalto degli Spagnuoli e Piemontesi, 223 e seg.; ne ributta un altro ferocissimo de' Piemontesi, 231 e seg; sforza Torino alla dedizione e con quali patti, 234; come onora il principe Tommaso di Savoia, ivi ; sue buone qualità, ivi ; assedia Cuneo. e lo espugna, 238 e seg.; chiamato alle guerre di Fiandra, 243

Harcourt (duca e maresciallo d'), ambasciatore di Francia a Madrid. Sua amabilità e sua arti per far cadere alla morte del re Carlo secondo, la successione di Spagna nella casa di Francia, V, 304 e seg.

Harley. Chi fosse, e come ministro d'Inghilterra, VI 173.

Haro (Luigi de). Ministro di Spagna. Conclude la pace dei Pirenei, V, 17.

Harrac, ambasciatore d'Austria a Madrid, tenta di sollevare il popolo in favore della casa austriaca, VI, 6.

Haumada (don Agostino dei, valoroso guerriero di Spagna, mandato dal marchese Lasminas in aiuto dei Genovesi, VII, 261.

Hayes (signor de). Mandato dal duca di Savoia contro i Mondoviti ricalcitranti, e con quale successo, V, 291; gli doma, e con quali mezzi, 202; difende Vercelli contro i Francesi, poi lo rende, VI, 91.

Hochste (sconfitta fatale dei Francesi a), VI, 92.

Hoguette (signor de la), amico di Catinat. Ucciso nella battaglia di Marsaglia, V, 271.

Homel, ministro protestante, rotato vivo in Linguadoca, V, 134.

Woyo (don Luigi dell') stratico di Messina, e sue mire, V, 134; come fomenta il popolo contro la nobiltà, 135; dismesso e scambiato nel marchese di Crispano, 138.

Huxelles (marchese e maresciallo d'). Vinto dal duca di Savoia, 1V, 90; commissario per la pace a Gertrudenberga, VI, 168; e ad Utrect, 176.

#### Ĭ

Ianavel, capo valoroso, ma crudele dei Valdesi. Come esercita la guerra contro il duca di Savola, IV, 336 e seg.; d\u00e0 di nuovo all'armi, 343.

Iayer, capo valoroso, ma crudele dei Valdesi. Come esercita la guerra contro il duca di Savoia, IV. 336 e seg.; ucciso, 337. Imperiale, virtuoso governatore di Corsica, VI, 301.

Imperiale (Ambrogio), difende Ovada contro i Piemontesi, V, 122; costretto a lasciarla, 124.

Imperiale Lercaro (Francescomaria), doge di Genova. Va a Versaglia per escusare la Repubblica col re Luigi e discorso che gli fa, V, 203; come è trattato, e come torna a Genova. 205.

Imperiali, mandato dal papa a frenare i sediziosi in Fermo e come vi riesce, IV, 315.

Incoronazione del re Vittorio Amedeo di Savoia in Palermo, VI, 186.

Indice de' libri proibiti immaginato dai papi Paolo quarto e Pio quinto, e come eseguito dai principi, III, 42. Internale (macchina), inventata da Raffacle della Torre contro

Infernale (macchina), inventata da Raffaele della Torre contro i Genovesi, V, 91.
Inchilterra. Manda a far omaggio al papa, II, 158, e 183; rivo-

luzione in, IV, 316, V, 243; come il suo regno passa dagli Stuardi agli Annoveresi, VI, 61; in guerra colla Francia, 65; come vi si onora il papa Clemente decimoquarto, VIII, 86.

Innocenzo nono, papa. Sua elezione e buone qualità, III, 155; sua lodevole deliberazione circa gli studi, 522.

Innocenso decimo. Sua esaltazione, IV, 267; come perseguita i Barberini, e come poi e perchè gli rimette in grazia, 269; rifiuta la sovranità di Napoli offertagli dai Napoletani, 300; come frena i sollevati in Fermo, 315; sua morte, V. 5.

Innocenzo decimoprimo. Sua discordia col re di Francia, V, 205.

e seg.; sua morte, 210.

Innocenzo decimosecoudo. Come riceve il gran duca Cosimo a Roma, V. 301; sua morte e opere magnifiche, 310 e seg.

Innocenzo decimoterzo. Sua esaltazione, VI, 255; sua morte, ivi.

Inojosa (marchese dell'), governatore di Milano, III, 238; sue deliberazioni verso il duca di Savoia. 256; sua condotta sospetta nelle faccende del Monferrato, 264; sua seconda guerra contro il duca, 288 e seg.; suo fatto d'arme a Bistagno contro il duca di Savoia, 295; e presso ad Asti, ivi; è richiamato, 300.

Inauisizione (discorso sull'), II, 60 e seg.; l'imperatore Carlo quinto la vuol mettere in Napoli, e quel che ne succede, 62 e seg.; tentativi per metterla in Milano, 282; stimolata dal papa Pio quinto, III, 37; processa e condanna a morte Pietro Carnesccchi, 38 e seg.; imperversa contro i protestanti di Valtellina, IV, 11 c seg.; ed in altre contrade d'Italia, 115 e seg.; condanna Galileo, 120; schifosa scena che fa in Firenze, V, 71; soppressa in Parma, VIII, 34; frenata in To-

Instituzione dei vescovi. Come definita dal Concilio Tridentino, II. 278 e 279.

Interim in Germania. Che cosa fosse. II, 57 e 58.

Ippoliti, vescovo di Pistoia. Sue cure per certi conventi corrotti. VIII, 102.

Ippolito de' Medici, cardinale. Prende l'impresa della libertà di Firenze, I, 116; è avvelenato, 118.

Isabella de' Medici, strangolata dal marito, III, 115.

Istanza del re di Francia al papa per la soppressione dei gesuiti, VIII, 58; del re di Spagna, 59; e di quel di Napoli. 61.

Italia. Sue condizioni al principio della presente storia, I, 37 a 13; cominciano le sue miserie, 72; come madre della civiltà moderna, III, 222 e seg.; sue condizioni sul principio del secolo decimosettimo, 250 e seg.; stato delle scienze in lei nel secolo decimottavo, VIII. 171 e scg ; e delle lettere, 172: chi la medica dalla corruzione, 175; stato della musica, 177 e seg.; e dell'archeologia, 181; quale sorta di libertà cercassero gl'Italiani, e quale loro couveuga, 189 e seg.

In za presa dal priucipe Tommaso di Savoia, IV, 182; sorpresa e rimessa dalla duchessa Cristina in potestà del duca suo figliuolo, che vi assunse l'autorità sovrana, 2\$5. BOTTA. Tome VIII.

#### J

Jacopo, re d'Inghilterra. Suo libro che molto turba il papa, III, 211.

Jacopo secondo, re d'Inghilterra. Cacciato dal regno, e perchè, V, 246 e seg ; vinto alla battaglia di Boyene, ivi; muore a San Germano in Francia, VI, 41.

Jacopo, figlinolo del precedente. Suoi tentativi per riacquistare il regno paterno, VI, 214; fa un altro tentativo, 215; sua morte, ivi.

Joly de Fleury, avvocato al Parlamento di Parigi. Sua istanza in proposito di un atto del papa, VI, 201.

Jomelli, lodato, V, 313.

Juvigny, ambasciatore di Francia in Genova, V, 191.

#### ĸ

Kevenhuler, generale austriaco. Sue vittorie per Maria Teresa, VII, 127.

Konigsek, generalissimo d'Austria in Italia. Fa una sorpresa contro i Francesi e i Piemontesi sulla Secchia, VII, 41; ingaggia la battaglia di Guastalla, 42; si ritira al Tirolo, 47.

#### L

Lugrange si spatria, VIII, 97; sue lodi, 172.

Lainez, generale de' gesuiti. Suo discorso sulla residenza nel Concilio di Trento, II, 264; sua sentenza rispetto al possedere i regolari beni stabili, 294.

Lamberg (cardinale Gianfilippo di). Inviato d'Austria a Venezia. Che cerchi di persuadere al Senato, VI, 24.

Lambertini (Prospero). Vedi Benedetto decimoquarto.

Lance (cardinale delle). Sua natura, e come è dismesso dalla carica di grande elemosiniere della corte all'assunzione del re Vittorio Amedeo terzo, re di Sardegna, VIII, 98; detto notabile di Vittorio Amedeo terzo a suo proposito, 99.

Langlade. Sua congiura contro Venezia, III, 318.

Langosco (Tommaso). Nominato gran cancelliere da Emanuele Filiberto di Savoia, II, 227.

Lansac, ambasciatore di Francia in Siena. Che vi fa. II, 126, e 127; suo famoso motto sul Concilio Tridentino, 254; sue domande al Concilio, moleste al papa, 255; presenta le lettere regie, 268; suoi sospetti sul cardinale di Lorena, 277.

Lasminas (marchese di). Governa gli Spagnuoli alla guerra d'Italia, VII, 152; sua opinione sul modo di condurla, ivi, e 156; si mette a campo a Cuneo, 160; vince la battaglia dell'Olmo, 163; creato generalissimo in luogo di Gages, 195; come abbandona i Genovesi, 196 e seg.

Lacaldigi (barone di), esortatore di guerra contro Genova a Carlo Emanuele di Savoia, V, 81 e 86; suscita pe' suoi rigori di fisco un moto pericoloso in Mondovi, 163 e seg.

Leak, ammiraglio inglese. Conquista la Sardegua per l'Austria VI, 162-163.

Leca, famiglia potente in Corsica, come ruinò, VI, 291.

Lega dei Cristiani contro i Turchi, I, 189; dei cattolici contro i protestanti, 323; dei protestanti contro l'imperatore, II, 118; tra il papa e Francia contro Austria, 188; tra Spagna, il papa e Venezia contro i Turchi, III, 68; dei cattolici in Francia contro i protestanti, 134; tra Francia, Venezia e Savoia contro Spagna, IV, 6 e seg.; tra Francia, Savoia, Parma e Mantova contro Spagna, 123; tra Venezia, Parma e Modena contro i papa, 257; tra l'imperatore ed il re di Polonia contro i Turchi, V, 214; tra quelli e Venezia, 220; tra l'imperatore e il duca di Savoia, 252; tra Austria Inghilterra e Olanda, 216; tra Austria e Sardegna, VII, 127 e seg.; tra Austria, Inghilterra e Ing

Leganes, governatore di Milano si oppone ai Francesi in Valtellina, IV, 130; come combatte a Tornavento contro i Gallo-Piemontesi, 143 e seg.; infesta il Piacentino, 145; assedia e prende Vercelli, 148; come termina gli affari del a Valtellina, 152; sue deliberazioni per piegare la duchessa Cristina di Savoia a favor di Spagna, 159 e seg; come delibera dopo la morte del duca Francesco Giacinto, 170; suo trattato coi principi di Savoia Maurizio e Tommaso, 175; come entra ostilmente in Savoia, 180; va sopra Crescentino e Verrua, e gli prende, 183; s'avvicina inutilmente a Torino, ivi; prende Asti, 185; e Trino, ivi; e Santià, 192; sua discordia col principe Tommaso, 198; vinto dai Francesi al ponte della Rotta, 206; va all'assedio di Casalo, 208; vi è vinto dai Francesi, 210 e seg.; si ritira a Vercelli, 212; manda soccorsi a Torino, 213; arriva egli stesso al soccorso col grosso delle sus genti, 218; passa il Po a Moncalieri, iv; modo di guerra che abbraccia, ivi; sforzato dalle istanze del principe Tommaso, fa una fazione che non ha prospero fine, 223; come maleonetato del principe, 227; non aiuta soccondo il devere il principe in un fatto d'arme importantissilmo, 230.

Legati al Concilio di Trento procurano la sua traslazione a Bologna, II, 42 e seg.; nuovi a Trento, 238 e seg.

Leger (Giovanni), ministro de Valdesi. Suo spirito torbido, IV, 332; incita Yaldesi ad insolenze, poi a guerra contro il sorrano, ivi; sue esagerazioni sulle crudeltà commesse dai cattolici contro i suoi consettari, 337; si sottoserire ad un tratatto d'accordo col duca, 332; sue nuove mene contro la pace delle valli, ivi; gira pel mondo, poi va in Olanda, dore muore, 348.

Leghe dei Grigioni. Che cosa fossero, IV, 8.

Lemery, ambasciatore di Francia a Torino, come tenti di sorprendere quella città, IV, 147.

Lemos (conte di), vicerè di Napoli, Sua cura per gli studii, III, 252.

Lenormand, profetessa in Parigi, VIII, 83.

Leone decimo, sommo pontefice. Sua condotta rispetto alle novità religiose in Germania, I, 56 e seg.

Leone decimoprimo, sommo pontefice. Suo breve pontificato, III, 193.

Leopoldo, fratello di Ferdinando secondo gran duca di Toscana. Suoi benefizi verso le scienze, VIII, 173.

Leopoldo (Pietro), gran duca di Toscana. Come vuol correggere i costumi di certi conventi, e discussioni che faco lorgapa în questo proposito, VIII, 101; altre sue deliberazioni moleste al pontefice, 105; differenze tra lui ed il suo fratio Giuseppe, imperatore, 106; pretesa constituzione politica che vuol dare a' suoi popoli, 161.

Leopoldo, imperatore. In guerra coi Turchi, V., 211; fa lega col re di Polonia, rivi; fugge da Vienna, ed è soccros dal Polacchi, rivi; fa lega con Venezia, 220; suoi desideri sul figlio Giuseppe, 219; sua lega col duca di Savoia contro la Francia, 252; come si ritira da certe pretensioni sui feudi imperiali d'Italia, 300; sue ragioni alla corona di Spagan, 302;

come si sdegna alla novella che la Spagna era investita nella casa di Francia, VI, 17; come s'allestisce alla guerra, 32 e seg.; come tenta di sollevare Milano e Napoli, ivi ; dà il governo della guerra d'Italia al principe Eugenio di Savoia, 43; suo trattato d'alleanza col duca di Savoia, 84; sua morte, 100.

Lepanto (battaglia di), III, 79 e seg.

Lerma, ministro di Spagna. Come potente in corte, III, 231.

Lesdighières, maresciallo di Francia. Vince i Savoiardi a Pontesciarra, III, 152; romoreggia coll'armi in Italia, 156; sue battaglie col duca di Savoia, 163, e 167; scende in Piemonte in aiuto di Carlo Emanuele. 309; s'intende con lui a perdizione di Genova, IV, 37; va contro di lei, assedia e prende Gavi, 44; esita a correre sopra la capitale, e perchè, 45; si ritira in Piemonte, poi in Francia, III, 313.

Lettera tenuta in grande venerazione dai Messinesi, come autografa della Madonna, VIII, 144.

Letteratura italiana (pensieri sopra la) alla fine del secolo decimosettimo, V, 311 e seg.; e del secolo decimottavo, VIII, 174.

Lettere (le). Loro efficacia nel cambiare i costumi degli uomini, I, 39 e V, 311 e seg.

Leutron, generale piemontese, Suo valore alla battaglia di Camposanto, VII, 134; come bene difende Cuneo, 161; sua bella fazione contro i Francesi in Asti, 189.

Leva (Antonio da). Chi fosse, I, 47.

Leyde (marchese di). Ricupera la Sardegna alla Spagna, VI. 232, poi la Sicilia, 236; sue battaglie col generale austriaco Mercy sotto Messina, 239.

Liberazione (ordine della), creato dal re Teodoro in Corsica, VII. 86.

Libertà (differenze intorno alla) tra Inghilterra e Francia, IV. 316; quale sorte di libertà cercassero gl'Italiani nel secolo decimottavo, e quale loro convenga, VIII, 190 e seg.

Libri, Vedi Indici.

Licenze di portar armi. Come si dessero in Corsica, VI, 304.

Lichtenstein, generale austriaco, perde la vita valorosamente combattendo sulla Bolmida, VI, 89.

Lichtenstein (principe di), generalissimo d'Austria in Italia, VII, 168; vince a Piacenza, 191; essendo infermo, lascia il governo delle genti al marchese Botta, 192.

Ligny (principe di), vicerè di Sicilia. Sue deliberazioni su Messina tumultuante, V, 138 e 140.

Lione (pace di). Come sentita dai principi italiani, III, 173.

- Licorno (marchese di), Va alla guerra contro Genora, V, St; s'avricina a Savona per intelligenza che vi ha, e spera di prenderla, 92; perchè non riesce, ivi; va con Catalano Alferi all'Impresa della Pieve, e la prende, 94; sua discordia con Catalano Alferi, 101; come senta l'arrivo di don Gabriel di Savoia al campo, ivi; sua opinione sulla condotta della guerra, 102; sue mosse, 106; come combattendo si salva da Castelvecchio, 112; sua generosità verso Catalano. Alfort, 114; sua nuova guerra sul Genovesta, 123; ajoppone all'andata di Vittorio Amedeo secondo al regno di Portogallo, V, 175.
- Lobkowitz (principe), governatore di Pizzighettone. Come difende la pizzaz, VII. 19; governatore della Sicilia, come la difenda, 32; costruto a cedere alla forza spagnonal, ivi ; guneralissimo in Italia contro i Borboni, 140; si muove carro i regno di Napoli 142; si pone a campo vicino a Velletri contro l'esercito borbonico, 145; come ordina una fazione notturna contro Velletri, cij: si ritira e va sulle rive della Succhia, 151; richiamato, ma prima di partire fa diverse fazioni sul Genovesta, 168.
- Loiola (Iguazio di). Formò l'ordine dei gesuiti con costituzione del tutto monacale, I, 221.
- Lomellino (Agostino), senatore di Genova Accompagna il doge in Francia, V. 203; come prega indarno l'inesorabile marchese Botta, VII, 199 e 231.
- Lomellino (Giacomo), patrizio genovese. Suo hellissimo tratto patrio, VII, 243.
  - Londra (pace di), VI, 210.
- Longavilla (duca di). Assedia Cuneo, e con qual successo, IV. 193; preposto alle armi francesi in Piemonte in iscambio del conte d'Harcourt, 213.
- Lorena. Data prima a Stau slao di Polonia, poi alla Francia, VII. 50.
- Lorena (cardinale di), Stimola Venezia alla guerra contro l'Austria, IL, 189; sue qualità e sua potenza in Francia, 244; va al colloquio di Poissy tra i cattolici ed 1 protestanti, 251; va al Concilio di Trento, e come vi è riceruto, 206; sue istruzioni, 207; suo discorso, 208; suoi nuovi peusieri per la morte del fratello Francesco, 276; ucciso per ordine del re a Blois, III, 40.
- Lorensino de' Medici Chi fosse e suoi costumi, I, 132; scanua

il duca Alessandro, 134; Cosimo lo vuol far\*ammazzare, 283; e lo fa ammazzare realmente, II, 96.

Louvois, ministro di Luigi decimoquarto, re di Francia. Lo stimola alla guerra, V, 130; lo stimola contro i protestanti, 183; suoi ordini crudeli contro il Piemonte, 255 e 260; sua morte, 276.

Lucca (singolare rivoluzione tentata in), I, 295; condiscendenza di Lucca verso il papa, III, 196; sua guerra con Modena, 272; sua grave discordia col papa Urbano ottavo e per qual cagione. IV, 248 e seg.; congiura in essa, V, 7; offre soccorso ai Genovesi in guerra col duca di Savoia, 96; ha un fastidio di Spagnuoli e Tedeschi, VII, 169.

Lucchesini (Federico). Mandato dalla Repubblia di Lucca al papa per sopire certe differenze, 1V, 249.

Lucia (convento di Santa) in Pistoia. Quale brutta infezione vi regnasse, VIII, 101.

Ludovisio (cardinale). Esortatore di pace, III, 309 e 312; creato papa col nome di Gregorio decimoquinto, 313.

Luigi decimoterzo, re di Francia dopo la morte di Enrico quarto, III, 229; sua discordia col papa, 286; suo trattato colla Spagna per la Valtellina, IV, 26.

Luigi decimoquarto, re di Francia. Sue pretensioni sul Brabante, V, 47; manda soccorsi ai Veneziani contro i Turchi in Candia, 53 e 58; si fa mediatore alla pace tra Genova e Savoia, 118; sua guerra contro gli Olandesi, 130; si consulta coi suoi consiglieri intorno a Messina, 143; la prende in protezione, e le manda soccorsi contro la Spagna, 144, 145, 147 e 148; la dichiara parte di Francia, e ne riceve i giuramenti, 149; spiega con un manifesto le sue intenzioni sopra Messina, 151; fa pensiero di abbandonarla, 155; anela alla possessione del Piemonte, e disegno che ordisce per arrivarvi, 174; in qual modo acquista Casale, 176; come revoca l'editto di Nantes e perseguita i protestanti, 185; sforza il duca di Savoia a cacciare i Valdesi dalle valli, 187; si avventa contro Genova, e per quali cagioni, 189; manda una flotta a spaventarla ed a sobbissarla, 192 e seg.; suo accordo, 202; riceve il doge a Versaglia, che gli reca le escusazioni della Repubblica, 203; come gli risponde, 204; ha una controversia col papa Innocenzo decimoprimo, e per quale cagione, 205; cerca accomodamento, e non l'ottiene, 209; sue pretensioni in Germania, 241; si determina a guerra contro l'Austria, 245; progresso che fa oltre il Reno, 246; come tratta con Vittorio

Amedeo di Savoia, 247; conchiude un trattato tra l'imperatore e il medesimo Vittorio Amedeo, 252; in guerra con lui, e snoi ordini crudeli contro il Piemonte, 255 e 260; sne pratiche col duca, 262; nuove pratiche col medesimo, 276; restituisce al duca Pinerolo, e fa un trattato d'accordo con lui, 283; sue ragioni alla corona di Spagna, e suo astuto procedere per ottenerla nel duca d'Agiou suo nipote di figlio, 302 e 304; l'ottiene, e guerre che ne seguono, 309 e VI, 6 e seg.; come consulta coi suoi consiglieri sul'a successione di Spagna. 8; come delibera, 12; come dichiara il duca d'Anjon re di Spagna, ivi; come cerca di scusarsene presso le potenze, 13; suo trattato di lega col duca di Savoia, 30; riconosce Giacomo terzo Stuardo re d'Inghilterra, e guerra che ne segue. 42 e seg.; richiama Catinat dalla guerra d'Italia, e perchè, 52; manda in suo luogo Villeroi, ivi; mauda Vandomo in luogo di Villeroi, 66; suo atroce sospetto sul principe Engenio di Savoia, ivi; s'insospettisce del duca di Savoia, VI, 79; fa arrestare i soldati piemontesi,80; minaccia il duca, ivi e seg.; in guerra con lui, ivi e seg ; dopo la sconfitta di Torino, manda a trattare accordo in Italia, 135; caduto in bassa fortuna, propone pace agli Olandesi con dure condizioni, 165, ra pace con tutti, 179; sua morte, 214.

Luigi derimoquinto, re di Francia. În guerra coll'Austria per la successione della Polonia, VII, 14; suo manifesto in proposito, 15; în guerra coll'Austria per la successione dell'imperatore Carlo sesto, [23: si muove in aiuto di Genova, 247; sua moderazione nel trattato di Acquisgrana, 271 e 272; come si assicura dell'Inghittern per fare la guerra alla Corsica, 326; come parla ni Corsi, 330; commissioni che dia Marpeuf per l'ordinazione dell'isolo diopo che era stata conquistata dalle sue armi, 335; occupa Avignone, e perchè, VIII, 22; sua istanza al papa a ffinche sopprima i gesuiti, 50;

Lurnstong, capitano irlandese, comandante di Pizzighettone. Sua bella risposta agli aggressori, VII, 19.

Lutero (Martino). Tempesta da lni suscitata in Germania colle sue novità in materia di religione, 1, 56 e seg.; sua morte, 317.

### M

Macchia (principe della), capo di una congiura in Napoli, VI, 35.

Mucchina. Vedi Infernale.

Macdonald, Irlandese ai servigi di Francia. Sua bella condotta, VI, 61; poi sna brutta condotta, 63.

Macri (don Diego). Sua strana ventura in un terremoto di Calabria, VIII, 139.

Madonna (lettera della) in Messina, VIII, 144.

Maffei (conte Annibalei, commissario per la pace in Utrecht, VI, 176; nominato vicerè di Sicilia dal re Vittorio Amedeo, 184; costretto dagli Spagnuoli a ritirarsene, 236-237.

Magnati d'Ungheria. Loro natura, V, 212.

Maidalchini (donna Olimpia). Suo credito in Corte di Roma, IV. 269: cagione di una rivolnzione in Fermo, 314.

Maildois (marchese di, pai maresciallo. Mandato con truppe francesi in Cersica in aiuto dei Genovesi, VII. 102; coma vince riduce l'isola all'olhodienza, 101 e seg: generalissimo in Italia, VII. 108; si congiunge col generale sparamolo fiagea e va a portar gouera sulle sponde del Po e del Tanaro, 171; vince a Bassignana, 176; corre ma invano in aiuto d'asti minacciato dal Fiemontesi, 189; va al campo d'Bacenza, 191 vi è vinto, ric e seg.; sua maestria di guerra per cansare il grave pericolo in cul si trova, 192; si ritir aul Genovesato, 195; poi a Nizza, 197; scambiato dal maresciallo Bellisie. 292.

Maillebois, figliuolo del marescialio. Trattato che concinde col re di Sardegna, VII, 181; come viene a Rivoli, e come se ne va, 187.

Maina in Morea. Che cosa sia, V, 158; manda una colonia in Corsica, 160; sue vicende in guerra, 226 e seg.

Malplaquet (rotta dei Francesi a , VI, 168.

Malta. Assaltata dai Turchi, III, 31; cavalieri di Malta mandano soccorsi a Cipro; 65; come sono cagione di guerra tra Venezia e Turchia, V, 23 e seg.

Malvasia. Consegnata ai Turchi, I, 205 e seg.; ripresa dai Veneziani, V, 231.

Malvezz, arcivescovo di Bologna. Riceve dal papa commissioni aspre contro i gesuiti, e come le eseguisce, VIII, 66. Malvezzi. Fazione in Messina contro i Merli, V, 137.

Mancini (Marcello), oratore della Corsica in Genova, VI. 304.

Mani morte (editti del duca di Parma sulle), per cui il papa si
risente, VIII, 10; e di Venezia, 29; e di Toscana, 36.

Manno (don Giuseppe). Sue parole sullo stato della Sardegna, VII, 66; e sulla colonia dei Tabarchesi in San Pietro di Sardegna, 69; e intorno ai monti frumentari, VIII, 92. Mantova (guerra per la successione di), III. 219; IV, 84 e seg.; Mantova presa dai Tedeschi, e come trattata, 100; occupata dai Francesi con intesa del duca, VI, 28; assediata dai Tedeschi, 57; come viene in poter loro, 59.

Malborough vince i Francesi a Hochstet, VI, 92; ed a Romiliers, 104; sue conferenze per la pace a Gertrudenberga, 168; sue qualità, 172; vuol fare un moto a Londra contro il governo, 175; dimesso dal comando dell'armi, 177.

Marbenf (conte di). Va in Corsica mandatovi dal re di Francia con soldati e commissioni, VII, 319; come e perchè si disgusta coi Genovesi, 321; come fa guerra ai Côrsi, 329; come per commissione del re ordina l'isola dopo la conquista, 349.

Murco (Carlo di, ministro di Napoli. Consigli che dà al re, VIII. 34.

Marcello. Vedi Cervino.

Marcello (Lorenzo), ammiraglio di Venezia. Sua vittoria contro i Turchi, V, 36.

Marciano (battaglia di), II, 169 e seg.

Marefoschi, commissario del papa per la soppressione dei gesuiti. Come trattato dai partigiani dei medesimi, VIII, 84.

Margherita, moglie d'Alessandro de' Medici, poi d'Ottavio Farnese, chi fosse, I, 173.

Mari, marchese, ammiraglio di Spagna. Va al conquisto della Sardegna, VI, 232.

Mari (Camillo), vescovo d'Aleria. Come s'interpone a concordia tra Genovesi e Côrsi, VI, 316 e 318.

Mari, commissario di Genova in Corsica. Vi pubblica, ma invano, un editto di pacificazione, VII, 100, terminato l'ufficio parte dall'isola, 111.

Mari (Stefano di), commissario di Genova in Corsica. Obbligato dai Côrsi a lasciar Bastia, VII, 206; vi torni, 210 e seg.

Maria, (de' Medici) Regina di Francia. Sue qualità, III, 229.

Maria, regina d'Inghilterra. Ristabilisce in Inghilterra la religione cattolica, II, 158; manda e far omaggio al papa. ivi; muore, e rivoluzioni religiose in quel reame per la sua morte, 212.

Mariana, villaggio in Corsica. Sconfitta che ivi danno i Côrsi ai Francesi, VII, 335.

Mariateresa, austriaca, granduchessa di Toscana. Fa il suo ingresso in Firenze, VII, 56; riconosciuta regina d'Ungheria e di Boemia dopo la morte del padre, 125; guerra che le viene mossa per la successione, 126; generoso moto degli

Ungari in suo favore, 127; sua confederazione col re di Sardegna, ivi; suo manifesto contro Genova ed in favore dei Côrsi, 206; sua durezza contro Genova, 220; come ingiustamente si sdegna contro i Genovesi, 240; sua controversia con Venezia, VIII, 28; sue deliberazioni moleste al papa, 31.

Marignano (marchese di). Posto al governo delle genti imperiali e cosimesche nella guerra contro Siena, II, 154; sua fazione contro di quella città, 159; come segne lo Strozzi nella nella guerra di Toscana, 160; come il vince a Marciano, 169 e seg.; stringe Siena, 172; la prende, 175; muore, 178.

Marimoto, che accompagna il terremoto in Calabria, VIII, 137. Marimi. Suo mirabile ingegno, e abuso che ne fece, V. 311.

Marino (repubblica di San). Come invasa, e dichiarata possessione della Santa Sede dal cardinal Alberoni, legato di Ravenna, VII, 112 e seg.; come ricorre al papa, 119; come è rimessa nella propria libertà, 120 e 121.

Marmignato. Insetto velenoso in Corsica, VI, 297.

Marsaglia (battaglia di), V, 272 e seg.

Marsiglia, in pericolo, III, 152.

Marsin, maresciallo di Francia. Snoi infelici consigli alla battaglia di Torino, e come vi è morto, VI, 125 e seg.

Martinez della Rosa, Spagnuolo. Lodato, VIII, 191.

Martiniz (conte di), molesto ambasciatore d'Austria in Roma, e sue pretensioni in cerimonie e diritti imperiali, V, 297; vicerè di Napoli, e quel che vi fa, VI, 145 e 146.

Masaniello in Napoli. Chi e qual fosse, IV, 290; come amato dal popolo, ivi; fatto capo di una rivoluzione, 291; acclamato capitano generale del popolo, 293; sua virtù, 291; venuto a palazzo col vicerè, come ricevuto e come parli al popolo, 295; di nuovo sua virtù, 297; come percosso da fatale trasporto di mente, ivi; come si trama contro di lui ivi; come ucciso, 298; come al popolo incresce la sua morte, ivi; solenni e pubbliche esequie che gli si fanno, 299.

Massa (differenza in) tra madre e figlio per la sovranità, I. 301 e 302.

Masserati (conte). Sue pratiche in Piemonte a favore di Spagna e del cardinale Maurizio di Savoia, IV, 166; sua congiura in Carmagnola e Torino, 170.

Massimiliano Giuseppe, elettore di Baviera. Sue deliberazioni moleste al papa, VIII, 33.

Matagrifone, castello in Messina, perchè così chiamato, e comepreso dai Messinesi contro gli Spagnuoli, V, 145. Mutalone (duca di). Suo moto contro Masaniello in Napoli, IV, 294; tentato indarno dal duca di Guisa, 305.

Mathews, ammiraglio inglese. Sue insolenze contro Genova, VII, 140; come aiuta i Piemontesi contro Francia e Spagna nella riviera di ponente, 153 e 155; sue insolenze contro Genova e la riviera, 181 e seg.; suo nuovo atto d'ostilità contro Genova, 202.

Matra (Alessio), capo di Côrsi sollevati, VII, 204 e 208; guadagnato dai Genovesi, 211; e dal re di Sardegna, 276; torna in Corsica per far guerra ai Côrsi, poi se ne va senza alcun successo, 317.

Matra (Mario). Fa un moto contro Paoli, prima vince, poi è vinto ed ucciso, VII, 288, 289 e 391.

Matrimonio de' preti, domandato da alcuni principi cattolici al Concilio di Trento, II, 267; canoni del Concilio medesimo sopra il matrimonio, 279 e seg.

Mattioli (conte Ercole), s'intromette in un trattato per dar Casale alla Francia, e tradimento che fa, V, 176.

Maulevrier (conte di), assalta e prende Demonte per missione del principe di Conti, VII, 159.

Mauriac (marchese di). Mandato dal re di Francia in soccorso di Genova, VII, 250.

Maurizio di Sassonia. Come aiuta l'imperatore contro il suo consanguineo, I, 331; come poi divenuto suo nemico, il caccia dal Tirolo, II. 118 e seg.; s'accorda con lui, 131.

Maurizio e Lazzaro (ordine de' Santi), da chi creato, III, 121.

Maurizio, cardinale di Savoia. Sue qualità e suoi disegni sul Piemonte, IV, 147; sospetto a Francia, e perchè, 155 e seg.; suscitatore di gravi discordie in Piemonte, 158; parte di nascosto da Roma pel Piemonte, 169; ordisce una congiura in Torino e Carmagnola, 170; come cerca di discolparsi, 172; fa un trattato con Leganes. governatore di Milano, 175; va alla guerra civile in Piemonte, 182; suo manifesto ai Piemontesi, 181; muove a rumore il Piemonte con la presenza e con diplomi imperiali, 191; sua discordia con Leganes, 208; s'accorda con la duchessa cognata, 242; e col re di Francia, ioi; sposa Lodovica Maria, sua nipote, ioi; inganna per astuzia il Tuttavilla. comandante degli Spagnuoli a Nizza, e diventa padrone di se medesimo, 243.

Maurizio, (bastione di San) di Torino, ferocemente assaltato dai Francesi, VI, 112.

Mazzarino (conte del). Gli si offre da certi conglurati la corona di Sicilia, e come risponde, IV, 322 e seg.

Mazzarino (Giulio), cadinale, Apportatore di pace in Italia, 1Y, 105; tende una selente insitia a Torina, 236; protegge i Barberiul contre il papa Innoceuzo decimo, e perchè, 268; manda una fiotta sulle coste di Napoli per farri orottà, 305; suol pensieri sulle rivoluzioni di Napoli 311; manda una seconda flotta sotto al condotta del principe Tommaso di Savoia, e con quale effetto, 121; tratto che fa a Giappaolo Balbi, florussicto di Genova, 326; conclude la pace del Pirenei, Y, 18.

Medaglia coniata per la liberazione di Torino, VI, 132.

Medavi (conte di), generale al servizio di Francia contro l'Austria, VI, 78; vince a Castiglione il principe di Assin-Cassel, 133; costretto a lasciar il Milanese, 134; manda dalla Savola gente in ainto di Tolone, 149 e 150.

Medici (i). Loro benefizi, loro vizi e loro modo di governare in Toscana, VII, 56.

Medina (duca di). Sua rapacità in Napoli, e sue brutte parole in Ispagna, IV, 288.

Medina Czli (duca di), vicerè di Napoli. Accomoda il regno all'ubbidienza del re Filippo quinto, VI, 7; sua pochezza d'animo nel mentre di una sommossa, sua crudeltà dopo, 37, 39 e seg.

Meemette, gran visire, dissuade il sultano dalla guerra di Cipro, III, 62.

Mellarede (conte Pietro di), ministro di Savoia. Come prega gli Svizzeri in favor del duca, VI, 82; commissario per la pace d'Utrecht, 176.

Memo, bailo a Costantinopoli. Cacciato nel castello di Romelia, VI, 209.

Mena (duca di). Capo della lega cattolica in Francia dopo la morte del duca di Guisa, III, 141; si sdegna contro il duca di Savoia, e perchè, 152.

Mendozza, ambasciatore cesareo in Roma sna pretesta in Concistoro contro la traslazione del Concilio di Trento a Bologna, II, 50 e 53.

Mercy (conte di), generale austriaco, caccia gli Spanguoli dalla Sicilia, VI, 239 e seg.; preposto dall'imperatore alla gnerra d'Italia, VII, 21; suoi disegni, 35; ingaggia la battaglia di Parma, 37 e seg.; vi è ucciso, 38. Meridionali (popoli). Come e perchè le assemblee numerose, popolari e pubbliche non convengono loro, VIII, 190.

Merli. Fazione in Messina contraria a quella dei Malvezzi, V. 137.

Messina (rivoluzione in), e sua differenza con quella di Palermo, IV, 283; privilegi concedutile dai re normanni, V, 132; qual fosse il suo governo municipale, 133; che cosa fosse il suo stratico, ivi; tormentata dalla fame, 135; fa un gran moto contro i senatori, 136; e contro gli Spagnuoli, 140; pensa di di rivolgersi a Francia contro Spagna, 141 e seg.; le si dà effettivamente, 143; come i Messinesi si riscaldano contro gli Spagnuoli. 144: come s'impadroniscono dei castelli, ivi; rifiutano i perdoni di Spagna, 146; sono soccorsi dalla Francia. 147; come s'impadroniscono di San Salvatore, ivi; giurano fedeltà al re Luigi, 149; manifesto del re Luigi intorno a Messina, 151; fazione di guerra per mare e per terra a sua cagione, 153; abbandonata dai Francesi torna al dominio spagnuolo, e come è trattata, 155, 156 e seg.; presa dagli Spagnuoli contro il re Vittorio Amedeo, VI, 239; ripresa dagli Austriaci, 2i0; di nuovo presa dagli Spagnuoli, VII, 32; come conquassata da un terremoto, VIII, 142; come e perchè gl'incendi vi succedono ai terremoti, 146.

Metastasio. Gran colonna del gusto italiano, VIII, 176.

Metz. Assediato dagl'Imperiali, II, 133.

Micca (Pietro), minatore piemontese. Suo atto eroico in difesa di Torino assaltato dai Francesi, VI, 115.

Micheli (Giovanni). Mandato dal senato veneto a persuadere la pace al re Enrico di Francia, II, 211.

Milano. Perchè tolto dall'imperatore Carlo quinto all'impero, I, 66; gravi discussioni del suo senato col cardinal Carlo Borromeo, III, 45; sua infelice condizione, IV, 115; minacciato dai Gallo-Piemontesi, 141; diversità delle sue condizioni politiche da quelle del regno delle Due Sicilie, 273; tentato invano in favor d'Austria, VI, 32; come torna in potere di questa potenza, 134; preso dai Gallo-Piemontesi, VII, 18 preso dai Gallo-Ispani, 182.

Mileto, città di Calabria Come è rovinata dal terremoto VIII, 118.

Mimau't, console generale di Francia in Sardegna. Lodi che dà nella sua storia di quell'isola al re Carlo Emanuele terzo, VIII, 94 e seg. Mine. Perizia dei Turchi nell'artifizio delle mine per espugnaro le piazze, V, 49.

Minerva (tempio di). Come danneggiato dai Veneziani nell'assedio di Atene, V, 232.

Ministro (detto orribile di un) di Napoli, IV, 289.

Moadia in Ungheria. Sconfitta ivi ricevuta dai Turchi, V, 234.

Mocenigo (Lazzaro). Suo valore in una battaglia di mare, V, 35, e seg.; nunzio di vittoria in Venezia, 37; eletto capitano generale, ivi; sua gloriosa vittoria contro i Turchi, e sua morte, 38 e seg.

Moccnigo (Luigi Leonardo), capitano generale dei Veneti, e suo valore, V, 32 e seg.

Mocenigo (Tommaso). Suo valore e morte in guerra di mare, V. 35 e seg.

Modena. Sua guerra con Lucca, III, 272; e col papa, IV, 257 e 260.

Modena (duca di) Come combatte nella battaglia di Velletri, VII, 151; traversa l'Apennino con gli Spagnuoli e va sul Genovesato, poi a guerra sul Tortonese ed Alessandrino, 168 e seg.

Modenese, Invaso dai Piemontesi, IV, 140.

Modone in Morea, preso dai Veneziani, V, 228; ripreso dai Turchi, VI, 212.

M locchiello, villaggio di Calabria. Come distrutto dal terremoto, VIII, 127.

Mombrun (marchese di Sant'Andrea), accorre in difesa di Candia assediata dai Turchi, e con quanto valore e fede combatte, V, 53 e 57.

Monache (due conventi di). Come corrotti in Toscana, VIII, 101 c seg.

Monarchia spagnuola. Suo stato, IV, 272; tribunale della monarchia in Sicilia, che cosa fosse, VI, 196; discussioni a suo proposito tra il papa ed il re di Sicilia, ivi; conservato, 197.

Monarchie. Loro ordini buoni e cattivi, IV, 272; pensieri sopra esse, V, 78 e seg.

Moncada (duca di San Giovanni), vicerè di Sardegna. Accomoda l'isola all'ubbidienza del re Filippo quinto, VI, 7.

Moncalvo preso dai Piemontesi, III, 261.

Mondovi assediato, poi preso, I, 253; sèguita la fortuna di Maurízio e Tommaso di Savoia contro la duchessa Cristina, IV, 191; moti pericolosi fra le popolazioni di, V, 164.

- Mondoviti. Loro natura, V, 164; loro moti contro certe intenzioni del duca di Savoia, ivi e seg.; come sono repressi, 179; di nnovo ricalcitrano, 290; sono domati, e come, 291 e seg.
- di nnovo ricalcitrano, 290; sono domati, e come, 291 e seg.

  Moneta battuta in Napoli per la Repubblica e col nome del

  duca il Guisa, IV, 304.
- Monferrato (gnerra per la successione del), III 253 e seg.; prima invaso, poi liberato, 260 e seg.; di nuovo invaso, IV, 88; sua divisione pel trattato di Cherasco, 105.
- Mongardino (conte di). Trattato che conclude pel re di Sardegna in Parigi, VII, 184.
- Monino, amhasciatore di Spagna a Roma, fa istanza al papa per la soppressione dei gesuiti, VIII, 63.
- Monitorio del papa Clemente decimoterzo contro gli autori di certi editti in Parma e Piacenza, VIII, 15.
- Monluc, famoso guerriero, suo detto singolare, I, 251; difensore fortissimo di Siena, II, 162 e 173; suo amore pei Sanesi infelici. 176.
- Monmeliano. Come desiderato da Richelieu, ministro di Francia, e conservato dalla duchessa Cristina, IV, 202; preso dai Francesi, V, 265.
- Monot, gesuita. Intrigatore alla Corte di Torino; IV, 156; sue calunnie contro la duchessa Cristina, 157; suoi consigli a Cristina. 150; mandato via dalla corte, 161 e seg.; rinchiuso in carcere, 179.
- Monsone (pace di), IV, 52.
- Montal (marchese di). Sua pochezza d'animo nel difendere Asti contro i Piemontesi, VII, 189.
- Montalcino. Governo che vi si forma dai fuorusciti sanesi dopo la presa di Siena, II, 177, 186; come segno di tutte le ambizioni, 214; dato a Cosimo di Toscana, 218, 220.
- Montaldesi, come si battono contro le truppe del duca di Savoia, V, 149 e seg.; domandano perdono, 170; di nuovo insorgeno, 174; di nuovo domati, 172; un'altra volta insorti, ivi un'altra volta domati, 293.
- Montaido, terra del Mondovi. Sua descrizione ed indole dei suoi abitatori, Y, 167 e seg.; preso e come trattato dai soldati del duca di Savoia, 169; come domanda perdono della sua ribellione, 170; nuoro discorso su di esso, e come trattato dai ducali per la sua nuova ribellione, 293.
- Montallegro, ministro del re Carlo di Napoli. Come il consiglia, VII. 142.

- Langt

- Montalto (cardinale di), fatto papa col nome di Sisto quinto, III, 131.
- Montbrun, marchese di Sant'Andrea, accorre in difesa di Candia assediata dai Turchi, e con quanto valore e fede combatta, V, 52 e seg.
- Monte (cardinale del', presiede il Concilio Tridentino, I, 311: suo bel tratto per far tacere l'ambizione di certi prelati, 316; eletto papa sotto nome di Giulio III, 106.
- Montebello (marchese di), nipote di papa Paolo quarto. Suo cattivo procedere, II, 215; perseguitato si salva in Napoli, 224.
   Montebiaro (fatto d'arme di), VI, 105 e 106.
- Monte d'Olmo (assemblea de' Corsi in), e che vi deliberano, VI, 314 e 315.
- Minteleone, città di Calabria, come rovinata dal terremoto, VIII. 118.
- Monteleone (duca di). Come governa la Sicilia per l'Austria, VI, 241.
- Montemar, generale spagnuolo alla guerra d'Italia, VII, 24: conquista il regno di Napoli per la Spagna, 27 e seg.; vince la giornata di Bitonto, 31; creato duca di Bitonto, ici; comquista la Sicilia, 32; fa guerra sulle rive del Po, poi si mette in Toscana, 48; di nuovo fa guerra sulle rive del Po, 129; richiamato dai re, 132.
- M intesarchio (principe di). Come calma una sommossa in Napoli, VI, 39.
- Monti frumentari o granatici. Che cosa fossero in Sardegna, VIII, 92.
- Montmorency. Sua provvidenza per vincere gl'Imperiali n Provenza, I, 96; generalissimo di Francia contro Emanuele Filiberto di Savoia, generalissimo di Spagna nelle Fiandre, II, 204; vinto e fatto prigione nella battaglia di San Quintino, 205 e 206
- Mintorio, rôcca de' Fieschi. Assediato e preso dai Genovesi, II, 30 e seg.
- Morando, prete piemontese. Come fosse accolto dal re Vittorio Amedeo terzo, VIII, 99.
- Morea, conquistata dai Veneziani, V, 227; come ordinata da loro, 235; ripresa dai Turchi, VI, 208, 210 e seg.
  Morlacchi. Chi siano e che facciano, V, 229.
- Mormile (Cesare), capo di una rivoluzione in Napoli, II, 6:;

come passa in Francia, 75 e 76; come torna in Italia e vi tradisce il re Enrico, 122.

Morone, cardinale. Legato del papa al Concilio Tridentino, II, 278; a Genova per comporvi le differenze nate fra i Genovesi, III, 105; come le compone, 108 e seg.

Morosini (Francesco). Suo valore in guerra, V, 36; eletto capitano generale dei Veneti, 40; si pone in Candia con le forze venete, 43 e 44; come ordina la difesa della città di questo nome, 48; come accoglie i Francesi vegnenti al soccorso, 54; suoi utili consigli non ascoltati, 55; sua intrepidezza ed arte, 57 e seg.; come accoglie nuovi Francesi, 59; di nuovo consiglia indarno, e calamità che ne seguitano ivi; nella difesa quasi disperata della piazza dimostra un animo invitto, 62 : chiama una dieta militare per consultare sulle cose »fflitte, ivi; rende la piazza, ed a quali patti, 65 e seg.; come accusato ed assolto in senato, 67 e 68; di nuovo eletto capitano generale contro i Turchi, 221; prende Santa Maura. 217; va al conquisto della Morea, 224; prende Corone, 225; e Navarino, 227; e Modone, 228; e Napoli di Romania, 229 e seg.; come oporato dalla Repubblica, ivi; prende Atene. 232; eletto doge, 235; va all'assedio di Negroponte, ivi; costretto a levarsene e perchè, 237; sua costanza, 238; con quale solennità ricevuto in patria, 248; come onorato dal papa, ivi; sua morte e suo elogio, 293.

Morosini (Tommaso). Suo valore in guerra di mare, e sua morte, V, 31.

Morozzo (cavalier di). Ucciso in un fatto d'armi contro i Montaldesi, V, 169.

Morozzo (cavaliere), ministro dell'interno del re di Sardegna. Commissione che ha dal nuovo re Vittorio Amedeo terzo, VIII, 98; dismesso dalla carica, ivi.

Mortaio a bomba. Come cagioue di una grande rivoluzione in Genova, VII, 221 e seg.; come ricollocato con gran festa e cerimonia nel luogo dond'era stato tolto, 212.

Mothe-Houdancourt (la), valoroso guerriero di Francia. Suo bravo combattere sotto Torino, IV, 224.

Mozica (don Martino), valoroso guerriero di Spagna. Suo bravo combattere sotto Torino, IV. 231.

Maratori liberi (detto notabile intorno ai) del re Vittorio Amedeo terzo di Sardegna, VIII, 99.

Murati (Achille), capitan corso. Conquista l'isola Capraia contro i Genovesi, VII, 319. Muscettola. Ordina il governo di Firenze in nome dell'imperatore, I, 106.

Musica (stato della) in Italia nel secolo decimottavo, VIII, 177; detto notabile di Paisiello sulla musica vocale tedesca, 179.

Mussa, capitano dei Turchi. Assedia e prende la Canea in Candia, V, 29.

Musso (Gianluigi), capo dei Montaldesi sollevati. Ucciso dalle truppe di Savoia, V, 169.

Mustafà, capo dei Giannizzeri. Persuade al sultano la guerra di Cipro, III, 61; ci va, 65; prende Nicosia, 66; assalta Famagosta, 72; la prende, 77; come incrudelisce, 78 e 79.

Mustafà, serraschiere in Morea. Sua guerra contro i Veneziani, V. 225 e 229.

### N

Nadasti (conte). Suo supplizio, V, 212.

Nani (Battista). Sua orazione intorno all'autorità dei decemviri in Venezia, IV, 76.

Nantes (editto di) rivocato, V, 185.

Napoleone, imperatore. Suo piglio côrso, VI, 295.

Napoli (rivoluzione in) per l'inquisizione, II, 62 e seg.; commossa per la bolla In coena Domini, III, 50; filosofi di Napoli, 176; suo stato sul principio del 1600, ivi; terribile congiura che fanno nel Regno di Napoli alcuni frati, 178; si segnala egregiamente per gli studi, 252; congiura del vicerè Ossuna per farsene re, 337; sua infelice condizione, IV, 111; suoi ordini politici, 273; si tocca di nuovo la materia della sua infelice condizione, 287 e seg.; massima di Spagna in governarlo, 289 e seg.; rivoluzione di Masaniello, 291; tre periodi nelle rivoluzioni di Napoli, 290; il duca di Guisa vi arriva. e che vi fa, 303; eccessi che vi succedono da parte della plebe, ivi; stato deplorabile della città, 309; il duca di Guisa ne è cacciato, 310; supplizi che la contristano, ivi; pestilenza in Napoli e sua descrizione, V, 8; grande sommossa in Napoli, VI, 33 e seg.; come festeggia il re Filippo quinto, 65; come conquistato dagli Austriaci e feste che vi si fanno, e come da essi è governato, 145; esempi di buoni studi e buone lettere che da Napoli sorgono, 266; come passa dal reggimento austriaco allo spagnuolo, VII, 25 e seg.; il re di Napoli s'interpone a concordia tra la Santa Sode e Genova, 314; delilerazioni che si fanno in Napoli, moleste al popa, VIII, 35; istanzo del re al papa, affinchi sopprima i gesniti, 61; riforme che vi si fanno, iri; come accetta la hella della soppressione, 81; terribili terromoti del regno di Napoli, 110 e sog.

Napoli di Romania, consegnato ai Turchi, 1, 205; preso dal Veneziani, V, 229; ripreso dai Turchi, VI, 211 e seg.

Napolitani. Come luro incresce la morte di Masaniello, IV, 298; loro coraggio nel conlattore contro il vicerè Arcos e don Giovanni d'Austria, 200; bandiscono la Repubblica, 301; loro natora descritta da Pietro Giannone, iri: chianano il duca di Gnisa, 302; loro pietrà mi ma pesilicana, V, 9; feste che fanno per l'arrivo di don Corlo di Spagaa, VII<sup>1</sup> 28.

Norbona (conte di), capitano francese. Come fa guerra in Corsica. VII. 335.

Nardi (Jacopo), fuoruscito florentino. Sue virtà, I, 115; favella all'imperatore in Napoli a favore dei fuorusciti. 121 e seg. Navagero, cardinale. Legato del papa al Concilio, II, 278

Mavailles (duca di). Va con una schiera di Francesi a Candia in aluto dei Veneziani contro i Tirchi, V, 58; vi arriva, ioi; si travaglia in un feroco assalto, e como è vinto, 61; parte per tornare in Francia, 63.

Navarra. Vedi Antonio ed Eurico quarto.

Navarino. Preso dai Veneziani, V, 227.

Negri (Niccolò dì), generale di Genova iu Corsica, III, 17; vinto da Sampiero al Vescovado, 19; ed alla Petriera, 20.

Negroponte. Assediato invano dai Cristiani, V, 237.

Neuhof (barone di). Vedi Tcodoro.

Neuhof (Gianfederigo di), nipote del precedente. Giovane valorosissimo, va in Corsica in ainto dei Corsi contro i Genovesi, VII, 108; come combutta, 109; non potendo resistere alla forza unita di Francia e Genova, indomito se ne parte e va in Italia, 110.

Niccolò da Tolentino (San). Suo miracolo, V, 310.

Nicosia, città di Cipro, III, 66; assaltata dai Turchi, 67; presa, ivi.

Nimega (pace di), V, 157.

Nino della Pelosa, capo di una rivoluzione in Palermo, IV, 278; strozzato ad un palo, 279.

Nizza assaltata dai Gallo-Turch, e quel che vi succede, I, 247; si volta a favore dei principi Maurizio e Tommaso di Savoja contro la duchessa Cristina, IV, 199; torna sotto il governo della duchessa, 212; presa dai Gallo-Ispani, VII, 153.

Nizza della Paglia, assediata dai Piemontesi, III, 265; liberata e da chi, 272.

Noailles (duca di). Come perseguita i protestanti nella Linguadoca, V, 184.

Notilles (duca di), generalissimo in Italia, in vece del Coigny, VII, 48.

Nobiltà piemontese. Combatte valorosamente in favore del principe Tommaso di Savoia, IV, 231; differenza tra di lei e la nobiltà milanese, VI, 271.

Noceto (Gianstefano), infame uomo, che vuol distruggere la signoria di Genova, VII, 214.

Nomi dei principali difensori di Candia, V. 48.

Nomis (don Francesco di Valfnera), sindaco di Torino. Sua provvidenza e costanza nell'assedio della città, VI, 122.

Nonantola (fazione di) tra i collegati e i pontifici, IV, 262.

Norimberga. Vedi Dieta.

Novara. Data dal papa Paolo terzo al suo figliuolo Pierluigi Farnese, I, 175; presa dai confederati contro l'Austria, VII, 21.

# 0

Ochino, frate cappuccino. Abbraccia le opinioni dei protestanti, I, 232; II, 63, e III, 38.

Oddi, commissario apostolico in Parma, e quel che vi fa, VI, 263.

Odoardo, re d'Inghilterra. Sua morte, e rivoluzioni che ne seguitano, II, 158 e seg.

Odoardo (Farnese), duca di Parma. S'unisce in lega con Francia e Piemonte contro Spagna, IV, 123; va all'assedio di Valenza, 132 e seg.; suo ritorno in Parma, 145; sue dissensioni coi Barberini, e specialmente col papa Urbano ottavo, 252 e seg.; lo visita a Roma, ivi; prima cagione degli sdegni di Urbano contro di lui, 254; si appresta all'armi, 255; corre armato lo Stato ecclesiastico, ivi; perchè si arresta, 259; invade il Ferrarese, 261; si ritira malcontento, 265; sua morte, 319.

Ognate (conte d'), vicerè di Napoli, IV, 307; come si guadagna l'Annese, capo dei repubblicani, 308; come macchina la ruina

- del duca di Guisa, 309; come gli riesca, ini; sua severità nell'ordinare i supplizi, 310; suoi beneficii verso l'università. 312:
- Ogny (Durand d'), capitano francese. Come ben difenda un posto importante dai Corsi, VII, 343.
- Okandesi. Come difendono la loro libertà contro la Francia, V, 131, 243 e; loro nuova guerra contro di lei VI, 41; superbe condizioni di pace da loro proposte al re Luigi decimoquarto, 165 e seg.
- Olimpia Mancini, nipote del cardinale Mazzarini, sposata ad Eugenio Maurizio di Carignano, madre del principe Eugenio di Savoia, IV, 311.
- Olivares, ministro di Spagna. Sue emulazioni verso Richelieu. ministro di Francia, cagioni di molti mali all'Italia, IV, 121; sue qualità e modo di governare, 272 e seg.
- Olmo (battaglia della Modonna dell'), VII, 163.
- Olon (Sant'), ambasciatore di Francia in Genova. Come avverso alla Repubblica, e cattivi uffici che fa col re Luigi decimoquarto contro di lei, V, 190; richiamato dal re, 191.
- Oneglia. Rinfrescata di gente e munizioni da don Gabriele di Savoia contro i Genovesi, V, 102 e 105; assediata e presa dai Genovesi, 116; ripresa dai Piemontesi, 127.
- Onofri (Giuseppe), forte San Marinese. Come risponde al cardinale Alberoni, conculcatore della sua patria, VII, 118.
- Oppido, città di Calabria, distrutta da un terremoto, VIII, 128. Oranges (principe d'). Difende la libertà degli Olandesi contro il re di Francia, V, 131, 243 e 245; diventa re d'Inghilterra, ed in qual maniera. 246.
- Orasio (Farnese). Come si consigli per conservar Parma, II, 109 e seg.; come preso da Cosimo, e come corra il Bolognese contro il papa, 116.
- Orbitello, preso dagli Austriaci, VI, 154.
- Orco (contessa d'), spia del duca di Baviera a Torino, VI, 77.
- Ordini giadiziali in Corsica ai tempi dei Genovesi. Loro viza, VI. 298
- Oriundi. Che cosa fossero in Corsica, VII, 88.
- Orleans (duca d'). Posto a governare l'esercito francese in IIalia, VI, 106; suo parere in procinto della battaglia di Torino, come vi combatta, e suo parere dopo la battaglia, 125 e seg.; sua guerra in Ispagna, 160; reggente di Francia, suoi negoziati e lega coll'Inghilterra e coll Olanda, 214, 216 e seg.
- Ormea (marchese d'), abile e fedele ministro di Carlo Emanuele,

- re di Sardegna, VI, 279; arresta il re Vittorio Amedeo secondo, e perchè, 282; sue fiue arti iu Roma, VII, 63: conclude pel re una lega coll'Austria, †28.
- Ormond (duca di). Surrogato a Marlhorough, e perchè, VI, 177; occupa Dunkerke, ivi; sue operazioni in favore del pretendente, 214.
- Ornani. Come tre Ornani ammazzano Sampiero, III, 26; esclusi dalla nobiltà, VII, 350.
- Ornano (Alfonso), figliuolo di Sampiero. Condotto in Corsica, III, 25; vede la morte del padre, 27; gridato capitano generale dei Corsi, 28; lascia la Corsica, e come, e perchè, 55 creato maresciallo di Francia, ivi.
- Ornano (Luca d'), uno de capi côrsi. Combatte virilmente contro i Francesi venuti în favore di Genova. VII, 95 e seg.; costretto a cedere e di andare in esiglio, 107.
- Orsini, cardinale. Vedi Benedetto decimoterzo.
  Orsini, cardinale. Istanza che fa al papa da parte del re di
- Napoli per la soppressione dei gesuiti. VIII, 61.
- Orsino (Camillo). Sua sede in Parma, II, 102 e 103.
- Orsino (Paologiordano). Strangola la moglie, III, 115 e seg.; sposa Vittoria Acorambona, che poi è scannata da un altro Orsini, 132.
- Orticoni (Erasmo), canonico di Corsica Mandato dai Corsi sollevati a Roma, e per qual fine, VI, 323; ed a Madrid, VII, 75.
- Osio, legato del papa al Concilio di Trento, e sue qualità, II, 239.
- Ossuna (duca d'), vicerè di Sicilia. Suo atto contro alcuni ecclesiastici, III, 250; sua congiura contro Venezia, 316 e seg.; suo modo di governare in Napoli, e sua congiura per farsene re, 337; come finisca, 348.
- Ostia, presa dal duca d'Alba, generale degli Spagnuoli, II, 194.
  Ottazio (Faruese). Che faccia, per conservar Parma in suo potere, II, 109; si dà alla Francia, 110; sua guerra col duca di Ferrara, 200.
- Ottieri, storico. Sue parole sulla guerra di Spagna, VI, 5 e 6. Ottoboni. Vedi Alessandro ottavo.
- Ottobuono de' Fieschi, compagno del suo fratello Gianluigi nella sua conglura contro Genova, II, 15 e seg.
- Ocada, assaltata e presa dai Piemontesi, V, 124.

## P

Pace di Castel Cambresi, II, 212 e 218; di Vervins, III, 167; di Lione, 173; d'Asti, 298; di Monsone, IV, 52; di Ratisbona, 104; di Cherasco, 105; tra il papa da una parte, Venezia, Parma, Modena e Toscana dall'altra, 265; de' Pirenei, V, 18; di Nimega, 157; di Riswick. 288; di Carlowitz, 297; d'Utrecht, VI, 179; di Rastadt, 182; di Londra, 240; tra Francia ed Austria, VII, 50; di Aquisgrana, 271.

Pacceo, cardinale spagnuolo, contrario alle prorogative romane, si oppone alla traslazione del Concilio, II, 42; come disinganna papa Paolo quarto sul pessimo procedere de' suoi nipoti, 216.

Paisiello. Lodi del suo divino ingegno, VIII, 179; suo detto notabile sulla corruttela che si andava introducendo nella musta vocale in Italia, ivi.

Palermo (rivoluzione in), IV, 277 e seg.; come torna sotto il governo consueto, 287; nuova congiura, 321 e seg.; tentato invano dai Francesi, V, 150; arrivo e cerimonie dell'incoronazione del re Vittorio Amedeo in Palermo, VI, 184; viene in mano degli Spagnuoli, VII, 32.

Paliano (duca di), nipote di papa Paolo quarto. Suoi vizi, II. 215; decapitato e perchè. 224.

Pallavicino (barone di San Remigio), preude possessione della Sardegna per Vittorio Amedeo di Savoia, VI, 242; suo bel tratto di fedeltà verso il re Carlo Emanuele, 281.

Pallavicino, cardinale. Sue opinioni sulla giurisdizione ecclesiastica, II, 144; e sui frati, 147.

Pallavicino, cardinale. Segretario di Stato del papa Clemente decimoquarto, VIII, 65.

Pallavicino (Gerolamo), commissario generale di Genova in Corsica. Che vi fa, VII, 74.

Pallavicino (Gianfrancesco). Cattive nuove che manda da Vormazia a Genova, VII, 136.

Pallavicino, presidente e suoi rigori in Mondovi, V, 165; mandatovi una seconda volta con commissioni rigorose, 167.

Pallavicino (Stefano), inviato di Genova. Sue preghiere al papa, V, 96.

Palmi, città di Calabria, sconvolta dai terremoti, VIII, 134. Pamfili. Vedi Innocenzo decimo. Pancrazio (San) di Biguglia. Assemblea dei Corsi sollevati in San Pancrazio, e che deliberi, VI. 317.

Panigra (sforzi dei Turchi contro il bastione) in Candia, V. 49. Paoli (Clemente), uno dei capi dei Corsi. Come va in aiuto del suo fratello Pasquale, VII, 290; come seconda il fratello Pasquale nella guerra contro i Francesi, 329 e seg.; suo scaltrimento guerriero, 334; sua ultima guerra contro i Francesi, 341 e 346; come dopo la conquista fattane da essi, scampa dall'isola, e dove si ritira, 347 e seg.

Paoli (Giacinto), capo d'insorti in Corsica, VII, 88; chiamato dalla nazione côrsa capitano generale, 95; dopo di aver combattuto virilmente contro i Francesi venuti in favore di Genova, cede, e va esulando in paesi esteri, 107; sue parole in Napoli al figliuolo Pasquale andante in Corsica per difen-

dervi la libertà, 287.

Paoli (Pasquale: Come educato fosse, e quale la sua natura e i suoi studi, VII, 285; come parte da Napoli per andare in Corsica a difendervi la libertà, 287; giunto in Corsica è nominato capo della nazione, ivi; come ha guerra con Mario Matra e come prima è vinto, poi vincitore, 288 e seg.; instituisce un ordine di cavalleria, 291; ordini politici e civili che stabilisce, 293; qual fosse la sua guardia, 295; come fonda un'università degli studi in Corte, 297; come rispondesse a chi il sospettava di voler stabilire la tirannide, 300; come pensasse dei dazi e delle tasse: 301; come cerchi di provvedere alle faccende religiose, 306; come riceve un commissario apostolico, 309; come riunisce gli animi dei Corsi, 319; come parla della nazione adunata in parlamento in proposito della cessione della Corsica alla Francia, 323 e seg.; come prepara la guerra contro i Francesi, 328; come fa la guerra, 329; come parla ai Corsi per incitarli, 330; nuove battaglie, 331; come chiama in sussidio la religione, e fa fare giuramenti ai compagni, 332; come loro parla e s'avventa, e come vince, 333; vince al Golo, 331; ed a Mariana, 335; ed a Murato, 337; aduna la nazione in Casinca, 338; sua costanza, 310; come dispone la guerra, 341; è vinto a San Nicolao, 342; ed a San Giacomo, 343; ed a Canavaggia e Pontenuovo, 344; come cade del tutto la causa côrsa, e come Paoli scampa dall'isola, e dove va, 347 e seg.; come è accolto in Toscana, 348 e seg.

Paoli (Ranuccio). sindaco di Torino. Suo valore e divozione verso il principe Tommaso di Savoia, IV, 213, 217 e 231.

Paolo (congregazione di San). Sua pietà e provvidenza nell'assedio di Torino, VI, 121.

Paolo terzo. Sua elezione a sommo pontefice, e sue qualità, I. 37 e seg.; scomunica e depone il re Arrigo d'Inghilterra, 62, e seg.; intima il Concilio in Trento, 65; desidera la ruina de' Medici, 150; sue differenze con Cosimo di Toscana, 172; s'abbocca a Nizza coll'imperatore Carlo e col re Francesco. e che desideri, ivi : suoi disegni per ingrandire la propria famiglia, 173 e seg. : assolve il suo figliuolo Pierluigi di un gran misfatto, 178; sottomette i Perugini ribelli, ivi e seg ; doma i Colonnesi, 180.; fa lega coll'imperatore e coi Veneziani contro il Turco, 189; stimolato dall'imperatore pensa di convocare un Concilio ecumenico e difficoltà che ci vede, 222 e seg.; approva l'istituto de' gesuiti, e perchè, 224 e seg.; perseguita i Valdesi, 234; s'abbocca coll'imperatore Carlo a Busseto, 237; dimanda Milano e Siena pel nipote O tavio, e non gli ottiene, ivi e seg.; dà Parma e Piacenza al figliuolo Pierluigi Farnese, 171 e seg.; sue discordie col duca di Firenze, 287 e seg.; e con Venezia, 302; intima il Concilio in Trento, 304; il sospende, ivi; ammonisce l'imperatore, 307; riapre il Concilio, 309; come stimola l'imperatore contro i Protestanti, 322; sua lega con lui, 323; suoi soldati in Germania, 325; suoi sospetti verso l'imperatore, 327, 330 e 331; fomenta la congiura dei Fieschi in Genova, II, 9 e seg.; suoi sospetti sul Concilio, 39; come senta la traslazione di esso-Concilio in Bologna, 41; come risponda ad nna protesta dell'imperatore, 53; si lamenta dell'interim di Germania, 58 e seg.; come senta la morte violenta di Pierluigi, 86; esorta i Veneziani ad una lega contro l'imperatore, 90, quanto si perturbi ad un atto del suo nipote Ottavio, 102; muore 103.

Paolo quarto, sommo pontefier, II, 182; sue qualità, o principili del suo pontifacto, tei; riceve aniusciatori inglesi venuti a Roma per rendere ubbidienza alla Santa Sede, e chiederle perdono dei loro trascorsi, 183; dà il titolo di regno all'Irlanda, 184; si sdegna al recesso della dieta d'Augusta ini; sua opinione sull'autorità pontifica, 186; gindica un litigio tra Venezia e Malta, ini; s'avrenta contro i Colonnesi, 188; fa lega con Francia contro Spagna, irie eseg; pubblica la bolla in coma Domini, 191; brava gli Spagnuoli, 193; tenta di smembrar da loro Cosimo di Toscana, na ong di riesce, 198; per forza inclina l'animo alla pace col re Cattolico, e la fa, 208; come rieeva il duca d'Alba in Roma, 209; manda la

rosa d'oro benedetta alla duchessa, iri; vuol procurare Statialla sua famigia, e non pah, vir e 200 e seg.; non vuol riconoscere Elisabetta regina d'Inghilterra, 213; nè Ferdinando imperatore, iri; pessimi pertamenti de suoi nipoti, 25; come disingananto dal duca di Giusa e da Cosimo di Toscana, 216 e seg.; suo salegno, 217; muore e gravi accidenti che seguono in Roma dopo la sua morte, 220 e 221.

Paolo quinto, eletto al pontificato, III, 193; sua grave discordia colla repubblica di Venezia, iri e seg; la scomunica, 197; la ribenedisce, 299; turbato per un libro del re Jacopo d'Ingbilterra, 211; sua discordia col re di Francia, 286; sua morte, IV, 25.

Paolucci, cardinale e segretario di Stato di Clemente decimoprimo, VI, 156; accordo che fa coll'imperatore, 158; suol negoziati in certe differenze tra il papa ed il re di Sicilia, 199.

Paomia, colonia greca in Corsica, V, 16?, assalita dai Corsi, e

qual destino abbia, VI, 323 e seg.

Papaline, terre, in Piemonte. Cagione di gran discordia tra il papa e il duca di Savoia, VI, 192; concordato fra le due potenze in questo proposito, VII, 63.

Parella (marchese di), va al campo contro i Genovesi sulla rivera di Ponente, V, 103; combate valorosamente a Roccabarbena, 108 e seg.; si ritira con poca speranza a Castelvecchio, 112; è costretto ad arrendersi, ici; condotto in trionfo dai Genovesi a Genova, 113; si oppone all'andata del duca di Savola al regno di Portogallo, 175; va contro i Valdesi, 188; s'impadronisce di Barcellonetta, 206;

Purghelia, villaggio di Calabria. Industria de' suoi abitanti, e come toccato dal terremoto. VIII, 119.

Paribaldo (Giannettino). Senatore di Genova, accompagna il doge in Francia, V, 203.

Parigi in grandissima commozione per l'uccisione del duca di Guisa, III, 140.

Parini. Egregio ristoratore delle lettere italiane, VIII, 175.

Parlamento di Parigi. Fa bruciare per mano del boia il libro di un gesuita, e perchè, III, 286; sopprime la società dei Gesuiti, VIII, 55; gli scaccia dalla Francia, 56.

Parlamento di Tolosa. Suo arresto contro i protestanti, V, 183. Parlamento di Sicilia, e suoi ordini, VIII, 160.

Parlamento di Corsica. Come parla ai Corsi per incitargli allaguerra contro i Francesi, VII, 323 e seg. Parma (battaglia di), VII, 35.

Parma e Piacenza. Come date a Pierluigi Farnese, I, 271; allegrezze che vi si fanno, 278; cagione di nuova guerra per l'ambizione delle potenze, II, 109; congiura loro contro Ranuccio Farnese, III, 246 e seg; guerra col duca di Parma e Piacenza contro il pontefice, IV, 258 e 261; differenze per Parma e Piacenza tra l'imperatore Giuseppe ed il pontefice Clemente, VI, 139 e seg.; timore per la successione di Parma e Piacenza, 246; come statuita dalle potenze in Londra, ivi; accidenti che vi seguono dopo la morte del duca Antonio ultimo Farnese, 261 e seg.; viene in potere di Spagna, VII, 173; sua discordia con Roma, VIII, 10; discussione per la sovranità tra il duca ed il papa, 17; inquisizione soppressa in Parma, 34.

Partenza compassionevole dei Valdesi dalle loro natie valli, V, 188.

Pasero (commendatore). Sue pratiche in Piemonte a favore di Spagna e del cardinale Maurizio di Savoia, IV, 166; sua congiura in Carmagnola e Torino, 170.

Passarowitz (pace di), VI, 225.

Passavia (accordo di) tra cattolici e protestanti, II, 131.

Passionei, cardinale. Sua munificenza verso la libreria Vaticana, VIII, 87.

Pasta (Vincenzo), provveditore di Modone. Come trattato dal capitano bascià, VI, 212.

Patè, generale austriaco. Suo motto a papa Clemente, VI, 144.
Pater (San), generale francese. Mandato dal re Luigi a trattare accordo in Italia, VI, 135.

Patriotti còrsi. Come scampano dall'isola dopo la conquista fattane dai Francesi, VII, 347 e seg.

Patrizi veneti. Loro lodevole atto di virtù civile, IV, 79; patrizi genovesi, loro poco animo contro gli Austriaci, VII, 226; come ricominciano ad acquistar credito e parte nelle faccende pubbliche, 242.

Pavia, occupata dai Gallo-Piemontesi, VII, 18; presa dai Gallo-Ispani, 175; sua bella università, VIII, 163.

Penna. Terra del Genovesato, come venuta in contesa tra Piemontesi e Genovesi. V, 120.

Pensabene. Dotto e savio consigliere del re di Sardegua, VI, 267. Pergolese. Lodato, V, 313.

Perinaldo, preso dai Genovesi, V, 118; ripreso dai Piemontesi, 120. Perlips. Donna potente in corte di Spagna. Come guadagnata dall'ambasciadore di Francia, V, 305.

Perrone (conte) Nominato ministro degli affari esteri dal re di Sardegua Vittorio Amedeo terzo, VIII, 98.

Perrone, ribaldo che tradisce Masaniello in Napoli, IV, 292.

Pertaù, ammiraglio di Turchia alle Curzolari, III, 80; come fugge, 84.

Pertuso, capo di una rivoluzione popolare in Palermo, IV, 280; come ucciso, ivi.

Pesaro (Giovanni), generalissimo di Venezia contro il papa, e sue operazioni, IV, 260; suo discorso nel senato veneziano per la guerra contro i Turchi, V, 41

Pesce. Sua congiura in Palermo, IV, 321; decapitato 324.

Pestilenza gravissima in Napoli, e sua descrizione, V, 10.

Petrarca (singolare comento che vogliono fare del) il papa Urbano ottavo ed Odoardo, duca di Parma, IV, 253.

Philippeaux, ambasciatore di Francia a Torino, scopre un trattato segreto del duca di Savoia coll'Austria, VI, 77; fatto arrestare dal duca, 81.

Piacenza (conginra in) contro Pierluigi Farnese, II, 76 e seg.; si dà all imperatore, 85; battaglia di Piacenza, VII, 191 e seg.; presa dagli Austriaci, 193.

Piah, grand'ammiraglio dei Turchi contro Malta, III, 32 e seg.; contro Cipro, 65; alle Curzolari. 80.

Piana di Calabria. Che cosa sia, e sua descrizione, VIII, 114 e seg.; come scossa dai terremoti, 115 e seg.

Pianezza (marchese di). Come coopera alla vittoria di Casale contro gli Spagnuoli, IV, 209; come s'adopera in favore della duchessa Cristian sotto Torino, 221; come fa guerra ai Valdesi d'ordine di Carlo Emanuele secondo, 336 e seg.; tratta pel duca la pace coi Valdesi, 340; dissuade il duca di Savoia dalla guerra contro Genova, V, 85; sua vita ritirata in San Panerazio di Pianezza, tri e 86; va all'assedio di Casale, 267.

Piccolomini (Enea). Sua congiura în Siena, II, 154; mandato dai Sanesi al re di Francia, 161.

Piccolomini, vescovo di Pienza. Come e perché scomunica l'imperatore, VIII, 36.

Piemonte (stato miscrabile del), I, 92 e seg.; differenza tra I suoi popoli e quei della bassa Italia, II, 133; suo stato alla morte di Carlo Emanuele primo, IV, 101; straziato da gravissime dissenzioni e dalla guerra civile dopo la morte del

duca Vittorio Amedeo primo, IV, 154, 155 e seg.; straziato per ordine del re Luigi e di Louvois, V, 255 e 258.

Pierre (Jacopo). Sua congiura contro Venezia, III. 316; scoperto e giustiziato, 324.

Pierluigi. Vedi Farnese.

Pietro de' Medici scanna la moglie, III, 114.

Pietro (isola di San) in Sardegna. Come accoglie una colonia di Tabarchesi, VII, 69,

Pieve, terra del Genovesato, presa dai Piemontesi, IV, 46; presa dai Piemontesi un'altra volta, V, 94.

Pigmei (chi voglia far) gl'Italiani, VIII, 138.

Pinelli (Felice), improvvido governatore della Corsica, VI, 307, e 310; sua imprudenza, 311 e seg.; sua insidia, ivi; se ne va dalla Corsica, 316.

Pinerolo preso dai Francesi, IV, 97; ceduto alla Francia da Vittorio Amedeo primo duca di Savoia, IV, 106; bene difeso dai Francesi contro i Piemontesi, V, 271; restituito al duca, 283.

Pio quarto. Sua assunzione, II, 222; sua prima creazione di cardinali, ivi; usa rigore contro la famiglia dei Caraffa, 221; intima il Concilio a Trento, 225; sue mire nella nominazione dei legati al Concilio, 238 e seg.; suoi timori per quell'assemblea, 240; augustiato dalle domande dei Francesi, 252, 253 e 270; nomina nuovi legati al Concilio, e quali, 278; ordina che il Concilio decreti riforme sui principi, 283; come i principi, e massimamente i Francesi, se ne risentano, 285; se ne ritira, 289; conferma i decreti del Concilio, 296; muore, III. 29.

Pio quinto. Sua esaltazione, III, 30; sue qualità, 31 e seg.; vuol ridurre a miglior vita i claustrali, ivi; vuol dare forza all'Inquisizione, 37 e seg.; sue moleste risoluzioni sui libri, sulle visite e sugli spogli delle opere pie e dei benefizi ecclesiastici, 42; sopprime gli umiliati di Milano, 46 e seg.; pubblica la bolla In cena domini, e gravi effetti che ne seguono, 50 e seg.; dà il titolo di granduca al duca Cosimo, 54; ordina il trionfo di Marcantonio Colonna per la vittoria delle Curzolari, 87; muore e sue opere, 89.

140 sesto. Sua assunzione al pontificato, VIII, 89; sue differenze con Leopoldo, gran duca di Toscana, 102; va a Vienna e come vi è accolto, 107 e 108; discorsi che si fanno in Roma pel suo ritorno, 109.

Piombino (vicende di), 1, 283; ceduto dagli Appiani, e dato dal-

Timperatore Carlo in possessione di Cosimo, duca di Firenzes II, 91; discussioni fra i potentati rispetto a Piombino, III, 161 e seg.

Piossasco (conte di). Combatte valorosamento a Roccabarbena sul Genovosato, V, 110 e seg.

Pirenei (pace de'), V, 18.

Pisa (stravaganze di nu inquisitore in), VIII, 38.

Pisani (Andrea), ammiraglio di Venezia. Sua battaglia coi Turchi a Corfu, VI. 217; come morto da uno scoppio di polvere, 225.

Pistoia (brutta corruzione di certi conventi di monache in), VIII, 101.

Pittamuli, ragazzo genovese. Suo bel fatto patrio contro gli Austriaci, VII, 334.

Pizzighettone, preso dai Gallo-Piemontesi, VII, 19 e seg.

Plessis Praslin, governmente di Torino. Brutto tratto ordinato in sua casa, IV, 236; va all'assedio di Cuneo, 239

Poissy (colloquio di) in Francia tra Cattolici e Protestanti, II, 250.

Polceceraschi. Loro valore nel difendere Genova, VII, 250.

Polesine, invaso dagli ecclesiastici, IV, 263.

Polignac (abate di). Commissario per la pace a Gertrudenberga e ad Utrecht, VI, 168, e 176; cacciato dalla corte e perchè, 238;

Polino, ambasciatore di Francia sulla flotta turchesca a' danni dei Cristiani, I, 243; come e perchè Barbarosssa lo vuol buttar in mare, 247.

Polistena, città di Calabria. Come distru ta dal terremoto, VIII, 122; compassionevole caso in lei, 123; come e per benefizio di chi riedificata, 124.

Polistina (Caterina). Sua accidente compassionevole in un terremoto, VIII, 131.

Politiche (Stato delle forme) in Italia al principio del secolo decimosettimo, III, 250; quali convengono all'Italia, VIII, 190.

Polonia (duca d'Anjou, eletto re di), III, 95; discussioni e guerre segulte per la corona di Polonia alla morte del re Angusto secondo, VIII, 11; come rimette della sua condiscondenza verso la Santa Sede, VIII, 65.

Pompiliani, valoroso capo de' Corsi, VI, 307; sua vita come insidiata, 312; suo sdegno alla merte d'un suo compagno ucciso a tradimento, 313; risposta e proposizioni che fa a Gerolamo Veneroso, senatore genovese, 315; preso viene in potere di Genova 317.

Pontchartrain (conte Philippeaux di). Suo parere sulla successione di Spagna in cospetto del re Luigi, VI, 8.

Pontenuovo sul Gnln. Luogo fatale pei Côrsi, VII, 344.

Pontesciarra (battaglia di), III, 153.

Popolani di Genova. Loro fortezza contro gli Austriaci, VII, 228; nomi dei principali fra I medesimi, 230; loro esortazioni ai soldati della Repubblica, 231; come vincann, 235; come governano, e come si rivolgonn ai patrizi dopo la vittoria, 239 e seg.

Popolo napolitano. Sua continenza in una rivoluzione, IV, 292. Pornasio, piccola terra del Genovesato. Cagione di grave discordia tra Savoia e Genova, V, 81; i Piemontesi se ne impadroniscono, 100.

Porro, frate Teatino. Vuol calmare il marchese Botta verso i Genovesi, e non può, VII, 232.

Portico Vecchio e Portico Nuovo. Che cosa fossero in Genova, II, 26 e seg.; gravissime discordie fra di loro, III, 99; ragioni addatte da ciascun portico, 106 e seg.; come sono pacificati, 108.

Portocarrero, cardinale, ministro di Spagna. Sua opinione circa la successione del regno, V, 303; come consiglia altrimenti e perchè, 307 e seg.; fa fare un testamento al re Carlo e quale, 308.

Portogallo trama per condurre il duca di Savoia a regnare in). V, 171; re di Portogallo, vuole la soppressione dei Gesuiti, VIII, 51 e 64.

Portoreale iu Francia. Fatto distruggere dai gesuiti, VIII, 51.
Portoria, contrada di Genova, donde scocca un gran furore
contro gli Austriaci, VII, 224 e seg.; che cosa il suo popolo
domandi, 242 e seg.

Portorecchio, luogo fatale, donde si salvano i patriotti Côrsi, VII, 317.

Potomia. Sua conginra in Palernio, IV, 321.

Potter (de), scrittore Belga. Pubblica una constituzione politica, che secondo lui, il gran duca Leopoldo voleva dar alla Toscana, VIII, 169; audaci parole che gli escono dalla penna sui Fiorentini, 170; suo solenne paradosso, ivi.

Praga, presa dai Francesi e Bavari, VII, 126.

Prammatica del duca di Parma, per cui la Santa Sede si risente, VIII, 10 e seg. Prato, città in Toscana. Brutta corruzione di un convento di monache in Prato, VIII, 101.

Prato, forte capitano di Genova. Quale guerra fa contro i Piemontesi sulle Alpi Marittime, V, 120 e seg.; come vince a Penna, 121.

Prato, virtuoso governatore di Corsica, VI, 301.

Prè, quartiere di Genova, donde si muove un gran furore di popolo contro gli Austriaci, VII, 227.

Pretendenti alla corona di Spagna dopo la morte di Carlo secondo, V, 302.

Hriè (marchese di), ambasciatore di Savoia in Vienna. Procura un'alleanza tra l'imperatore e il duca, VI, 76; sottoscrive il trattato, 84; tratta concordia tra l'imperatore e il papa, 158, la conclude, 159.

Principato. Si descrivono le tre epoche delle sue correlazioni col sacerdozio, VIII, 5.

Principi italiani. Intimoriti dai moti religiosi di Francia e di Germania, II, 241.

Processione (bella) in Genova per la ricuperata libertà, VII, 242.
Protesta del padre Ricci, ultimo generale dei gesuiti contro la soppressione della sua compagnia, VIII, 89 e seg.

Protestanti di Germania contro l'imperatore, I, 325; come cercano di acquistare la superiorità nella Valtellina, IV, 10; come crudelmente straziano l'arciprete di Sondrio, 12; uccisi a furore dai Valtellini cattolici, 18; perseguitati in Francia dal re Luigi decimoquarto, V, 185.

Protestantismo semi di) in Italia, I. 232.

Provana (conte di Druent), si oppone all'andata di Vittorio Amedeo secondo, duca di Savoia, al regno di Portogallo, V, 175.

Provenza. Invasione della Provenza per gl'Imperiali, I, 87, 95 e seg.; minacciata dagli Austriaci e Piemontesi, VII, 218 e 223; messa fuori di pericolo, 219.

Prussia (re di). Come conserva i gesuiti in Silesia, VIII, 81; come loda papa Ganganelli, 86.

Prussiani. Loro grande valore nella battaglia di Torino, VI, 128.
Puisieuz (marchese di), ambasciatore di Francia in Isvizzera.
Come dissuade gli Svizzeri dalla difesa del duca di Savoia,
VI. 83.

Puoto (Luca), cletto dal popolo di Napoli. Creato gentiluomo e percità, VI, 144 e 145. Puteo, cardinale. Legato del papa al Concilio di Trento, e sue qualità, II, 239.

## Q

Questuanti per le indulgenze aboliti dal Concilio Tridentino, II. 260.

Queva (marchese della), ambasciatore di Spagna a Venezia, poco amico dei Veneziani, III, 301; sua congiura contro Venezia, 315 e seg.

Queva (Melchiorre della), ammiraglio di Spagna, mandato in Sicilia contro i Messinesi, V, 146; processato e perchè, 149. Quintino (battaglia di San), II, 204; preso dagli Spagnuoli, 206.

## R

Raccagni, commissario apostolico, scomunica, per ordine del papa, i magistrati di Lucca, e per qual cagione, IV, 250 e seg.

Radicati, conte di Passerano, savio consigliere del re di Sardegna, e sue vicende, VI, 284.

Raimondo (Letterio). Strano e compassionevole caso di una sua figliuola in un terremoto di Calabria, VIII, 140.

Ramilly (rotta dei Francesi a), VI, 104.

Ranuccio della Rocca. Corso di valore, come perì, VI, 291 e seg.

Ranuccio (Farnese). Congiura contro di lui in Parma, HI, 246.
Ranuccio (Farnese), succede al padre Odoardo sul seggio ducale di Parma, IV, 319; sue differenze colla corte di Roma a cagione di Castro, 320; perde Castro toltogli dal papa, 321.

Rastadt (pace di), VI, 182. Ratisbona (dieta di), I, 217; pace di Ratisbona, IV, 103.

Ravaillac. Come uccide il re Enrico quarto, III, 216.
Ravenna, cardinale. Sue discordie col papa, I, 284 e seg.

Rebenac, ambasciatore di Francia a Torino. Scuopre un trattato del duca Vittorio coll'imperatore, V, 252.

Redi (Francesco). Suo merito scientifico e letterario, ed una sua lettera, V, 16.

Reggenza e tutela (ragioni pro e contro la) della duchessa Cristina di Savoia, IV, 158.

Reggio di Camoria, orribilmente sconvolto da un terremoto, VIII. 141

Regina reggente di Spagna, Come sente la ribellione di Messina, V, 116 e 149; malcontenta de suoi generali, gli revoca iri.

Religione (controversie di), suscitate da Lutero in Germania, I, 56 e seg.; suo stato alla fine del secolo decimosettimo, V, 316.

Religiosi. Loro pietà e fervore nell'assedio di Torino, VI, 120; ed in quello di Genova, VII, 233, 242 e 258.

Rema (che cosa intendano i Messinesi per), VIII, 143.

Renault. Sua congiura contro Venezia, III, 318 e seg.; scoperte e giustiziato, 324.

Repubblica fiorentina. Come finisca, I, 171.

Repubbliche. Loro ordini buoni e cattivi, IV, 271 e seg.; Lombarde del medio evo, e loro condizioni, 274; pensieri sulle repubbliche, V, 78 e seg.

Residenza (ardua questione sulla) nel Concilio Tridentino, H, 261, 271; come definita, 273.

Restori, generale di Genova. Suo valore, V, 93; come combatta al ponte della Pieve. 101; con quale arte cerchi di impedire l'unione del due corpi piemontesi, 103; suoi ottimi avvedimenti di guerra, 108; sue parole esortatorie ai soldati, 103; vince sotto Castelvecchio, e stringe la piazza, 110; la forza alla dedizione, 112; come premiato dal senato, 114; va contro Oueglia, 116; prende la Briga e Perinaldo, 118.

Revel (marchese di). Suo valore in Cremona, VI, 63.

Reventlaw, generale austriaco, vinto da Vandomo a Montechiaro, VI. 105 c seg.

Rezia. Vedi Grigioni.

Rezzo, piccola terra, cagione di grave discordia tra Savoia e Genova, V, 80.

Rezzonico. Vedi Clemente decimoterzo.

Rhebinder, maresciallo di Sardegna. Suo parere sui movimenti di guerra in Italia, e perchè dispiace al re, VII, 19. Ricasoli (Pandolfo). Suo brutto costume, V, 71.

Ricasoli, vescovo di Cortona, mandato dal duca Cosimo a Roma, e perchè, II, 198; mal vedutovi dai fuorusciti fiorentini, e perchè, 199.

Bicci, generale dei gesuiti. Come arrestato, VIII, 74; sua protesta contro la soppressione della sua compagnia, 89; sua morte, 91. Ricci, vescovo di Pistoia, Sue cure per certi conventi corrotti, VIII, 103; come in odio ai curiali di Roma, 104; suoi rigori per la quaresima, 106.

Richecourt, savio ministro di Toscana, VIII, 36.

Richelieu, cardinale, generalissimo di Francia nel Val di Susa contro il duca di Savoia, IV, 94; sue strettezze, 96; come se ne libera, 97; unisce in lega parecchi principi italiani contro Spagna, 122; fa invadere la Valtellina, 125; sue deliberazioni intorno al Piemonte, 156: sue istanze per allontanare dalla Corte di Savoia il gesuita Monot, 162; sforza la duchessa Cristina di Savoia a rinnovare la lega con Francia, 163; come le raccomanda di fare risoluzioni forti, 168, 178 e 188; la sforza ad introdurre presidio francese in alcune piazze, ivi e 190; come e perchè chiama la duchessa in Savoia, poi a Grenoble, 199; come vuole la Savoia, Monmeliano ed il piccolo duca Carlo Emanuele in potere di Francia, 204; come irritato e sdegnato pel rifiuto, ivi; come minaccia il conte Filippo d'Agliè, 205; manda il conte d'Harcourt generalissimo in Piemonte, ivi; dopo le vittorie d'Harcourt restituisce lo Stato a Cristina ed a Carlo Emanuele, 235; suo brutto tratto verso il conte Filippo, 236; aiuta i Catalani ed i Portoghesi contro il re di Spagna, 237; restituisce Cuneo alla duchessa Cristina, 241,

Richelieu (duca di). Mandato dal re Luigi in aiuto dei Genoves a Genova, e parole che reca alla signoria da parte del re VII, 265.

Ridolfi, cardinale, in Firenze, e che gli succede, I, 116 e 151-Riforma fatta nello stato politico di Genova da Andrea Doria, I, 50; riforme proposte nel Concilio tridentino intorno all'autorità dei principi, e come i principali se ne risentono, II, 283; voluta far dai cardinali dopo la morte d'Urbanoottavo, IV, 266.

Riga, Piacentino, avvocato fiscale del duca. Suoi scritti in favore di Parma, VIII, 19.

Rincone, legato del re di Francia, come assassinato sul Ticino, I, 211.

Rinunzia del duca Cosimo al seggio ducale di Toscana, 111, 9 e 11; del re Vittorio Amedeo di Sardegna, VI, 274.

Ripa, vescovo di Mondovi. Suoi buoni uffici per dar fine alla guerra civile in Piemonte, IV, 240.
 Ripperda, chi fosse, e quale, VI, 256.

Risposte degli avversari dei gesuiti ai loro partigiani, VIII, 67 e seg.

Riswick (pace di). V. 288.

Riva (Jacopo), Ammiraglio di Venezia, suo valore ed ardimento, V, 35.

Riva sul lago di Chiavenna. Come arresta i progressi dei Francesi, IV, 34.

Rivarola (Domenico), fuoruscito corso protetto dal re di Sardegna, VII, 205; s'impossessa di Bastia, e suo procedere, 207; cacciato da Bastia, 210; l'assedia, 211 e seg.; è costretto a levarsene, va a Torino e vi muore, 212.

Rivarola (Paolobattista). Mandato da Genova per pacificare la Corsica, VI, 336.

Rivarolo (marchese di), vicerè di Sardegna. Come purga l'isola dai malfattori, VII, 67; come accoglie una colonia vegnente da Tabarca, 69.

Rivoluzione di Masaniello in Napoli. Vedi Napoli.

Roano (duca di). Invade la Valtellina, IV, 126; vince gli Austriaci a Tirano, 128; sue deliberazioni in quella valle quanto al politico, 129; cacciato a furia dai Grigioni dalla Rezia e dalla Valtellina, 149 e seg.

Robustelli (cavaliere). Stimola i Valtellini a vendicare la loro libertà e religione contro i Grigioni, IV, 13 e seg.; creato governatore generale della valle, serra il passo di Puschiavo ai Grigioni, 18 e seg.; dove si ritira dopo l'assestamento dato dagli Spagnuoli alla sua patria. 153.

Rocca (conte della). Assedia Savona pel re di Sardegna, e la prende, VII, 217; prende anche il castello, 210; torna in Piemonte, 261.

Rocca (della), famiglia petente in Corsica, come ruinò, VI, 291;
Roccabarbena (combattimento asprissimo tra Piemontesi e Genovesi in) V, 108 e seg.

Roccasparviera (conte di). Sua egregia difesa di Crescentino, IV, 183.

Roche du Maine. Suo bel motto all'imperatore Carlo quinto, I, 86.

Rodino (Francesco). Rivela una congiura contro Genova, IV, 69; come ricompensato, 73.

Roma, spaventata all' approssimarsi dei Turchi alle marine vicine, I, 244; e per l'approssimarsi degli Spagnuoli condotti dal duca d'Alba, II, 193; gravissimi accidenti in lei dopo la morte di Paolo quarto, 221; buoni studi in lei, III, 252;

Ker "

tocca da una pestiierza, V, 13; come vi si discorreva intorno all'estinzione dei gesuiti, VIII, 75.

Romei (casa) in Corsica. Come vi ordisca un gran tradimento, VII. 281.

Rora, arcivescovo di Torino, innalzato alla carica di grande elemosiniere di corte dal re di Sardegna Vittorio Amedeo terzo, VIII, 98.

Rorengo (priore Marcaurelio). Mandato per calmare gli spiriti fra i Valdesi, IV, 336.

Rosny. Vedi Sully.

Rospigliosi. Vedi Clemente nono.

Rospigliosi (Vincenzo), capitano generale delle galere di Malta, porta segni d'onore da parte del papa al capitano generale dei Veneziani in Candia, V, 62.

Rossi (Carlo de'), conte di San Secondo. Come difende il Monferrato contro l'impeto dei Piemontesi, III, 262.

Rossiglione di Genova, preso dal duca di Savoia, IV, 40.

Rotta (ponte della) in Piemonte. Vittoria in esso dei Francesi, IV, 206.

Rouillé. Mandato dal re Luigi decimoquarto in Olanda per negoziare, VI, 165.

Rousseau. Sua opinione suoi Côrsi, VII, 297 e 322; e sui Francesi, 325.

Ruby (marchese di), vicerè di Sardegna per l'Austria. Sua improvvidenza e pochezza d'animo, VI, 233.

Ruccellai, savio ministro di Toscana, VIII, 36.

Ruccellai (Palla). Sua orazione contro la creazione di Cosimo a duca di Firenze, I, 144.

Ruffo (don Antonio). Suo caso compassionevole in un terremoto, VIII, 132.

Ruggiero, Normanno. Quali concessioni ottenne dal papa Urbano secondo per la Sicilia, VI, 196.

Rusca (Niccolò), arciprete di Sondrio. Come crudelmente straziato dai protestanti, IV, 12.

Ruyter (Adriano Michele), ammiraglio d'Olanda. Sue battaglie coi Francesi nelle acque di Sicilia, V, 153; come è morto, ivi.

- Sacerdozio. Si descrivono le tre epoche delle sue correlazioni col principato, VIII, 5.
- Sale (gabella del). Cagione di moti pericolosi nella provincia di Mondovi in Piemonte, V, 163, 291 e seg.
- Salerno (principe di). Mandato all'imperatore dalla città di Napoli, e perchè, II, 71; si aliena dall'imperatore e perchè, 120; come in presenza de' savi esorti la repubblica di Venezia a far lega con Francia e coi fuorusciti contro l'imperatore, 121; assiste ad un'assemblea in Chioggia, 122.
- Salvago (Parismaria), deputato del senato di Genova per trattare con un ministro di Francia che minaccia la Repubblica, V, 192; accompagna il doge in Francia, 203.
- Salvatore (San). Castello in Messina preso dai Messinesi contro gli Spagnuoli, V. 148.
- Salvi (Ginlio), tiranno di Siena, 1, 214 e seg.; decapitato, II, 154.
  Salviati, cardinale. Sue mire e che gli succede in Firenze, 1, 113 e 151; alla morte di Paolo terzo vuol esser papa, e non può. II. 105.
- Saluzzi (Agostino), vescovo di Mariana. Come s'interpone a concordia tra Genovesi e Côrsi, VI, 309.
- Saluzzo (turbazioni nel marchesato di), III, 120; discussioni tra Francia e Savoia in proposito di Saluzzo, 168; seguita la fortuna di Maurizio e Tommaso di Savoia contro la duchessa Cristina, IV, 191; combattimento a Saluzzo tra Francesi e Piemontesi, VI, 109.
- Sampiero, Côrso. Suo valore e guerra contro i Genovesi in Corsica, II, 155; come uccide la Vannina sua moglie, III, 14; muove all'armi tutta la Corsica, 15 e seg.; vince al Vescovato, 18; ed alla Petriera, 19; di nuovo incita i Corsi con caldissime parole, 21; offre la Corsica al duca Cosimo, 22 e seg.; aiutato dalla Francia, 25; ucciso a tradimento, 27.
- Sanesi. Loro valore contro gl'imperiali e Cosimeschi, II, 162 e seg.; loro fortezza, 172; loro miseria nell'andare all'esilio dopo la presa della loro città, 176; i restanti in Siena si danno all'Austria, 186.
- Sanesi donne. Vedi Donne.
- San Giorgio (conte Guido di). Stimola il duca di Savoia all'im-

presa del Monferrato, III, 259; assedia Nizza della Paglia, 269; se ne leva, e perchè, 271.

San Giorgio (marchese di). Prende Oneglia contro i Genovesi pel duca di Savoia, V, 127.

Sangro (Carlo). Capo di una congiura in Napoli, VI, 35; decapitato, 40.

Sangro (Placido di). Capo di una rivoluzione in Napoli mandato all'imperatore, II, 70.

Sannazzaro. Sue lodi, III, 222.

San Remo. Trattato con bombe dagl'Inglesi, VII, 181.

Sansoz (conte). Sua costanza e provvidenza nell'assedio di Torino, VI, 122.

Santaccio da Castiglione. Suo trattato doppio in Chiusi, II, 164. Santià, preso dal principe Tommaso di Savoia, IV, 192.

Santo Stefano (conte di) vicerè di Sicilia. Come infuria contro Messina stata ribelle a Spagna, V, 157.

Santo Stefano (ordine di). Perchè creato da Cosimo, duca di Firenze, II, 172.

Sanvitali (i). Congiurano contro Ranuccio Farnese in Parma, III, 246.

 Saporiti, arcivescovo di Genova. Suo amore patrio al tempo dell'assedio, VII, 258.
 Sardegna. Sue condizioni sotto i Borboni, VI, 161; moti che

visi suscitano in favore degli Austriaci, 1633 cooquistata da questi ultini, 1613 riconquistata dagi Spagmoli, 2232 e seg.; come trattata dai medesimi, 234 e seg.; ceduta a Savola, 2512 possesso presone da Vittorio Amedeo, 2523 come il nuovo re la governa, rivi; come retta da Emmanuele terzo, VII, 66; come purgata dai malfattori, per opera del marchese di Rivarola, vicere, 613 riceve una colonia di Tabarchesi, 69.

Sarpi (fra Paolo). Sua profonda dottrina, sue opinioni e differenze tra Lutero e lui, 111, 200 e seg.

Sassari di Sardegna. Sua università, VIII, 92.

Sassonia. Vedi Gianfederico. Suoi ambasciatori al Concilio di Trento, e che domandino, II, 148 o seg.

Sussonia (Augusto di), re di Polonia. Sue pretensioni ad una parte dell'eredità austriaca dopo la morte dell'imperatore Carlo sesto, VII, 124.

Savelli, generalissimo della Chiesa contro Toscana, e sue operazioni, IV, 261.

Savino (fraticello del Carmine), snbornato da un birbante per fare una rivoluzione in Napoli, IV, 290.

Savoia, invasa dai Francesi, I, 68, 72, e V, 265.

Sasona. Come vi covano congiure contro lo Stato. V, 86; sunpericolo, e come scampa, 92; trattata con bombe dagliglesi, VII, 180; presa dai Piemontesi, 217; castello di Savona, come ben si difenda da loro, ivi; costretto ad arrendersi, 218 e 240.

Sauli (Ottaviano), scopre una congiura in Genova, IV, 326.

Scalenghe (conte di). Come guerreggi contro i Genovesi, V, 100.

Schenardi Gianfrancesco', stimola i Valtelliui a vendicarsi in
libertà contra i Grigioni, IV, 15 e seg.

Schomberg, figliuolo del maresciallo, va ud una invasione in Francia, V, 167; ucciso nella battaglia di Marsaglia, 274.

Schulenbourg. Condatto dai Veneziani con titolo di maresciallo e mandato a Corfu, VI, 213; con quanto valore lo difenda, 217; se gli innalza una statua per ordine del senato, 223; conclude una lega per l'Anstria col re di Sardegna, VII, 128; come conduce la guerra sulle rive del Po e del Tanaro, 182 e seg.; va contro Genova in lungo del marchese Botta, 213; l'assedia, 230; feroce assalto che le dà, 255 e seg.

Scido (caso compassionevole in) per un terremoto, VIII, 132.

Scienze (stato delle) in Italia alla fine del secolo decimosettimo, V, 311 e seg.; ed alla fine del decimottavo, VIII, 170 e seg.

Scilla (accidenti terribili in), cagionati dal terremoto, VIII, 135 e seg.

Scilla (principe di). Suo destino spaventevole nel terremoto, VIII, 136.

Scilla, terribile scoglio. Moto delle acque in Scilla, VIII, 142.
Scillocco (Meemette), ammiraglio di Turchia alla battaglia delle
Curzolari, III, 80 e seg.; come ucciso, 83.

Scio, isola. Sua descrizione, V, 291; come presa dai Veneziani, 295; come e perchè da loro perduta, 296.

Scoppio orribile di polvere in Venezia, III, 59; ed in Corfù, VI. 225.

Scordilli (Stefano), per ordine del Morosini tratta della resa di Candia coi Turchi, V, 64.

Scoronconcolo, sgherro, ainta Lorenzino de' Medici a scannare il duca Alessandro, I, 131. 298 INDICE

Sdrino (conte). Suo supplizio, V, 212.

Sebastiano, un birbante che, unito coi Piemontesi, fa la guerra ai Genovesi, V, 100.

Secchia (sorpresa fatta sulla) dagli Austriaci contro i Francesi e Piemontesi, VII, 41 e seg.

Secolo decimottavo. Sue propensioni, VIII, 157 e seg.

Sede (Santa). Pericoli che le sovrastano, I, 227.

Sefer, bascià. Suo valore in Navarino, V. 227.

Segnelai (marchese di), va a Genova con commissioni rigorose del re Luigi decimoquarto, V, 192; come ode i depuati del senato, ivi; sue intenzioni e minacce, ivi; sua durezza verso i Genovesi, 197; fa tempestare orribilmente Genova con bombe, ivi; sue aspre proposizioni, 199; fa ricominciare il bersaglio con bombe e palle, 200; sbarca genti in terra, ivi; cagionato infinito guasto in quella città, se ne torna in Provenza, 201.

Seino, sorte di moneta. Che cosa fosse in Corsica, e rivoluzioni che vi nascono per una contribuzione di due seini, VI, 305 e seg.

Selimo, imperatore di Costantinopoli, vuol fare l'impresa di Cipro, III, 58 e seg.

Seminara, città di Calabria. Come rovesciata da un terremoto, VIII, 13+ e seg.

Senantes (marchese di). Savio francese ai soldi del duca di Savoia, governatore di Mondovi, e che vi fa, V, 172 e seg.

Senato genovese. Sue deliberazioni durante e dopo la congiura de' Fieschi, II, 24; sua risposta ai Córsi, III, 56; come delibera in un'imminenza d'assalto dei Francesi, V, 196, 197 e 202; manda il doge in Francia per escusare la Repubblica col re, ivi; sua notificazione al senato veneziano, VII, 313.

Senato veneziano, Sua risposta al Turco, III, 63; dichiara Bianca Capello figlia della Repubblica, 119; esorta ed aiuta Enrico quarto, re di Francia, a farsi cattolico, 156 e seg.; come delibera circa la scomunica pronunciata dal papa Paolo quinto contro la Repubblica, 197; in quale modo termina questa discordia con Roma, 209, come delibera sopra una proposizione di pace fatta dai Turchi, V, 42 e seg.; come ha cura dei Candiotti esulanti, 66; e come accoglic certe accuse contro Francesco Morosini dopo la presa di Candia fatta dai Turchi, e come lo assolve, 67 e seg.; come delibera in pro-

posito di una guerra coi Turchi, 215; tentato di lega dal papa in occasione della guerra per la successione di Spagna, come risponda, VI, 21; e da Francia e da Austria e come risponda, 25; sue deliberazioni in una nuova guerra coi Turchi, 209; come cura la difesa di Corfà, 217; come ne premia i difensori, massime il Schulembourg, 223; come deliberi nell'imminenza della guerra per la successione d'Austria, VII, 131; come risponde ad una notificazione di Genova, 314; sue deliberazioni concernenti la Chiesa, e grave discordia che ha col papa in questo proposito, VIII, 27.

Serafino (padre del Capricolle) provinciale dei cappuccini. Come e perchè ammonito dalla signoria di Genova, VII, 307.

Serbelloni (Giannantonio), fatto cardinale da Pio quarto, II, 223.
Serbelloni (generale) Mandato in Valtellina contro i Francesi,
IV, 127 e 129.

Seripando, cardinale legato del papa al Concilio di Trento, e sue qualità, II, 239; sua morte, 276.

Serra (Gerolamo), patrizio genovese. Come invitato dai popolani ad ingerirsi nelle faccende, VII, 242.

Serra (marchese). Suo valore sotto Torino. IV, 231.

Sessa (duca di), governatore di Milano, come fa guerra in Piemonte, II, 214.

Sestino (fuorusciti fiorentini rotti a), I, 155.

Sêtte che dominavano in Francia nella seconda metà del secolo decimottavo, VIII, 41 e seg.

Sfondrato. Cardinale eletto papa sotto nome di Gregorio decimoquarto, III, 150.

Sforza (Francesco) duca di Milano. Sua morte, e fatti che ne seguono, I, 66.

Showel, ammiraglio inglese, contro Tolone, VI, 152,

Sicilia (isola di). Sue infelici condizioni, IV, 275 e seg.; rivoluzioni che vi nascono, 277 e 282; nuova congiura, 321; come spaventata da un incendio dell'Etna, V, 72; come data al duca di Savoia, VI, 181; gravissimo dissidio in Sicilia tra il papa ed il re in proposito del tribunale della monarchia, 189 e 196; tribolazione in Sicilia per cagione di tal dissidio, 202; riconquistata dagli Spagnuoli, 236; ceduta all'Austria, 240; come ne è governata, 241; riconquistata dagli Spagnuoli, VII, 32; riforme che vi fa il vicerè Caraccioli, VIII, 159 e seg.

Siena, turbata dagl'Imperiali, dai Francesi, e da se stessa, I.

214; come l'imperatore la conferma a sua divozione, 219; nonce discordie in lei, 291; terrore che ha per una cittadella da fondarvisi dall'imperatore, II, 112; gli manda perciò il Tolomei, e he avvenga, 113; fa nourd pensieri contro gl'imperiali, 123; fatta rivoltare a parte francese dai fuorusciti, 124; come ordinata dopo la rivoluzione, 129; Carlo imperatore e Cosimo duca vanno coll'arti contro di lei, 152; fazione notturna degli imperiali e Cosimeachi contro della medesima, 159; bello spettacolo di donne forti in lei, 162; Piero Strozzi pensa a difenderla, 163; Siena ridotta agli estremi, 174; a'arrende 175; governo institutori da Cosimo, 178; si da la'Austria, 186; anche il papa la vuole, 187; il re Filippo la da a Cosimo, e come questi la governa, 199; come la ordina, 226

Sifuentes (conte di), Sardo. Seguita le parti austriache, VI, 162; nominato vicerè da Carlo, austriaco. 164.

Simiana (Carlo), marchese d'Albigny. Sua insidia notturna contro Ginevra, III, 183.

Simonetta, cardinale. Legato del papa al Concilio Tridentino, e sue qualità, II, 239.

Simonetti, savio consigliere del vicerè Caraccioli in Sicilia, VIII, 159.

Sinan, bascià. Infesta le marine di Napoli, II, 122.

Sindaci e Sindacato in Corsica. Che cosa fossero, VI, 303.

Singla (conte di). Nobile cipriotto molto dedito ai Veneziani, III, 65.
Sirvela, governatore di Milano in cambio di Leganes, IV, 238; come si adoperi in favore dei principi Maurizio e Tomma o di

Savoia nella guerra civile del Piemonte, 240; come inganuato

dal principe Tommaso in Ivrea, 243.

Sisto quinto, papa. Sue qualità ed azioni, e come purga lo Stato
romano dagli assassini, III, 131; come si governa negli affari
di Francia, 149 e seg.; muore, ivi.

Smith, generoso inglese, che salva Paoli dalle mani dei Francesi, VII, 317.

Sobieski, re di Polonia. Libera Vienna dai Turchi, V, 214.

Solari, generale austriaco. Perde la vita valorosamente combattendo alla Bormida, VI, 89.

Soli, fiume in Calabria. Spaventevoli ruine cugionate in lul dai terremoti, VIII, 124.

Soldano, di Costantinopoli. Come loda papa Ganganelli, VIII, 86. Solimano, imperatore dei Turchi. Sua potenza o sentimenti, 1, 46; muove guerra ai Cristiani e perchè, 184 e seg.; infesta le coste di Napoli, 186; assalta Corfù, 190; si pacifica coi Veneziani, 204; sua lettera al re Francesco di Francia, 236; assalta l'Ungheria, 243; e Malta, III, 33 e seg.; sua morte, 33.

Soranzo, (Giovanni), bailo di Venezia a Costantinopoli. Come risponda ai ministri del soldano, V, 25.

Sorbona. Dichiara il re Enrico terzo scaduto della corona e perchè, III, 140.

Soriano, città di Calabria. Come distrutta dal terremoto, VIII, 119.

Soriano (Michele), mandato dal senato veneto a persuader la pace al re Filippo di Spagna, II, 212.

Sorpresa notturna di Torino del principe Tommaso di Savoia, IV, 194; degli Austriaci contro i Francesi e Piemontesi sulla Secchia, VII, 41 e seg.

Spagna (timori e guerre per la successione di) V, 302; come passa dagli Austriaci ai Borboni, VI, 6; rivoluzione in essa, 103; istanze del re al papa affinche sopprima i gesuiti VIII, 59.

Spallanzani. Differenza tra di lui e Buffon, VIII, 171.

Spartimento (trattato di) della Spagna, V, 306.

Spighi (suor Clodelinda), monaca bruttamente corrotta di Prato, VIII, 103.

Spigno (marchesa di), sposa di Vittorio Amedeo re di Sardegna, VI, 275; lo stimola a riprendere il regno, 277; viene arrestata, 282.

Spinola (Anna e Veronica). Loro amore verso la patria, V, 96. Spinola (Domenico Maria). Suc virtù e sue operazioni in Corsica, VII, 111; regola di vivere politico che vi pubblica, 112.

Spinola (Gerolamo), commissario alla guerra di Genova contro il duca di Savoia, V, 121.

Spinola (Gianangelo). Come ben difenda Bastia dai Côrsi, VII, 210 e 212.

Spinola, governatore di Savona. Suo valore, V, 92 e seg.

Spinola (marchese), mandato dal re di Spagna alla guerra d'Italia, e specialmente all'assedio di Casale, IV, 94; sua morte, 103.

Spogli (dottrina e pratica degli) ecclesiastici. Come molesta, III, 43.

Staffarda (battaglia di), in Piemonte, V, 257.

Stahremberg, generale austriaco. Con quale arte corra in aiuto

del duca di Savoia, VI. 87 e seg.; vince a Saragozza in Isragna, 170; è vinto a Brihuega, 172.

Stampa (conte), commissario imperiale in Parma, e quel che vi fa, VI, 263.

Stampa (libertà della'. Suoi pericoli, VIII, 192.

Stananello, posto importante per la guerra della riviera di Ponente, V, 104 e seg.

Stanislao Leczinski. Sue pretensioni al regno di Polonia, VII, 11; lo ottiene, poi lo perde, 13; messo in possesso della Lorena sino alla sua morte, 50.

Stato ecclesiastico. Pessimamente trattato da un esercito spagnuolo, VII, 24.

Stefano (cavalieri di Santo). Infestano i mari di Venezia, III, 113.
Stefano, figliuolo d'Alessio Comneno, imperatore di Costantinopoli. Sue strane venture, V, 158; come la sua stirpe si fondi e si propaghi nella Maina, ivi; come si trasferisca a fare una colonia in Paomia di Corsica, 160.

Strasoldo, generale di Venezia, mandato alla guerra di Levante, V. 221.

Stratico di Messina. Che cosa fosse, V, 131.

Strazzi Filippo). Sue mosse contro Cosimo, duca di Firenze, I, 149; preso a Montemurlo, e cacciato in carcere, 161 e seg.; dato dall'imperatore in potere di Cosimo, e come muore, 168.

Strozzi Lione. Sua pratica nelle cose di mare, I, 246; va in aiuto di Siena, II, 166; come e dove ucciso, 168.

Strozzi (Luisa), avvelenata, e perchè, I, 110.

Strozzi (Piero), insolentisce in Firenze, I, 113; va contro Cosimo, duca di Firenze, ed è rotto a Sestino, 154; è preso a Montemurlo, 160; prende Marano e lo vende, 241; è vinto sulla Servia, 264; conduce buoni soldati in Francia, 265 e 266; mandato dal re in Corsica, poi a Siena, II, 157; sua guerra in Toscana, 169; vinto in una grossa battaglia a Marciano, 169 e seg.; creato maresciallo di Francia, 173; si ritira a Montalcino, ivi; come ben difende Roma dagli spagnuoli condotti dal duca d'Alba, 194; parte da Roma e torna in Francia, e perche, 208; sue proposizioni audacissime sul modo di condurre la guerra, 210; ucciso in un assalto sotto Tionvilla e sue qualità, 211.

Studi. Natura degli studi in Italia sull'entrare del secolo decimottavo, VI, 272.

Svizzeri (cantoni protestanti) favoriscono i Valdesi presso a

Carlo Emannele secondo, duca di Savoia, e quale risposta ne ricevone, IV, 339.

Suares, gesuita. Sue opinioni pericolese, III, 286; citato dai Côrsi sollevati in loro favore, VI, 319 e seg.

Successione di Spagna (timori per la , V, 302; quali principi vi pretendano, ivi: guerre che ne nascono, VI, 6 e seg.

Sully sta sul severo col duca di Savoia, III, 170; prende Monmeliano, 171; suo detto al legato del papa, 173.

Susa marchese di), generalissimo dei Piemontesi nella contea di Nizza, VII, 153 e seg.; fatto prigioniero dai Franco-Ispani, 155.

#### т

Tabarca, isola sulle coste d'Africa. Manda nna colonia in San Pietro di Sardegna, VII, 69.

Tullard, maresciallo di Francia. Vinto dal principe Eugenio e da Marlborough a Hochstet, VI, 92.

Tanucci (marchese, ministro di Napoli. Consigli che dà al re, VIII, 35 e 64.

Tarantasia (guerre e supplizi in), I, 92.

Tarisso. Sua descrizione dell'assedio di Torino, VI, 120.

Tasmiera, inquisitore in Sicilia. Presente a un congresso popolare in Palermo, IV, 281; poi insidia il capo del popolo, e come il fa ammazzare, 285.

Tasso (Carlo) Gli viene commessa la difesa di Genova contro i Francesi, V, 197.

Taverna, medico. Sua strana ventura in un terremoto di Calabria, VIII, 126.

Tuubin (marchese di), mandato dal re di Spagna in soccorso dei Genovesi, VII, 250; come neciso gloriosamente in guerra, 256. Teatini. Loro huoni uffizi in una rivoluzione di Palermo, IV, 278.

Teatro marittimo in Messina. Che cosa sia, VIII, 111 c 115.
Techeli (padre). Suo supplizio, V, 212.

Techeli (Emerico), capo degli Ungari contro l'Austria, V, 213; fa lega coi Turchi, iri; va con loro all'assodio di Vienna, 214; carcerato, poi liberato dai Turchi, 227; fortezza della sua moglie, 228.

Tedeschi (Nicolò Maria), vescovo di Lipari. Come cagione di

un gravissimo dissidio tra il papa ed il re di Sicilia, VI, 188.

Tedeschi del Collalto. Loro enormità commesse in Italia, 1V,
22 e seg.

Tellier (le), gesuita confessore d' Luigi decimoquarto. Sua insolenza e suo rigore contro Portoreale, VIII, 51 e seg.

Teodore, barone di Neuhof. Chi fosse, e sue qualità, VII, 82; come è accotto in Corsica, 83; come vi à gridato re, rie; grandi favori dei Corsi per lui, 81 e 85; come s'initola, rie; grandi favori dei Corsi per lui, 81 e 85; come s'initola, rie; come risponde ad un manifesto di Genova, rie; instituisce un ordine di cavalleria, 86; quali monete fa coniare, 87; sue operazioni militari, vio e seg; parte dall'isola e perché, 82; sue venture in Olanda, rie; orna nell'isola, e quel che vi reca, e quel che vi ra, 97; baudito da Deissieux, capitano di Francia in Corsica, 93; parte dall'isola, poi vi torna, quindi di nuovo ne parte, 99, e seg; come vi torna, poi ne parte per non più ritornaryi, 202 e 203; come moure a Londra, soi.

Termes, persona savia e buon guerriero. Mandato dal re di Francia a Siena, e per qual fine, II, 128; spiace alla corte, e perchè, 130; va contro i Genovesi in Corsica, 156; rotto in Fiandra, 211.

Terracqueo (globo'. Sua natura, VIII, 110 e 111.

Terranuora, città iu Calabria. Come distrutta dai terremoti, VIII, 124.

Terremoti in Calabria, ed accidenti, parte compassionevoli, parte orribili e spaventevoli che gli accompagnano, VIII, 115 e seg.; loro effetti morali, 133 e 150.

Tesauro Emanuele. Sue parole in proposito della presa pei Francesi del monte dei Cappuccini presso a Torino, IV, 215; sua descrizione di una festa in Torino, IV, 220.

28s6, che fu poi maresciallo di Francia. Tratta in Pinerolo cogli agenti del duca di Savoia, v. 285 e 270; difende con valore Pinerolo contro i Piemontesi. 271 e seg.; suoi nuovi trattati con gli agenti sopradetti, 27f6 e seg.; suoi nuovi trattati con gli agenti sopradetti, 27f6 e seg.; come occupa Mantova con intesa del duca. VI, 22; suo valore a Carpi, 49; fa contro Catinat e perchè, 49 e 51; come ben difenda Mantova contro i Tedeschi, 56 e 07; suo valore nella battaglia di Guastalla, 72; come bene difende Tolone contro Eugenio e Vittorio di Savoia, 142 e seg.

Testamento del re Carlo secondo di Spagna, V, 308.

Testico, villaggio del Genovesato sulla riviera di Ponente e posto importante preso di mira dai Piemontesi e Genovesi in guerra, V, 102. Thamas Kulikan. Come citato dal marchese Botta contro i Genovesi, VII, 221.

Thaon (cavaliere de). Suo valore nella battaglia di Villafranca, VII, 155.

Thunn, ambasciatore d'Austria a Roma. Che vi fa, VII, 142.
Tibisco (vittoria del principe Eugenio centro i Turchi al),

V, 296.
Tidone (battaglia del), VII, 193.

Tirano in Valtellina. Qual fiera tragedia vi sicommetta, IV,

Toledo, vicerè di Napoli. Sue qualità e modo di governare, I, 47; difende le spiaggie del Regno dagli assalti turcheschi, 182 e 187; vuol mettere l'Inquisizione in Napoli e quel che succede, II, 62 e seg.; mandato dall'imperatore con truppe imperiali contro Siena, 152; muore in Firenze 153 e 154.

Toledo (don Pietro di), governatore di Milano. Poco amico di Savoia e di Venezia, III, 300; fa guerra a Savoia, 306; vince a Lucedio, 307; prende Vercelli, 310; si pacifica col duca, 312; congiura contro Venezia, 315.

Tolomei (Gerolamo). Come parli all'imperatore per Siena, e quale risposta ne ottenga, II, 113.

Tolone, assaltato da Eugenio e Vittorio di Savoia, e difeso dal maresciallo di Tessé, VI, 149 e seg.

Tommaso (marchese di San), abile ministro del duca di Savoia, V, 275; tratta con Francia, 276; tratta e conclude un accordo con gli Austriaci, 286 e VI, 84.

Tommaso, principe di Savoia. In disgusto con suo fratello il duca Vittorio Amedeo primo, e perchè, IV, 122; viene a Milano con intenzioni avverse allo Stato di madama Cristina, sua cognata, 173; suo trattato con Leganes, governatore di Milano, 175; prende Chivasso, Ivrea e Biella, e s'avvicina inutilmente a Torino, 181 e seg.; suo manifesto ai Piemontesi, 184; prende Villanuova d'Asti, 185; prende Asti, ivi; e Trino, 186; e Santià, 192; entra di notte e s'impossessa di Torino, 194; come il governa, 197; sua discordia con Leganes, 197 e 208; manda gente all'assedio di Casale, 210; come fortifica Torino contro i Francesi, 218 e seg.; come sollecita Leganes al soccorso, 219 e 222; come fa una sortita e combatte virilmente, 223; costretto di ritirarsi, e perchè, 226; s'insospettisce di Spagna, 228; fa un'ultima prova, dando un feroce assalto al campo francese, 220 e seg.; perchè non BOTTA. Tomo VIII.

riesce, 233; pattuisce la resa della città e si ritira ad Ivrea, 234 e seg.; vuol fare levare l'assedio di Cuneo, e non può, 240; s'accorda con la duchessa cognata, 242; come si libera in Ivrea dalla presenza degli Spagnuoli, 243; unito ai Francesi fa guerra agli Spagnuoli nel Monferrato e nel Tortonese, 244; come amato dal cardinale Mazzarini, ivi; come mandato da lui sui lidi di Toscana come forze marittime e terrestri e che vi fa, 269; mandato dal medesimo con una flotta sui lidi di Napoli per farvi sorgere novità contro il governo spagnuolo, e con quale effetto, 311.

Tommaso (porta di San). Fieramente combattuta tra Genovesi ed Austriaci, VII, 227, 228 e 235.

Tommaso (San). Citato dai Côrsi sollevati in loro favore, VI, 319 e seg.

Tonti (abate). Mandato dai Napoletani a Roma per chiamare il duca di Guisa a reggere Napoli. IV, 303.

Toralbo (Alfonso di). Suo bel tratto per la presentazione della chinea al papa, VI, 22.

Toraldo, principe di Massa, capitano generale del popolo napoletano. Came barbaramente ucciso, IV, 299.

Torinesi. Loro ardore nell'attendere alle fortificazioni della loro

Torinesi. Loro ardore nell'attendere alle fortificazioni della loro città, IV, 213.

Torino mosso a rumore per la voce sparsa dell'uccisione del duca. III, 243; congiura in essa, IV, 170 e seg.; in pericolo per l'approssimarsi del principe Tommaso di Savoia con gli spagnuoli, 183 e seg; preso dal principe Tommaso, 194 e seg.; assediato dai Francesi, 214 e seg.; ridotto agli estremi, 228; si arrende e con quali patti, 235 e seg.; madama reale vi torna, e come lo governa, 242 e seg.; come fortificato dal duca Vittorio Amedeo secondo, VI, 106; assediato dai Francesi e con quali forze, 110; come combattuto, 121 e seg.; come liberato, 129 e 131; feste per la liberazione, e come accoglie i liberatori, 133.

Torcy (marchese di). Persuade l'accettazione della corona di Spagna al re Luigi pel nipote, VI, 10; va in Olanda per negoziare la pace, 166; sue parole notabili, 171.

Tornavento (battaglia di), IV, 145.

Torre (della', presidente. Mandato dal duca di Savoja a far complimenti e cercar sussidii in Inghilterra presso il re Guglielmo, V, 254.

Torre (Raffaele della', Sua congiura in Genova, V, 83; come è scoperte, 80; come e dove fugge 90; monumento infamatorio

eretto dal senato contro di lui, ivi; come va vagando e tende insidie, e come finisce, 91.

Torricelli (Evangelista), discepolo di Galileo. Suoi benefizi per le scienze, V, 15 e seg.

Torrigiani, cardinale, segretario di Stato del papa Clemente decimoterzo, VIII, 62.

Tortona. Presa e ripresa dai Francesi e dagli Spagnuoli, IV, 244; presa dai confederati contro l'Austria, VII, 18 e 21; presa dai Gallo-Ispani contro il re di Sardegna, 172.

Torus, in Inghilterra. Che cosa fossero, VI, 172.

Toccana commossa per la bolla In coma Domini, III, 52; in guerra col papa, IV, 230 e 260; penefizi da lei nati per le escienze e per le lettere, V, 11 e seg.; timori per la successione di Toscana, VI, 216; come statuita dalle potenze in Londra, 210 e 238; come passa alla casa di Lorena, ciob d'Austria, VII, 50, e 51; deliberazioni che vi si prendono, moleste al papa, VIII, 30 e seg., 1016 e seg.

Townshend, ammiraglio inglese. Va contro Genova in Corsica, VII, 206; mette Genova al tormento per cavarne denari pel re di Sardegna. 215.

Tragedie d'Alfieri. Loro carattere e pregi, VIII, 181.

Trani (cardinale di). Sue ragioni in concistoro contro la cessione di Parma e Piacenza a Pierluigi Faruese, 1, 273.

Trappeti (che cose s'intenda per) nelle Calabrie, VIII, 129.

Traun, governatore di Milano. Sue deliberazioni in una immi-

nenza di guerra, VII, 129; combatte alla battaglia di Camposanto, 134.

Tremouille (cardinale della) Come s'interpone a concordia tra il

papa ed il re di Sicilia, VI, 198.

Trento (Concilio in), L 301; sospeso, 306; di nuovo intimato, 309; vi si apre, 311; rimesso in Trento da Pio quarto, II, 225; sua aprizione, 242; sua chiusura, 295.

Tribunizia (potestà), Come dovreble essere ordinata in Ita-

Tribunizia (potesta). Come dovrebne essere ordinata in Italia, VIII, 1911. Trino preso dai Piemontesi, III, 261; dagli Spagnuoli e dal

principe Tommaso di Savoia, IV, 185.

Trivulzio, cardinale, vicerè di Sicilia. Che fa in Palermo,
IV, 287.

Triumvirato di tre principi potentissimi, I, 45, 46, e 47.

Tropea, città di Calabria. Come desolata dal terremoto, VIII, 118.

Trotti (conte). Suo valore sutto Torino, IV, 232.

Trucchi. Vedi Lavaldigi.

Turchi in guerra con Venezia per Candia, V, 26 e seg.; loro perizia nell'artifizio delle mine per espugnare le fortezze, 48; loro valore, 50 e 53; respingono da Candia un assalto dei Francesi, 55 e 56; ne respingono un altro, 61; prendono Candia, 64; vanno sopra Corfù, poi ne sono cacciati, VI, 218 e seg. Vedi Cipro.

Turchia. Liberata da un gran pericolo per una deliberazione del re di Francia, V, 245 e seg.; in guerra con Venezia,

VI. 208 e seg.

Turena. Suo valore sotto Torino, IV, 233.

Tutela e reggenza. V. Reggenza e Tutela.

Tuttavilla, comandante degli Spagnuoli in Nizza di Provenza.
Come inganuato dal principe Maurizio di Savoia, IV, 243.

### U

Uberdò (Andrea), virtuoso popolano di Genova. Come muore per la patria, VII, 254.

Ugonotti. Che fossero e loro progressi in Francia, II, 247 e seg.; vinti a Dreux, 275; uccisi a furore nella notte di san Bartolomeo, III, 90; concessioni che ottengono, 133.

Umiliati (frati). Loro origine, come prima santi, poi scellerati, III, 46 e seg.; fanno opera d'uccidere il cardinale Carlo Borromeo, 47; soppressi da papa Pio quinto, 48 seg.

Ungari. Loro moto generoso in favore di Mariateresa d'Austria, VII, 126.

Ungheria assaltata dai Turchi, I, 243; gravi turbazioni in essa, e per quali cagioni, V, 212; guerra in Ungheria, 230 e 233; come ordinata nel politico dopo le vittorie dell'Austria. 234.

Unigenitus (bolla). Che cosa fosse, VIII, 51.

Università di Torino. Come ordinata dal re Vittorio Amedeo secondo, VI, 269; come favorita da Carlo Emanuele terzo, VII, 66; fondata in Corsica dal generale Paoli, 298; di Cagliari e Sassari fondate in Sardegna da Carlo Emanuele terzo, VIII, 91.

Urbano ottavo. Assunto al pontificato, IV, 32; aggiunge Urbino al dominio della Santa Sede, 111; si sdegna contro Galileo, e perchè, 118; perchè noioso e grave ai principi, 246 e seg.; acerbo verso i Medici, 247; sua grave discordia colla

Repubblica di Lucca, 250; come visitato da Odoacdo, duca di Parma, 253 e seg.; singolar tratto che gli fa il medesimo duca, ivi; Urbano in guerra con Odoardo, lo scomunica, e perchè, 255; in guerra anche con Venezia, Modena e Toscana, 257; fa pace, 265; sua morte, 266.

Urbino aggiunto al dominio della Santa Sede, IV, 111.

Usciali, ammiraglio di Turchia alle Curzolari, III, 80, come combatta alla battaglia di questo nome, ivi.

Uscocchi. Che gente fossero, III, 58; loro rapine, 112 e seg.; come commettano una crudeltà orribile, 276; come siano frenati, 279.

Utrecht (pace di), VI, 179.

#### V

Vachero (Giulio Cesare). Sua congiura contro Genova, IV. 59; come giustiziato, 73.

Vactendock, generale austriaco mandato in Corsica a favore dei Genovesi contro i Còrsi sollevati, VI, 327; sua guerra, 329 e seg.; parte della Corsica, 340.

Valbel (Giovanni), contr'ammiraglio di Francia in soccorso dei Messinesi, V, 147; entra con armi e provvisioni nel porto di Messina, ivi; come egregiamente combatta in mare contro gli Spagnuoli, 149.

Valdek (conte di). Fa una bella sorpresa contro i Francesi e Piemontesi sulla Secchia, VII, 41 e seg.; ucciso nella battaglia di Guastalla, 43 e seg.

Waldes (Ferdinando) sua egregia fede verso Spagna, VI, 32, e 33.

Valdesi del Piemonte. Che cosa siano, I, 232; perseguitati dal papa e dal re Francesco di Francia, 234; guerra che loro fa Emanuele Filiberto di Savoia, II, 230; concessioni che ne ottengono, 231; come si stabiliscono in Calabria, e come vi sono perseguitati, 234 e seg.; tollerati da Carlo Emanuele primo, III, 183; rigori contro di loro sotto Vittorio Amedeo primo, VI, 115 e seg.; fedeli al principe legittimo, 192; di nuovo si parla delle loro condizioni, 329; loro insolenze contro il governo, 332; loro contravvenzioni, 333, ordine rigoroso contro di loro dell'auditore Andrea Gastaldo, 334; guerra terribile che ne segue, 335; crudeltà che l'accompagnano, 337; mediazioni in loro favore, 339 e seg.; accordo che ne se

gue, ivi; nuove turbazioni e movo accordo, 341 e seg.; racciati dalle loro valli da Vittorio Amedeo secondo, ad instigazione del re di Francia Luigi decimoquarto, V. 187; tornano, 250.

Valdstein, generale austriaco. Guerra che fa in Corsica, VI, 327.
Valentino, presso Torino, Preso dai Francesi condutti dal conte d'Harcourt, IV, 214.

Valenza. Presa dai Francesi, II, 196; assediata invano dai medesimi e dai Piemontesi e Parmigiani, IV. 133; assediata dai Francesi e Piemontesi, V, 285 e seg.; presa dai Gallo-Ispani, VII, 178.

Valero, vicerè di Sardegna. Sua inerzia, VI, 162.

Valetta (cardinale della). Regge le armi francesi in Piemonte, 1V. 147; soccorre Torino, 183; muore a Rivoli, 205.

Valetta (La), gran maestro dell'ordine di Malta. Suo egregio valore nella difesa dell'Isola, III, 33.

Valiero (Bertuccio), doge di Venezia, V, 36; sua morte, 43,
Valiero (Pietro). Suo discorso nel senato veneziano in proposito di una guerra coi Turchi, V, 218; m nduo alla guerra di Dalmazia, non riesce, 222.

Valiero (Silvestro), doge di Venezia, V, 293.

Valori (Baccio). Suoi costumi, e come si muove contro il duca Cosimo, I, 151 e 157; preso a Montemurlo, menato e decapitato a Firenze, 162.

Vàlpole, ministro d'Inghilterra. Sua inscrizione in onore del papa Benedetto decimoquarto, VII, 304.

Valtellina. Semi di discordia in lei tra cattolici e protestanti, III, 251; sua descrizione, IV, 6 e seg.; come governata dai Grigioni, 10; come i protestanti cerchino di acquistarvi la superiorità, ivi; loro compassionevole strage, 17; presa in protezione dalla Spagna, 22 e seg.; negoziati sopra di lei tra Francia e Spagna, 24; trattato che ne segue, 31; conquistata dai Francesi, 33; come ordinata per la pace di Monsone, 52; invasa dai Francesi, 126; quale assetto le si dà dal re di Francia, 129; e quale dal re di Spagna, 151.

Vandomo (duca di) generalissimo dei Francesi in Italia contro il principe Eugenio di Savoia, VI, 66; fa allargare l'assedio di Mantova, ivi; rompe un corpo d'Austriaci a Vittoria, 69; ingaggia battaglia a Guastalla, e con quale successo, 70; va contro sua voglia ad una fazione nel Tirolo, 78; fa prigionieri gli ufficiali e soldati piemontesi, 80; seguita gli Austriaci in Piemonte, 89; assedia e prende Vercelli, 90; assedia e

prende Verrua, 94 e seg.; sua terribile battaglia col principe Eugenio a Cassano, 101; vince Reventlaw a Montechiaro, 105; vince a Brihnega in Ispagna, 172.

Vannina, moglie di Sampiero, côrso. Come uccisa dal marito, III. 14.

Vasto (marchese del), imputato dell'assassinio di due legati di Francia, I, 212; è vinto dai Francesi a Ceresole, 258; altro marchese del Vasto ordisce una congiura in Napoli, VI, 35.

Vaudemont principe di), governatore di Milano. Sua fede verso Spagna, VI, 32; suoi infelici consigli per la guerra, 45; costretto a lasciare il Milanese, 133.

Vaux (conte di). Come gli viene commessa dal re di Francia l'impresa di Corsica, VII, 338; arriva a San Fiorenzo, 339; come ordina la guerra, 341; vince a San Nicolao, 342; a San Giacomo, a Canavaggia ed a Pontenuovo, 343 e seg.; suo maifesto ai Côrsi, 345; sottomette tutta l'isola, 346; torna in Francia, 349.

Veines (de), gentiluomo francese, stimola il duca d'Ossuna vicerè a farsi re di Napoli. III, 342.

Veles (los), vicerè di Sicilia. Sua imbelle condotta in una rivoluzione di Palermo, IV, 277: cacciato dalla città per una furia di popolo, 280; vi torna, 287; vicerè di Napoli, ottiene grossi donativi per fare la guerra contro Messina, V, 154.

Velletri (fatto d'armi a) tra Austriaci e Borbonici, VII, 148.

Veneroso (Gerolamo) deputato del senato di Genova per favellare con un ministro francese che minaccia la Repubblica, V, 192; sue virtù, VI, 301; commissario generale in Corsica, 311; vi arriva, e che vi fa, 313; sua virtuosa risposta, 315 e seg.

Veneroso (Stefano). Regola di vivere politico che porta in Corsica, VII, 112.

V. nezia rifiuta una lega contro il re di Francia, I, 55; assaltata da Solimano imperatore dei Turchi, e perchè, 188; fa confederazione con altri principi cristiani, 196 e seg.; suoi sospetti sui collegati, 205; si pacifica coi Turchi, ivi; tradimento in lei di alcuni suoi impiegati, 206; rifiuta la lega contro la Francia, 214, 215; e contro l'Austria, II, 189; sue differenze col papa Pio quarto, 223; in guerra col Turco per l'isola di Cipro, III, 58 e seg.; tutta scossa da un incendio di polvere, 59; come delibera intorno alla guerra, 63 e 64; come si rallegra per la vittoria delle Curzolari, 86; si pacifica col Turco, e perchè, 94; come accolga e festeggi Enfica col Turco, e perchè, 94; come accolga e festeggi Enfica col Turco, e perchè, 94; come accolga e festeggi Enfica col Turco, e perchè, 94; come accolga e festeggi Enfica col Turco, e perchè, 94; come accolga e festeggi Enfica col Turco, e perchè, 94; come accolga e festeggi Enfica col Turco, e perchè, 94; come accolga e festeggi Enfica col Turco, e perchè, 94; come accolga e festeggi Enfica col Turco, e perchè, 94; come accolga e festeggi Enfica col Turco, e perchè, 94; come accolga e festeggi Enfica col Turco, e perchè, 94; come accolga e festeggi Enfica col Turco, e perchè, 94; come accolga e festeggi Enfica col Turco, e perchè en el contro dell'entire dell

rico terzo re di Francia, 96; tormentata dagli Uscocchi, 112; dà bando all'amante di Bianca Capello, 116; dichiara Bianca figlia della Repubblica, 119; sua riforma nel Consiglio dei dieci, 124; sua grave discordia col papa Paolo quinto, 193 e seg.; si riconcilia, e come, 239; esorta Carlo Emanuele di Savoia alla pace, 259; sue nuove molestie per gli Uscocchi. 273; come se ne libera, 278 e seg.; di nuovo esorta Carlo Emanuele alla pace, 285 e 304; congiura degli Spagnuoli contro di lei, 315 e seg.; abborre da un cattivo tratto che Francia e Savoia vogliono fare a Genova, IV, 37 e seg.; malcontenta della pace di Monsone, 53; commossa da due fazioni, 74 e seg; manda aiuti al duca di Mantova contro gli Imperiali, 94 e 99; sua lega con Parma, Modena e Toscana contro il papa, 257 e 260; sua guerra coi Turchi per Candia, V, 23 e seg.; perde la Canea città di Candia, 29; come fa denari per la guerra, 30; come delibera sopra una proposizione di pace fatta dai Turchi, 40 e seg.; sue differenze ed accordo col duca di Savoia, 44; suoi sforzi per difendere Candia, 56 e seg ; come ha cura dei Candiotti esulanti, 66; sua lega coll'imperatore e col re di Polonia contro i Turchi, 220; sua guerra con essi, ivi e seg.; come fa denaro, 223; come esulti per le vittorie del Morosini, 229; in guerra col Turco, VI, 208 e seg.; perde la Morea, 210 e seg.; sua lega coll'imperatore, 213; dichiara la sua neutralità nella guerra per la successione d'Austria, ma prepara armi per preservarsi, VII, 130 e 131; grave controversia col papa, VII, 27 e seg.; come accetti la bolla della soppressione dei gesuiti, 80.

Veniero (Sebastiano), generalissimo dei Veneziani in mare contro il Turco, III, 68; suo ardore e valore nella battaglia delle Curzolari 80; suo ingresso trionfale in Venezia, 87.

Venosta (Vincenzo), nomo ferocissimo, stimola i cattolici valtellini a fare strage dei protestanti, IV. 17.

Ventimiglia, presa dai Piemontesi contro i Francesi, VII, 218; ripresa dai Gallo-Ispani, 262.

Venturini (presidente), uno dei capi côrsi. Come va in aiuto di Pasquale Paoli, VII, 291.

Veraguas (duca di), vicerè di Sicilia. Accomoda l'isola all'ubbidicuza del re l'ilippo quinto, VI, 7.

Vercelli assediato e preso dagli Spagnuoli, III, 311; assediato e preso dai Francesi, VI, 91.

Veri Giulio). Come voglia rivoltar Siena da parte imperiale a parte francese, II, 123.

Vermiglio (Pietro Martire), divenuto protestante, va al colloquio di Poissy in Francia, 11, 250.

Verriere (la), (gentiluomo francese). Stimola il duca d'Ossuna vicerè a farsi re di Napoli, III, 311.

Verrina, compagno del Fieschi nella congiura contro Genova, II, 12; preso e morto, 31.

Verrua. Sua descrizione ed assedio, IV, 51 e 183.

Versaglia (trattato di), per cui Genova cedette la possessione della Corsica alla Francia, VII, 322.

Vervins (pace di), III, 167.

Vescovato (parlamento di Córsi in), e che vi facciano, VI, 331. Veseleni (Paolo), capo degli Ungheri contro l'Austria, V, 213. Vesuvio. Descrizione di un suo incendio, IV, 111 e seg.

Vialet (cavaliere di), valoroso difensore di Demonte, VII, 159. Vibò, arcivescovo di Torino. Sua costanza e pietà nell'assedio di Torino, VI, 121.

Vicco, complice, poi rivelatore di una congiura in Genova, V. 89; come premiato dal senato, 90; come insidiato da Raffaele della Torre, capo della congiura rivelata, 91.

Vico (marchese di) va colle galere di Spagna contro i Messinesi, 146; la regina malcontenta di lui, e perchè, 149.

Vienna, assediata dai Turchi e soccorsa dai Polacchi, V, 214; viaggio di Pio sesto a Vienna, VIII, 107; come vi è accolto dall'imperatore biuseppe secondo, 108.

Vieufville va contro i Valdesi, V, 188; preude Parma e Piacenza, VII, 174; e Pavia; 175.

Vigevano, preso dai confederati, VII, 18.

Vigliena (marchese di . Sue provvisioni per impedire agli Austriaci il conquisto del regno, VI, 144; costretto a ritirarsi a Gaeta, V, 145 e seg.; condotto prigione in Napoli, 147.

Villa (marchese). Invade il Modenese d'ordine del duca di Savoia, IV, 140; soccorre a Torino, 183; come coopera alla vittoria di Casale contro gli Spagnuoli, 210; come si adopera in favore della duchessa Cristina sotto Torino, 219; vieta al principe Tommaso di Savoia il soccorso di Cuneo, 238 e 239; va a Venezia, poi a Candia in aiuto dei Veneti contro i Turchi, V, 44 e seg.; suo arrivo e come guerreggia, 48 e 50 e seg.; richiamato dal duca, 51; come onorato dai Veneziani, ivi; persuade la guerra contro Genova al duca Carlo Emanuele secondo, 86.

Villafranca (marchese di), vicerè di Sicilia, V, 146.

Villafranca (battaglia di), VII, 153.

Villanora d'Asti, presa dal principe Tommaso di Savoia, e come trattata, IV, 184.

Wilars (il maresitalio), Suoi lamenti sus certe crudettà commesse dai sollatti di Francia in Piemonte, V. 271; ambasciatore di Francia a Vienna, VI, 17; rotto dal principe Eugenio a Malphapute, 168; vince a Denain, 178; tratta e conclude la puce tra Francia ed Austria col principe Eugenio, 182; esorta il re alla guerra, e perchè, VII, 8 seg, ya salla guerra d'Italia, 19; non s'accorda bene col re di Sardegna fei e 22; parte dal campo, e muore a Torino, 23.

Villeroi (maresciallo), mandato alla guerra d'Italia in surrogazione di Catinat, VI, 52; vinto a Chiari, 53; preso in Cremona, 61 e seg.

Villeroi, ministro di Francia. Suoi prudenti consigli, III, 230.
Villet, ambasciatore inglese, mette al tormento Genova per cavarne danari pel re di Sardegna, VII, 215 e seg.

Vincenzo (quartiere di San) in Genova, Come si muove contro gli Austriaci, VII, 228.

Visconti. Suo valore sotto Torino IV, 232.

Visconti (Annibale), generale austriaco. Corre in ainto del duca di Savoia, VI, 87; vinto a Montechiaro, 105; come difende il castello di Milano, VII, 18 e 21.

Visconti (Ennio Qu.rino), lodato, VIII, 181.

Visconti (Giulio, vicere di Napoli. Come cerca di puntellare la fortuna d'Austria cadente nel regno, VII, 26; vinto a Bitonto, 30 e seg.; lascia il regno in potere di Spagna, 31.

Visconti Ubertomaria), vice-governatore di Fermo. Come ucciso dai Fermiani, IV, 315.

Visetti, gesuita, vuol calmare il furore del marchese Botta verso i Genovesi, e non può, VII, 231 e 232.

Visitatori apostolici. Come incomodi, III, 126.

Vitelli (Alessandro). Tien ferma Firenze nella divozione dei Medici, 1, 139; suo tratto da brigante verso Cosimo, 147. Vitilo, cuttà della Maina in Morea, accoglie una stirpe greca di Costantinopoli, poi la manda in Corsica, V, 159.

Vittemberga (ambasciatori di). Loro domande al Concilio di Trento, II, 148.

Vittoli. Che cosa s'intenda per Vittolo in Corsica, VII, 88.
Vittolo. Servo sceleratissimo, uccide il suo padrone Sampiero in Corsica, III, 26 e 27.

Vittorio, principe di Piemonte. Progressi delle sue armi nella riviera di Ponente, IV, 46; contribuisce efficacemente alla vittoria di Vraita, 90; assunto al trono col nome di Vittorio Amedeo primo, per la morte di Carlo Emanuele primo, suo padre, 102; sua pace con Genova, 109; suoi rigori verso i Valdesi, 115 e seg.; s'unisce in lega con Francia contro Spagna, 123; non s'accorda bene col maresciallo di Francia Crequi, 131; assedia Valenza e con quale successo, 133; come combatta a Frascarolo, 137; sue escusazioni con Francia, 138; manda il marchese Villa ad invadere il Modanese, 140; passa il Ticino e minaccia Milano, 141; frena l'impeto di Crequi, che vuol correre sopra Milano, 141 e 142; come combatte a Tornavento, 144; vince gli Spagnuoli a Monbaldone, 146; muore a Vercelli, e sospetti alla sua morte, ivi.

Vittorio Amedeo secondo, duca di Savoia, assunto al trono in età puerile per la morte di Carlo Emanuele secondo, suo padre, V, 163; trama per farlo andar a regnare in Portogallo, 174; perchè fallita, 178; pervenuto alla maggiore età. prende il governo e doma i Mondoviti, 179; ad instigazione del re di Francia scaccia i Valdesi dalle loro valli, 187; sue disposizioni d'animo, 249; richiama i Valdesi in Piemonte. 250; va a Venezia, dopo conclude un trattato d'alleanza coll'imperatore, 251 e seg.; si scopre in guerra contro la Francia, 253; sue pratiche in Inghilterra ed in Olanda per rendersele benevole, 254; è vinto a Staffarda, 257 e seg.; sua costanza e come tenta di dare riparo alle sue cose, 259: sue pratiche colla Francia e rimproveri che gli si fanno in questo proposito, 261; come solleva i popoli straziati dalla guerra, 265; generalissimo degli alleati in Italia, 266; contro sua volontà fa un'invasione in Francia, con quel che succede, 267; sua grave malattia in Embrun, 269 e seg.; suoi nuovi trattati colla Francia senza effetto, 270; è vinto a Marsaglia, 272 e seg.; suoi nuovi pensieri dopo di questo fallo, 274; suoi trattati con Francia, 277; domanda Pinerolo al re, 281; di nuovo s'accorda coi collegati, 282; se ne ritira di nuovo, e fa trattato di pace col re Luigi, 283; va con Catinat all'assedio di Valenza, 285; suoi complimenti a Giacomo, re scaduto d'Inghilterra, 286; compreso nella pace di Riswich, 289; vuol domare i Mondoviti di nuovo ricalcitranti, 290; gli doma, 293; sue ragioni per la corona d Spagna, 303; suo trattato coi Borboni contro l'Austria, VI, 31; come riceve Catinat in Piemonte, 44; va alla guerra d'Italia, e quel che vi fa, 51; sua risposta risentita al re Luigi, 80; come parla ai suoi ufficiali, 82; cerca il favore

degli Svizzeri, ma invano, ivi; suo trattato coll'imperatore, 84; s'unisce coi Tedeschi sull'Astigiana, 89; assalta i Francesi sotto Verrua, e con quale successo, 96; si ritira a Chivasso, 98; come fortifica Torino, 106; sue forti parole a suoi soldati e magistrati, 108; si voltoggia con arte squisita di guerra per le campagne, mentre i Francesi assediano Torino, 109 e seg.; come riceve il principe Eugenio che arriva al soccorso, 123; esamina con lui dal colle di Superga gli alloggiamenti del nemico, e deliberazioni che fanno, 123; combatte e vince nella battaglia di Torino, 127 e seg.; libera la città, e feste che gli si fanno, 132; ricupera lo Stato, 133; va ad una spedizione contro Tolone, e con quale successo, 147; prende Susa, 153; sue pretensioni pel trattato d'Utrecht, 176; fatto re di Sicilia, 180; come i Siciliani lo vengono a riconoscere per re a Torino, 181; come va a prender la corona in Sicilia, 186; torna in Picmonte, 188; suc differenze col papa a cagione di certe terre in Piemonte, 192; ed in proposito del tribunalo della monarchia in Sicilia, 196 e seg.; se gli domanda il cambio della Sicilia colla Sardegna, 227 e seg.; tentato dall'Alberoni per la cessione della prima, 230; gli è tolta dagli Spagnuoli, 236 e seg.; costretto ad accettare quel cambio, 238; ne preude possessione, 242; sue differenze col papa per questa nuova possessione, 243; toglie le scuole ai gesuiti, 267; come ordina l'università di Torino, 269; fonda il collegio delle provincio, 270; riuunzia al regno in favore del figliuolo Carlo Emanuele, 274; vuol riprenderlo, 276; è arrestato e carcerato, 282; sua morte, 283; memorie che lasciò del suo regno, ivi e seg.

Vittorio Amedeo terzo arriva al reale seggio per la morte del padre, e sue qualità, e speranze che ne concepirono i popoli de'suoi dominii, VIII, 81; come accetti la bolla della soppressione de' gesuiti, 98; come avesse genio militare, e moltu amasse i suoi soldati, ivi; come si dilettasse di conversare coi letterati, 100.

Vivalda (conte), sua brava difesa di Cunco, V, 264.

Vivaldi (Giampiero), generale dei Genovesi in Corsica, III, 25; macchina un tradimento per veleno, e non gli riesce, ivi.

Vives, ambasciatore di Spagna. Sue minacce a Carlo Emanuele, duca di Savoia, e qual risposta ne ottiene, III, 239.

Vivonne (duca di), supremo ammiraglio di Francia nel Mediterraneo, V, 142; riceve ordine di dar favore ai Messinesi, ribelli di Spagna, 141; manda loro soccorsi, 148; è nominato ri-srè di Messina, e vi arriva egli stesso con un poderoso riaforzo, 119; entra vincitore nel porto, ini; riceve i giuramenti di feleltà dei Messinesi pel re Luigi, ric; combatte con Rayter, Olandese, nelle acque di Sicilia, e con quale successo, 153 e 154; come abborrisce dal ridare Messina in potere degli Spagnuoli, 155.

Volpiano assedisto dai Francesi, II, 134.

Volta. Sue lodi, VIII, 172.

Voltaggio (battaglia di), IV, 43.

Voltaire. Sua lettera al papa Benedetto decimoquarto e risposta del papa, VII, 302.

Vormazia. Trattato d'alleanza ivi concluso tra l'Austria, l'Inghilterra e la Sardegna, VII, 135.

Vraita (vittoria dei Piemontesi e Napolitani contro i Francesi nella valle di), IV, 90.

#### W

Whigs in Inghilterra, Che cosa fossero, VI, 172.

Wirtenberg (principe Luigi di), mandato dall'imperatore în Corsica în ainto dei Genoresi controi Ofora; VI, 332; come dispone la guerra, 333; come vince, 334 e seg.; accordo che procura tra Genova e la Corsica, 335; come premiato da Genova, 338; generalissimo d'Austria în Italia, VII, 21; ferito nella battaglia di Parma, 38 e seg; fa una bella sorpresa contro i Francori e Piemontesi sulla Secchia, 11 e seg.; ucciso nella battaglia di Darastalla, v1 e seg.

#### $\mathbf{z}$

Zambul, eunuco di Costantinopoli. Come ucciso in una battaglia navale, e quel che ne segue, V, 23.

Zane (Gerolamo), generalissimo del mare per Venezia, 11I, 64; richiamato, e perchè, 68.

Zeno (Ranieri), cervello eteroclito. Mandato dal senato veneto al duca di Savoia, e per qual motivo, III, 292; sue dissensioni con la famiglia Cornaro, e suoi casi notabili, IV, 71. Ziccavo, ultimo rifugio della libertà corsa. Come i Corsi vi si difendono, e come sono costretti a cedere VII, 108.

Zignone. Suo ingegnoso trovato in guerra, IV, 228.

Zinzendorf, commissario per la pace a Utrecht, VI, 176; ministro dell'imperatore, lo esorta alla guerra, VII, 11; tratta e conclude la pace colla Francia, 49.

Zuccarello, sulla riviera di Ponente. Fazioni che vi seguono tra Piemontesi e Genovesi, V, 102.

Zuricani. Scendono in Valtellina contro i cattolici, e come sono rotti. IV, 23.

2247

1436

e and the

•

Digitized by Geogle

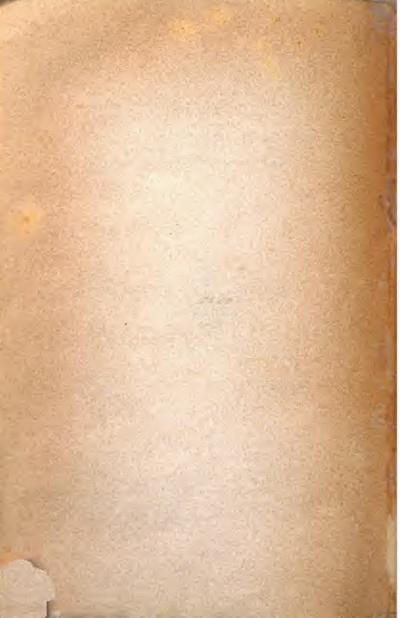



# BIBLIOTECA

PER

# L'EDUCAZIONE DEL POPOLO

| Anserini (A.). Compendio della storia delle arti industriali |
|--------------------------------------------------------------|
| dall'origine di ciascuna agli ultimi progressi moderni.      |
| Un volume in-16°.                                            |
| - Madri di uomini celebri Saggi d'influenza e d'istru-       |
| zione materna. Un vol. in-16º di 350 pagine                  |
| Curiosità della gaianna a la f                               |
| - Curiosità della scienza e la forza unica nell'universo.    |
| Un volume di pagine 388                                      |
| Auerbach (Bertoldo), Fior di neve. — Bacconto tradotto       |
| dalla signora Noemi Gachet. Un volume in-16°                 |
| Gallenga (Giacinto). Codice delle persone oneste e civili,   |
| ossia Galateo morale per ogni classe di cittadini. Se-       |
| conda edizione riveduta ed ampliata, coll' aggiunta di       |
| una serie di Poesie educative. Un vol. in-8° ,               |
| Lion (Paolo) Conference in 16 1                              |
| Lioy (Paolo). Conferenze scientifiche, precedute da un       |
| discorso di C. Cattaneo sulla vita nell'universo. Un vol.    |
| Lozzi (Carlo). Dell'Ozio in Italia, libri quattro. Due vol.  |
| - Delle Vocazioni, Saggio economico-sociale Un vol           |
| Stranorello (Gustavo). I fenomeni della vita industriale     |
| spiegati al popolo. Un vol. in-8°                            |
| - Storia popolare del progresso materiale negli ultimi cento |
| anni. Un bel volume in-8°                                    |
| - Il nuovo Chi si aiuta Dio l'aiuta. Un vol. in-8°           |
| La Opistione sociale annu (1 it la vol. in 80                |
| - La Quistione sociale, ovvero Capitale e Lavoro. Ammae-     |
| stramenti e consigli agli operai. Un vol. in-8° ,            |
| - La Morale ed i moralisti antichi e moderni. Un vol.        |
| - Ull Erol del lavoro, proposti all'imitazione del populo    |
| italiano. Un vol. in-8º piccolo                              |
| 20mmaseo (Niccolo). Educazione ed ammaestramento             |
| uel popolo e della Nazione italiana e augurii. Un vol        |
| Zanoni (Enrico). Pagine di storia contemporanea del ri-      |
| sorgimento italiano. Un vol in 20                            |

Tulte queste opere si vendono anche legate in tela con plute oro, mediante l'aumento di Lire Una per volume.



4 50

2 25